



A A

# STUDJ

Sulla lingua umana Sopra alcune antiche inscrizioni Sulla ortografia italiana

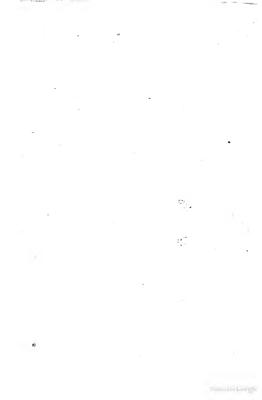

# **STUDJ**

# SULLA LINGUA UMANA SOPRA ALCUNE ANTICHE INSCRIZIONI

# SULLA ORTOGRAFIA ITALIANA

ALESSANDRO GHIRARDINI

CONSIGLIERE EMERITO DEL TRIBUNALE DI PAVIA



### MILANE

TIPOGRAFIA DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA

Piasza del Carmii

Luglie 1869.

Riservati i diritti di autore, e quindi anche di riproduzione, e traduzione.

# A ITALIA

SUA PATRIA

ALESSANDRO GHIRARDINI

DI

MANTOVA

Studi sulla propria lingua sino dalla prima giovinezza, e studi di varie lingue insieme a quelli filosofici, fisici, legali, ed altri hanno tutti infutio a comporre il lavoro, che ora si publica, diviso in tre parti, tutte tre aventi relazione fra lore, la prima sulla lingua umana in genere, e sopra alcune in ispocie, la seconda sulla interpretazione delle inscrizioni etrusche, ed altre antiche, la terza sulla ortografia italiana.

Detto lavoro non è completo, nè fatto nel modo desiderato, ma l'avere già oltrepassato il settantesimo anno, e la mancanza dei libri da farsi hanno consigliata la sua publicazione per quanto potesse giovare. Alla mancanza di memoria, di tempo, e di indici saranno ad attribuirsi le ripetizioni, e le diverse, o contrarie opinioni, o interpretazioni, che fossero avvenute.

Il ridetto lavoro, comunque incompleto, può interessare tutte le Nazioni, perchè una è la natura dell'uomo, e una è la natura delle lingue umane.

# INDICE

#### PARTE PRIMA.

| stuaj suna |        |        |     |       |       |      |      |     |     |      |      |     |     |     |     | - 4 | ag   |     |
|------------|--------|--------|-----|-------|-------|------|------|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|
| ARTICOLO   |        | Della  |     |       |       |      |      |     |     |      |      |     |     |     |     |     | 29   | 2   |
|            |        | Della  |     |       |       |      |      |     |     |      |      |     |     |     |     |     | 29   | 4   |
|            |        | Dell'a |     |       |       |      |      |     |     |      |      |     |     |     |     |     | 29   | 6   |
|            |        | Della  |     |       |       |      |      |     |     |      |      |     |     |     |     |     | 20   | 7   |
| 70         | V.     | Della  | 88  | simi  | lazi  | one  | ne   | lle | pa  | rol  | e.   |     |     |     |     |     | 29   | 8   |
|            |        | Della  |     |       |       |      |      |     |     |      |      |     |     |     |     |     |      | 10  |
|            |        | Dei s  |     |       |       |      |      |     |     |      |      |     |     |     |     |     | 70   | 12  |
| 7          | VIII.  | Del p  | 105 | poni  | men   | to d | lell | e e | osi | de   | ette | pr  | ерс | siz | ion | i.  | 70   | 13  |
| z.         | IX.    | Valor  | idi | sle   | ane l | ette | re,  | es  | na  | isi  | di:  | alc | ane | pa  | rol | ь.  | 77   | 14  |
| 200        | X.     | Della  | ri  | dess  | ibili | à é  | lell | e p | ar  | ti d | li i | ana | p   | LO  | a   |     | 29 . | 16  |
|            | XI.    | Delle  | let | ttere | de    | ľal  | fab  | oto | v   |      |      |     | Ξ   |     | Ξ.  |     | 27   | 18  |
| 20         | XII.   | Della  | YC  | cale  | A     | _    |      |     |     |      | ٠.   |     |     |     |     |     | 79   | 19  |
| 20         | XIII   |        |     |       | E     |      |      |     |     |      |      |     |     |     |     |     | 77   | 20  |
|            | XIV.   |        |     |       | I     |      |      |     |     |      |      |     |     |     |     |     |      | 23  |
| 20         | XV.    |        | 2   |       | 0     | _    |      |     |     |      |      |     |     |     |     |     | 29   | 25  |
| 70         | XVI.   |        |     |       | U     | _    |      |     |     |      |      |     |     |     |     |     | 29   | 27  |
|            | XVII.  | Della  | le  | tters | B     | _    |      |     |     |      |      |     |     |     |     |     | *    | 28  |
| 70         | XVIII  |        | -   |       | c     |      |      |     |     |      |      |     |     |     |     |     | 77   | 36  |
|            | XIX.   |        |     |       | D     |      |      |     |     |      |      |     |     |     |     |     | 79   | 59  |
| n          | XX.    |        |     |       | F     |      |      |     |     |      |      |     |     |     |     |     |      | 66  |
| 20         | XXI.   |        |     |       | G     |      |      |     | ď   |      |      |     |     |     |     | ٠   | 70   | 82  |
| 29         | XXIL   |        | 2   |       | H     | _    |      |     |     |      |      |     |     |     |     |     | 27   | 88  |
|            | XXIII  |        |     |       | L     |      |      |     |     |      |      |     |     |     |     |     | ,    | 90  |
| 77         | XXIV.  |        |     |       | M     | _    |      |     |     |      |      |     |     |     |     |     | 29   | 96  |
| n          | XXV.   |        | -   |       | N     | _    |      |     |     |      |      |     |     |     |     |     | 29   | 108 |
| 29         | XXVL   |        | 2   |       | P     | _    |      |     |     |      |      |     |     |     |     |     | 27   | 115 |
| 70         | XXVII. |        |     |       | 0     | _    |      |     |     |      |      |     |     | ì   |     |     | 79   | 132 |
|            | XXVIIL |        |     |       | R     | Ġ.   |      |     |     |      |      |     |     |     |     |     |      | 135 |
|            | XXIX.  |        | 7   |       | 8     | _    |      |     |     |      |      |     |     |     |     |     |      | 145 |
| n          | XXX.   |        | _   |       | T     | _    |      |     |     |      |      |     |     |     |     |     |      | 160 |
| 2          | XXXL   |        |     |       | X     | _    |      |     |     |      | i    |     |     |     |     |     |      | 164 |

| x        |                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------|
| ARTICOLO | XXXII. Della lettera Y Pag. 165                       |
|          | XXXIII. » Z vivi                                      |
| . ,      | XXXIV. n A                                            |
| 77       | XXXV. # E                                             |
| n        | XXXVI. " I                                            |
|          | XXXVII, Delle lettere O, U, V                         |
| 79       | XXXVIII. Dei numeri                                   |
| n        | XXXIX. Applicazione a varie lingue di parte delle os- |
|          | servazioni fatte                                      |
|          | XL. Dei dizionari occorrenti per lo studio della lin- |
|          | gua nmana in genere, e delle linguo speciali » 252    |
|          | PARTE SECONDA.                                        |
|          | a alcune anticho inscrizioni                          |

| Studi sopra s                                               | leune anticho inscrizioni                                   | 1   |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| SEZIONE PI                                                  | IMA. Inscrizioni aventi un nesso di lettere costituito      |     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             | in tutto, o in parte da una data sillaba                    | 4   |  |  |  |  |  |  |  |
| ARTICOLO                                                    | I. Inscrizioni aventi la sillaba an                         | ivi |  |  |  |  |  |  |  |
| 2                                                           | II. " " fil                                                 | 6   |  |  |  |  |  |  |  |
| n                                                           | III. n n icn                                                | 7   |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             | IV. " laf, lav, o lavt . "                                  | 9   |  |  |  |  |  |  |  |
| n                                                           |                                                             | 12  |  |  |  |  |  |  |  |
| n                                                           | VI. n · n ra8 · · · n                                       | 14  |  |  |  |  |  |  |  |
| n                                                           | VII. " " tit"                                               | 16  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             | VIII. n n ep                                                | 18  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2                                                           | IX. n n Sast, hast, o Oast. n                               | 20  |  |  |  |  |  |  |  |
| SEZIONE SECONDA. Inscrizioni costituite di un solo nesso di |                                                             |     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             | lettore: 1 al 165                                           | 22  |  |  |  |  |  |  |  |
| a T                                                         | ERZA. Inscrizioni sopra patere, specchj, e gemme: 1 al 64 n | 39  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q1                                                          | JARTA. Insorizioni costituite in generale di più nessi      |     |  |  |  |  |  |  |  |
| _                                                           |                                                             | 79  |  |  |  |  |  |  |  |
| ARTICOLO                                                    | I. Inscrizioni varie: 1 al 107                              | ivi |  |  |  |  |  |  |  |
| 2                                                           | II. Inacrizioni di Davesco, Stabio, o Sorengo               | 95  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2                                                           | III. Inscrizione della Situla di Trento                     | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2                                                           | IV. " della statuetta ritrovata a San Zeno                  |     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             | in Val di Non                                               | 104 |  |  |  |  |  |  |  |
| n                                                           | V. Inscrizione ritrovata nel Comune di Briona vil-          |     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             | laggio del Novarese                                         | 05  |  |  |  |  |  |  |  |
| n                                                           | VI. Delle tavolo sugubine                                   | 107 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             | VII. Inscrizione del lampadario di Cortona , » 1            |     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             | VIII. La grande inscrizione di Perugia                      | 14  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                             |     |  |  |  |  |  |  |  |

| ARTICOLO    | X. Inscrizioni sopra terre cotte ritrovate a Calva-    |
|-------------|--------------------------------------------------------|
|             | tone: 1 al 12                                          |
| 70          | AL Instrictione bilingue di Pavia                      |
|             |                                                        |
| SEZIONE     | QUINTA. Sulla fotografia delle inserizioni             |
|             |                                                        |
|             | PARTE TERZA.                                           |
| Studj sulla | ortografia italiana                                    |
| ARTICOLO -  | I. Della aggregaziono di più parole                    |
| n           | II. Della lettera g erroneamente introdotta in alcune  |
|             | parole                                                 |
| n           |                                                        |
| 79          | 1v. Doi due i brevi da rapprosentarei coll' i lenno    |
| P           | V. I verbi non duplicano le loro consonanti nei        |
|             | tempi prosenti, e futuri                               |
| r           | VI. La permutazione di un'l in un i non importe il     |
|             | diplicamento della consonanto precedente               |
| P           | VII. Le desinenze bra, bre, bri, bro sono a scriversi  |
|             | con un solo b                                          |
| n           | VIII. Le desinenze bia, bie, bii, bio sono a scriversi |
|             |                                                        |
| 77          | IX. Le desinenze aggine, iggine, uggine sono a seri-   |
|             | versi con nn solo g                                    |
| n           | X. I verbi terminanti in aggere eccessi in 46          |

|        |              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | oto sono a s  | crive | rsı. |    |     |  |
|--------|--------------|---------------------------------------|---------------|-------|------|----|-----|--|
|        | con un       | solo b                                |               |       |      |    | 42  |  |
| IX.    | Le desinenze | e aggine, iggine,                     | uggine sono   | 8 80  | ri.  |    |     |  |
|        | . Versi co   | n nn solo g                           |               |       |      |    | 46  |  |
| х.     | I verbi term | ninanti in <i>agge</i>                | re . eggere . | inner |      |    |     |  |
|        | uggere,      | <i>uggire</i> e i nomi                | terminanti    | in    | ٠,   |    |     |  |
|        | sono a s     | criversi con nn                       | solo a        | an eg | ge   |    |     |  |
| XI.    | Dell'erroneo | uso di dne cons                       | 2010 g        | : .   | ٠    | n  | 48  |  |
| XII.   |              | di des 1 .                            | onanti egnal  |       | ٠    | .5 |     |  |
| XIII.  | -            | di dne 8 in                           |               | le .  | ٠    | n  | ivi |  |
| XIV.   |              | di dne c                              | 29            |       |      | 27 | 55  |  |
| XV.    | -            | di due d                              | 20            |       |      | 27 | 58  |  |
| XVI.   |              | di dne f                              | n             |       |      | 27 | 59  |  |
| XVII.  | 20           | di duo g                              | n             |       |      | n  | 61  |  |
|        | 70           | di due l                              | P             |       |      |    | 65  |  |
| XVIII. |              | di due m                              |               |       | •    | n  | 68  |  |
| XIX.   |              | di dne s                              |               | •     | •    | 20 | 71  |  |
| XX.    | ,            | di duo p                              |               | •     | •    |    |     |  |
| XXI.   |              | di dne r                              | ,             |       | •    | n  | 72  |  |
| XXII.  |              | di due s                              |               |       |      | Ħ  | 76  |  |
| XXIII. |              | di due t                              |               |       |      | n  | 79  |  |
| XXIV.  | -            | di due i                              |               |       |      | n  | 80  |  |
|        |              |                                       |               |       |      |    |     |  |

n n n n n n n n n

'n

| IIX      |          |                                                  |    |     |
|----------|----------|--------------------------------------------------|----|-----|
| ARTICOLO | XXV.     | Della lettera z, e dell'erroneo nso di due z in  |    |     |
|          |          | alcune parole                                    | g. | 83  |
| n        | XXVI.    | Dell'erroneo uso della vocale a invece dello     |    |     |
|          |          | vocali e, i, o                                   | ,  | 91  |
| 2        | XXVII    | Dell'erronet uso della vocale e invece delle     |    |     |
|          |          | vocali α, ί, ο                                   | 2  | 97  |
| <u>n</u> | XXVIII.  | Dell'erroneo nso della vocalo i invece delle vo- |    |     |
|          |          | cali a, e, o, u                                  | n  | 101 |
| 2        | _XXIX.   | Dell'erroneo uso della vocale o invece delle vo- | 7  |     |
|          | *****    | cali a, e, i, u                                  | n  | 107 |
| n        | XXX.     | Dell'erroneo uso della vocale u invece delle vo- |    |     |
|          | vvvi     | cali s, i, o                                     | n  | 112 |
|          |          | Lettere non dopie erroneamente introdotte in     |    |     |
|          | vvvn     | Lettere consonanti erroneamente usate invece di  | n  | Ш   |
|          | - AAAII. |                                                  |    | 119 |
|          | NYYIII   | Lettere erroneamente spostato, e storpiature di  | η  | ПЯ  |
| -        | ALAMI.   | alcune parole                                    | _  | 140 |
|          |          | arcune parote                                    | n  | 122 |

# PARTE PRIMA

Studi sulla lingua umana.

I progressi degli studi nelle scienze fisiche hanno condotto a scoperte, ed invenzioni non poche nei secoli passati, e nel presente, e quello hanno influito al conseguimento di ulteriori scoperte, ed invenzioni, aumentando così i vantaggi, che da esse scoperte, ed invenzioni ne derivano.

Fra le scoperte finora publicate non si annoverano quelle risguardanti la natura della lingua umana in genere, nè quelle risguardanti la natura delle lingue europee, giachè, se ciò fosse avvenuto, sarebbesi divulgato.

Alcune scoperte sulla natura della lingua umana in genere, di alcune lingue speciali ritine di avere raggiunte chi ha rese, itto quanto si va ad esporre. Dette scoperte, o sussistono, e la lore publicazione può couvenire per l'utile, che potrebbero produrere, o non sussistono, e le osservazioni fatte potrebbero essere causa ad altri di un progresso nella scienza, o quanto meno potrebbero importare il vantaggio di intendere alcune antiche iscrizioni, più quello di determinare in alcune lingue il valore positivo di molti vocaboli, e riguardo alla lingua italiana anche quello di depurarla da molti degli errori ordografici, con cui si serive.

Granapisi - Parie 1

Sicone va ad essere immensa la materia da trattarai, giachò oltre il parlare sulla lingua in genere sarà per occorrere di fare delle applicazioni a parole di varie lingue, e sotto vari aspetti; sicome vedesi difficile il trattare la materia stessa con quell'ordine logico, che esigesi da chi publica un lavoro; e sicome potrebbe sece biasimevole il distruggere le osservazioni qualsiansi emerso nei fatti studi; così egli si è risolto di publicare almeno in parte detto esservazioni in un modo qualunque, e di lasciare ad altri il merito di fare un lavoro ordinato, e mene incompleto, di estandere ad altre applicazioni le credute scoperte già fatte, di procedere allo scoprimento di altri segreti dolla natura nella costituzione delle umane favelle, e di indagare se, e quali dei princip; che verranno additati, siano applicabili, ed in quanto ad altre lingue diverso da quelle, di cii parlerassi.

Essendo probabile, che, quanto sarà per esporsi, sia già stato publicato in parte da altri, sarebbe stato dovere, o desiderio di chi serive il citarne gli autori, ma questi non verranno indioati, perchè o sono a lui ignoti, o, se obbe a studiarne qualcuno, non obbe a farne le opportune annotazioni, non prevedendo di arrivare a poter aggiungere qualche cosa allo soibile umano, ed essendo stato sempre molto occupato anche in cose estranee a tali studi.

Sebene superiormento siasi fatta menzione di errori di ortografia nella lingua italiana, tuttavia verra usata in questo scritto l'ortografia ora in uso, sia per non distrarre la mente del lettore, sia perchò alcuni errori possono non essere ancora scoperti, dimostrati, o certi, sia perchè potrebbe non venime adottata la correzione che verrà proposta.

#### ARTICOLO I.

## Della lingua umana in genere.

La lingua umana è una emanazione della natura di questo globo, e non dell'artificio dell'uomo: tanto è ciò vero, che l'uomo a sua insaputa parla la lingua di chi lo alleva, e con essa esprimo spontaneamento le sensazioni, e i pensieri in modo esatto, e pronto, ritentuo che intendesi dire dei dialetti naturali, e non delle lingue letterarie, poichè questo almeno in parte possono presumersi artificiali. La lingua umana può, e deve considerarsi come una parte fisica dell'uomo, e quindi costituita in consonanza al corpo umano, e verisimilmente soggetta alle leggi di natura, cui è soggetto il corpo stesso. Sotto tale aspetto non fu ancora considerata la lingua umana, o quanto meno non ne sono state promulgate le qualità fisiche a lei proprie, e meno poi fu considerata sotto l'aspetto che come corpo fisico possa essere, o sia soggetta alle costituzioni, o leggi fisiche dei corpi organici, di inorganici.

I molteplici studi fatti hanno condotto chi sorive alla persuasione, che la lingua umana segua le regole della natura proprie dei corpi organici, ed inorganici, e quindi almeno della nascita, o del suo principio, dell'accrescimento, della laggregazione, della ssimilazione, della permutacione, della rifessibilità delle voci a simiglianza di quella dei snoni, e della luce. Quanto verrà esposto sulle accennate regole, dimostrerà se, o meno sia fondata la persusione di chi scrive.

Sicome però lo sviluppo di cisscuna di dette regole dipende da quello di tutte le altre, od almeno da quello di parte di esse, per cui, soltanto dall'insieme di tutto quanto verrà esposto, emergerà la loro sussistenza, e la loro infinenza per giungere alla cognizione della natura della lingua umana, così non saranno a ritenesi completi gli articoli, che di mano in mano verranno esposti nel presento lavoro, poichè anche negli articoli successivi avverrà la ulteriore trattazione delle materie, cui si riferiscomo.

Alcune aggregazioni di parole, ed alcune assimilazioni, e permutazioni di lettere sono manifeste, e quimdi già note, per cui non presentano a primo aspetto un'importanza di rillevo nella cognizione della lingua umana, ma si vedrà a poco a poco quanto fosse necessario il prestabilire la loro esistenza in genere, quanto siano applicabili isolatamente, o simultaneamente nelle analisi delle parole, e quanto abbiano influito a progredire da cose note a cose ignote, e alla conseguente ocquirione della lingua umana.

#### ARTICOLO II.

#### Della origine di una lingua.

La nascita, o il principio di una lingua si verificò col nascere dell'uomo. È di fatto, che colla nascita del corpo umano nasce anche la voce, e da esso emanano voci inarticolate, involontarie, giachè nel bambino appena nato non è presumibile alcuna volontà, ed al più nelle sue voci, nei suoi gridi, si possono presumere gli effetti fisici di cause fisiche. Posto dunque, che le voci nacquero contemporaneamente all'uomo, esse vanno a costituire la materia prima di una lingua a guisa di quella dei corpi organici, ed inorganici. Ciò posto è ad indagarsi, come sia avvenuta una unione delle stesse voci in maniera da produrne una lingua.

È presumibile, che una lingua abbia avuta la sua origine dalla unione di pochi individui mancanti di una lingua qualunque, i quali abbiano incominciato ad esprimersi colle voci del dolore, dell'allegrezza, della meraviglia, colla imitazione delle voci degli altri animali, o dei suoni degli oggetti materiali, o con voci uscite accidentalmente nella necessità di manifestare le loro sensazioni, i loro bisogni, i loro desideri, limitando da principio le loro voci a vocali, od a voci monosillabe conservatesi in parte sino al presente come sarebbero a, e, i, o, da, di, do, fa ed altre. Così è presumibile, che una tale lingua, come avviene dei minerali, dei vegetabili, e degli animali sia cresciuta a poco a poco sino al punto di indicare non solo gli oggetti, che si presentano ai sensi dell'uomo, ma anche al punto di esprimere le idee astratte, e le più minute gradazioni del suo pensiero, e delle sue passioni.

Le voci sorte ad imitazione di quelle degli altri animali, o dei suoni degli oggetti materiali possono essere comuni a tutte le lingue, poichè derivano da imitazione di suoni ovunque eguali, o simili, ma le altre debbono essere comuni soltanto a tutta quella serie di lingue, che derivano da una lingua originaria comune, poichè, essendo derivate dal caso, è ben difficile, che la generalità delle voci di una lingua possa corrispondere alle voci di un'altra lingua, che abbia avuto un'origine diversa,

Tali voci emesse da dette persone trovatesi insieme unite avranno costituita la loro lingua, la quale dalla loro generazione sarà stata appresa materialmente, conservata, ed aumentata di nuore voci, o parole, a seconda del bisogno, o del caso. Una talo lingua così costituita sarà stata materialmente, e inscientemente appresa, ed aumentata dalla successiva generazione; altrestanto sarà avvenuto per parte delle generazioni successive, insciento ciascuna del linguaggio ad esse anteriore, e apprendendo dai viventi soltanto l'ultimo linguaggio nello stato, a cui era stato portato per le avvenute aggiunte, e medificazioni.

Per l'aumento delle generazioni, o per altra causa sarà avvenuta separazione assoluta di famiglie, o di persone, e queste, conservando ciascuna il linguaggio già appreso, lo avranno anch'esso aumentato, o modificato a seconda del bisogno, o del caso, formandone na linguaggio in parte diverso da quello daprima usato, e così sarà avvenuto delle generazioni successive, senza sapere come fosse stata costituita la lingua da esse appresa nell'infanzia. E da ciò, cioò da detta separazione, sono derivate le diverse lingue aventi però alcune radicali comuni, come sarebbero la sanscrita, la tedesca, la latina e la greco, a daltra affine ad una di esse.

Le esposte opinioni troveranno un appoggio nell'analisi delle parole, e in parte nel fatto, che gli esseri di questo mondo tanto minerali, quanto vegetabili, e animali, sono soggetti a continue modificazioni sino a che più presto, o più tardi, colla distruzione della loro forma servino alla costituzione il attre forme esser soggette al destino della distruzione per nna nuova riproduzione. Riguardo però alla lingua umana finita una volta, naturalmente no risorge più, ma può avvenire la costituzione di una nuova lingua nell'accennato esso di unione di più persone mancanti di una lingua qualunque.

#### ARTICOLO III.

#### Dell'accrescimento delle parole.

L'accrescimento delle parole ritiensi talmente manifesto, che reputasi sufficiente la citazione di alcune in varie lingue. Che un tale accrescimento avvenga per aggiungere un'idea accessoria al significato espresso dalla voce, o dalla parola radicale, sembra indubitabile, in ogni modo sta in fatto, che l'ammento è avvennto non solo sulle voci radicali, ma anche per un ulteriore aumento sopra parole già accrescitute.

Detto accrescimento si verifiea in moltissimo parole, o a dimotrazione della sussistenza di esso si citano le poche parole seguenti: LATINE: [Costs, focarius, foculus; oculus, ocularis, oculatis; pes, pedis, pedaneus, pedester; res, realis, realitas; ruo, ruino, ruinosus; sto, stabom, stabilis, stabilismo;

Taliane: fuoco, fuochetto, focolare, focoso; ochio, ochiali, ochiata, ochietto, oculare, oculato; piede, pedale, pedaneo, pedestre, pcdone; porta, portina, portinajo; sano, sanamento, sanissimo, sanità.

GRECHE: dendron - albero, dendrion - alberetto, dendromai - alberare; kalos-bello, kaloths-bellezza; pyr-fuoco, pyrh-rogo, pyrocis-igneo; selhnh - luna, selhnaios - lunaris, selhniakos - lunaticus.

Francesi: arbre - albero, arbrisseau - arboscello, arbuste-arbusto, beau - bello, beaute - bellezza; long - lungo, longuement - lungamente, longueur - lunghezza; noir - nero, noircir - annerive, noircissure - anneritura.

Spaonuole: negro-nero, negrecer-annerire, negrecimento-annerimento, negrillo-negretto; origen-origine, original-originale. Tedesche: Sache-cosa, Sächelchen-coserella; sächlich-reale;

schwarz - nero, schwartzen - annerire, schwarzlich - nericcio.

INOLESI: black - nero, blacken - annerire, blackness - nerezza; curl - riccio, curled - ricciuto; laugh - ridere, laughing - ridente, laughingly - ridendo, con viso ridente.

VALACHE: lucru - affare, lucredu - lavorare, lucratu - lavorato, lucratoriu - lavoratore, ochiu - ochiu - ochietto, focu - fuoco, focosu - focoso.

#### ARTICOLO IV.

#### Della aggregazione delle parole.

La aggregazione delle parole esiste quando p\u00e4 voci, o parole sono unite fra loro in modo, che costituiscono una sola parola proferbile con una sola emissione di voce, e nel tempo stessa almeno due delle parole aggregate presentana di rispettivo loro significato, come in benedetto, primogenito, manomettere, retrocedere, nelle quali la aggregazione è semplice di due sole parole senza alcuma mutazione di lettere, o di suono, mentre è diversamento in erbierore, uniforme, benecolo, mutadico, nelle quali è manifento il significato delle rispettive due parole, che le compongono, ma resta a dimostrarsi la causa, per cui nella costituzione delle prime due netri un \u00e4, o per cui la c delle parole benecolo, e mutadico è pronunciata diversamente dal modo, in cui verrebbe pronunciata, se le due parole non fossero aggregate.

La aggregazione sudetta è a presumersi derivata dall'essere la pronuncia delle parole meno presta delle sensazioni, e del pensiero, e quindi derivata naturalmente, e non dall'artificio dell'uomo, per esprimere più prestamente le proprie sensazioni, i pensieri, i bisogni, i desiderii. Quindi la aggregazione non è propria soltanto della lingua italiana, ma anche di altre lingue. Infatti si ha in latino: benedictus, manumittere, retrocedere, herbivorus, uniformis, benevolus, maledicus; in francese: bienfaisant - benefico, bonifier - bonificare, rétrocéder - retrocedere, usufruit - usufrutto, vraisemblable verisimile; in spagnuolo; beneficiar, otrotanto, todavia; in greco; analogos - analogo, dialogos - dialogo, hmikyklos-semicerchio, kar-Poforos - fruttifero, neogenhs - neonato; in inglese; beatify - beatificare, blameful - biasimevole, homeless - senza ricovero, salutiferous salutifero, horseman - cavaliere; in tedesco: beykommen-accostarsi, Freyland - republica, Reisebett - letto da viaggio, Schuhmacher calzolajo, Wegegeld - pedaggio; in valaco; defaimu - biasimare, necuratu - impuro, poimane - dopodimani, primavara - primavera, septimana - settimana.

#### ARTICOLO V.

#### Della assimilazione nelle parole.

L'assimilazione nelle parole a guisa delle assimilazioni, ce esistono nei corpi animali, e vegetabili, consiste nella unione di più voci fra loro in una parola esprimente più idee, ma generalmente colla elisione, od commissione totale, o paraziale delle voci assimilate, o di qualcuna di esse: ed è a presurersi, che le elisioni, od commissioni fossero comprese per qualche tempo di mano in mano che avvenero.

La elisione, od ommissione totale può avvenire per una, o più delle voci assimilate, ma non per tutte, poichè colla elisione di tutte non rimarrebbe alcuna parola, e sebene parzialmente totale non importa la ommissione, od alterazione del significato di ciò, che resta eliso, od ommesso, ma è più difficile a scoprirsi, e talora à dubio.

La elisione, od ommissione parziale delle voci assimilate si verifica ora sulla prima, ed ora sull'ultima parte della voce assimilata, e può avvenire anche in tutte le voci assimilate in una parola.

In generale la assimilazione si limita alla elisione, od ommissione di una, o più lettere, ma talora produce permutazione di suono nelle vocali, o permutazione di consonante.

Anche la assimilazione, come la aggregazione, può ritenersi causata dal bisogno nell'uomo di esprimere più prontamente le proprie sensazioni, i propri pensieri. Nelle analisi, che si daranno in seguito, emergeranno le diverse specie di assimilazioni sopraccennate.

Potrebbesi fare una distinzione fre la assimilazione di voci avvenuta per costituire una parola esprimente una data idea complessa, e la assimilazione avvenuta fra tali parole già costituite con altre voci modificanti l'idea stessa, sicome sarebbero la diverse modificazioni costituenti le desinenze portate dalle declinaziani dei nomi, dalle conjugazioni dei verbi, dagli accrescitivi, dai diminuttivi, dagli astratti, o da altre determinazioni, opure fare la distinzione di dette parole da quelle costituite di vario

parole unite fra loro mediante qualche voce intermedia a guisa di legame della loro aggregazione, come in erbisoro, ombrifero, pacifico, uniforme; ma se non trovasi sufficiente motivo di fare detta distinzione, reputasi però di rimarcaria a maggiore cognizione della lingua unana.

A schiarimento di quanto sopra si opinerebbe esservi assimilazione totale nelle parole Milaness, Cremoness, corrispondenti alle latino Mediolamensis, Cremonensis, pella ommissione della ultima n'ivi rappresentanto la proposizione in; esservi assimilazione parziale sulla prima parte di una voce nelle parole nemice, oni di ommessa la lettera i della voce in; inerme, in cui è assimilata la a di arma; esservi assimilazione parziale sulla seconda parte di una voce nella parola ispirare per inspirare colla ommissione della n, e in quella di isola per insula; esservi assimilazione con apparente permutazione di suono nelle parole cauda-coda coll'o chiuso e fruus -frode, coll'o aperto; el esservi assimilazione con permutazione di consonante nelle parole ciprigidus, in cui la lettera g colla assimilazione del secondo i si converte nel primo d' di freddo, e in quella verrà per venirà, in cui viene assimilato l'i, e la n è convertita in:

Le assimilazioni verificansi anche in altre lingue, e in prova se ne citano alcune. Nella latina si ravvisa la assimilazione di un'a nello parolo ineplus, inermis, inerar rappresentando queste le parolo ineaplus, ineamis, inears, in quelle ductus, junctus, seriptus per ducitus, junquitus, seriptus. Nella greca presentasi una assimilazione fira knysa, e konysa (herbe), milas, e smilas, milas, e smilas, robro, pylecue, e pilme (atrium - parta). Nella fraces smilas, inearette, inertie, fable, table colla assimilazione dell'a nelle parole inepte, inertie, fable, table colla assimilazione dell'a nelle prime due, e dell'u nelle altre, corrispondendo cesse a ineapstus, ineartia, fabluta, fabluda. Nella spagunola sarebbevi assimilazione di un'a in enemigo corrispondendo questa a eneamigo, di un'i in madobe corrispondendo ad manbitis. Nella tedescapi di un'i in madobe corrispondendo ad manbitis. Nella tedescapi, dell'atterità dell'atteritare cio de Gartnere, commitmiere cio de Gartnere, commitmiere cio de Gartnere,

GERMANDINI. - Parto L.

#### ARTICOLO VI.

#### Della permutazione delle lettere.

È cosa di fatto essere avvenuta nella lingua la permutazione di alcune lettere con altre. La diversità però di lettere, che si riscontra nelle parole di una lingua in confronto di quelle di altra lingua affine, potrebbe derivare dal diverso modo di esternare una medesima idea, ed in tale caso non esiste una vera permutazione di lettere.

Varie possono essere state le cause delle avvenute mutazioni: una di tali cause sembra quella di pronunciare più prestamente le parole; e ciò si presenterebbe conseguito dalla conversione della lettera l nella vocale i, come avvenne di flamma in flamma, di flumen in flume, di placere in piacere, e simili; dalla conversione delle lettere l, m, n, in q, quando sono susseguite dalla lettera n, avendosi balneum convertito in bagno, omnis in ogni, scamnum in scagno, somnium in sogno, le parole valache lemnu, pumnu, semnu, in legno, pugno, segno, innotus in ignoto, innudus in ignudo, grunnire in grugnire, stannum in stagno, e simili; nella conversione di una consonante in altra eguale a quella immediatamente successiva, come absolvere in assolvere, adcrescere in accrescere, adfigere in affigere, conligare in collegare, conroborare in corroborare, damnum in danno, inluminare in illuminare, inmittere in immettere, obcurrere, in occorrere, subrogare in surrogare, subvenire in sovvenire, dragma in dramma, flegma in flemma, e simili.

In alcune permutazioni però per la causa di una nuggiore celerità possono concorrere al fure circostanze, e fra queste si presenta la concorrenza della assimilazione di qualche lettera, come da dicitus si ha detto, in cui oltre la permutazione del c in f. fi idue t, da seribitus, scriptus si ha scritto. in cui oltre la mutazione daprima del b in p. e indi del p in t. evvi la assimilazione dell' fra i due t, da tegliere si ha torre, in cui oltre la permutazione almeno della l' in r, evvi la assimilazione delle vocali (e, da ponere si ha porre, in cui, oltre la conversione della n in r,

concorre anche la assimilazione della prima e; e così dicasi di altre parole, in cui concorrono simultaneamente permutazione, e assimilazione di lettere.

Le permutazioni sono avvenute anche in altre lingue, e fra queste . in quella latina si presenta permutato nella prima s di cessus il d di cedo, nella prima l di illicitus, illustris la n di inlicitus, inlustris, nella prima m di commemoro la n di conmemoro, nel g di cognatus la prima n di connatus, nella prima r di irregularis la n di inregularis. Nella greca si ravvisa una permutazione nelle parole pansophos - sapientissimus, plassw - fingo - pokizw - tondco, porrwprocul, promos - antesignanus, piaros - pinguis, pyelos - loculus, dicendosi anche passophos, plattw, pokazie, porsie, pramos, pieros, pyalos, colla permutazione nella prima parola fra la n, e la s, nella seconda fra le due s, e i due tt, nella terza fra l'i, e l'a, nella quarta fra la r, e la s, nella quinta fra l'o, e l'a, e nelle ultime due fra l'a, e l'e. Nella francese, e nella inglese si ravvisa permutato nella prima s di assister, to assist, il d di adsistere, nella prima l di college, collation in ambe le lingue la n di conlegium, conlatio, nelle prime r di corriger, corroder, to correct, to corrode la n di conrigere, conrodere, nella prima l di illicite, illustre, illicit, illustrious la n di inlicitus, inlustris, nella prima m di immacule, immaculate la n di inmaculatus, nella prima r di irrationel, irremissible, irrational, irremissible la n di inrationalis, inremissibilis. Nella lingua spagnuola fra le varie permutazioni quelle delle parole suindicate baño - balneum, cuñado - connatus, corregir - conrigere, irracional - invationalis, irremissible - inremissibilis.

Il fatto, che in alcune parole una lettera talora rappresenta altra lettera, va ad essere di una importanza non lieve, sia che si verifichi nelle parole di una medesima lingua, sia che risulti da vocaboli di diverse lingue, i quali abbiano una forma eguale, o consimile, ed un significato eguale, o presso che eguale. Il verificarsi della suesposta circostanza può essere talora l'effetto della tendenza della lingua unana ad esprimere più prestamente le sensazioni, o il pensiero, come nella diferenza fra le parole soppeciata absolerce e assoleres, aderescere a accrescere, dicitus a detto, scribitus e scritto, ma la lettera diversamente rappresentata conserva l'originario suo significato.

#### ARTICOLO VII.

#### Dei suoni delle vocali.

Fra le peoprietà della lingua umana sono state indicate all'acticolo primo la nascita, l'accressimento, la aggregazione, la la sai-milazione, la permutazione, e la riflessione delle voci a simiglianza di quelle dei suoni, e della luce. Ora sarebbe a parlarsi di questa utilina, ciò della riffessione delle voci, essendosi già parlato delle altre, ma per procedervi bisogna premettere l'analisi almeno di adune parole, e per eseguire una tale analisi occorre di previamente indagare, e conoscere il significato rappresentato dalle voci, o dalle lettere, che costituiscomo le narole stesse.

Per giungere a rilevare il significato di alcune voci, e lettere si esporramo nozioni talora affatto comuni, ma lo si ritiene conveniente per procedere dalle cose note ad altre ignote, o forsa non osservate, o quanto meno, perchè si opina, che, altramente facendo, potrebbe riescire meno logico, o meno attendibile quanto sarà per dirisi.

Ciò stante si passa previamente a parlare dei suoni delle vocali, poi delle così dette proposizioni, e indi dei valori di alcune lettere colla analisi di alcune parole costituite colle lettere stesse.

Le vocali a, e, i, o, u distinguossi in breci, e lunghe. L'a di buna, e lo due a di zingara sono brevi; l'a di pardo, e le due a di parlare, e parlerà sono lunghe, notandosi che la parola parlo col suo accresorere in quella di parlare, e parlerà non perde la sua qualità di a lunga nella prima sillaba. Sono brevi le ci di opera e di correre; sono lunghe quelle di seno, degno, festa, guerra, sono brevi le di diocile, mani, facili, serio, sepri, sperari, sperari, sporari sono lunghi quelli di irra, follia, ridere, senti. Sono brevi li o di mano, farola, angolo; sono lunghi quelli di oubra, bolle, casi, morte, vedrò. Sono brevi li u di fatuo. statua; sono lunghi quelli di tuna, uso, lettura, rivilà. La osservazione soprafatta sulla parola parlarer, che l'aumento di una parola non importa mutazione alla brevità, o lunghezza, della voce radicale è a ritenersi applicabile anche alle vocali e, i, o, u, per cui sono a ritenersi unghe anche

la prima e di querresco, il primo i di ridicolo, il primo o di bollore, sebene la pausa non cada sulla prima sillaba.

La distinzione di dette voci in brevi, e lunghe fa sorgere le due osservazioni, l'una che non senza un motivo si proferisca una vocale ora lunga, ed ora breve: l'altra che la brevità, o lunghezza di una vocale è indipendente dalla pausa di una parola, sebene la pausa possa verificarsi forse soltanto per una vocale lunga,

Inoltre varj sono i suoni di alcune lettere essendovi la e aperta, e quella chiusa, l'o aperto, e quello chiuso, la s dolce, e quella dura, la z dolce, e quella dura. Tali differenze fanno viepiù sorgere la presunzione, che non lo siano a caso, ma che siano derivanti da circostanze speciali.

Di più le consonanti possono distinguersi in generale in primitive, osiano semplici, e in non primitive, e composte; si presenterebbero composte le consonanti b, q, m, la s dolce, e la z.

### ARTICOLO VIII.

### Del posponimento delle così dette preposizioni.

Sono chiamate preposizioni quelle parole, che nel latino meno antico, e nelle lingue moderne in generale vengono preposte ai nomi. Fra le preposizioni in latino figurano quelle ad, apud, contra, cum, de, e, ex, in, inter, intra, per, post, propter, e di tutte queste si hanno esempi invece del loro posponimento alla parola, alla quale si riferiscono. Tali esempj desunti dagli antichi scrittori si trovano citati nel lessico della lingua latina di Egidio Forcellini stampato a Padova nel 1830 alle parole seguenti:

Ad: al § 27: dies, quam ad dares huic.

Apud: al & 7: Misenum apud, et Raxennam.

Contra: al § 6: quos contra disputant, Cum: al & 3: mecum, quocum, quibuscum.

De: al § 9: fundus quo de agitur.

E: al & 18: Haec eadem, quibus e nunc nos sumus, ante fuisse.

Ex: al § 17: magna ex parte.

In: al § 31: hoc tempore in.

Inter: al § 14: haec inter, verbera inter.

Intra: al § 8: lucem intra.

Per: al § 21: viam per.

Post: al § 3: multis post annis; anno post; multis annis post.

Propter: al § 6: viam propter; qua propter.

Stantechè nella analisi delle parole, come si vedrà in appresso, si è rilevato costante il posponimento delle preposizioni alle parole, cui si riferiscono, così si è trovato conveniente il dimostrare come sopra la sussistenza del fatto, ad onta che il nome di preposizione, significhi l'anteponimento, e non il posponimento alla parola, cui si riferisce la preposizione stessa.

#### ARTICOLO IX.

#### Valori di alcune lettere, e analisi di alcune parole.

La esposizione dei valori delle lettere italiane, anche limitandosi a quelli scoperti, importa un lungo lavoro; più quanto si fosse per dire non si potrebbe dimostrare senza previamente scoprire il segreto della costruzione delle parole della lingua umana, e quindi non solo della italiana, ma di molte, e forse di tutte le lingue: oltremodo poi riessirebbe lungo, e complicato, se si aggiungessero i valori ritrovati delle lettere costituenti le parole di altre lingue.

Perciò si esporrà ora soltanto il valore attribuito alle lettere delle parole italiane sotto indicate, onde dare un'idea del modo, con cui le parole sono costrutte, e onde procedere alla esposizione della riflessibilità delle voci, notandosi però che le stesse lettere in altre parole nossono avere altri valori.

Le parole, delle quali si porge l'analisi sono cado, centro, eerco, certo, face, parto, perdo.

L'a di cado, di face, e di parto esprime l'ha persona terza singolare del verbo azere.

Il c delle parole cado, certo, fuce, e il secondo c di cerco hanno il significato di questo; il ce conservato nella lingua francese, e l'italiano ciò appoggiano la fatta attribuzione di detto valore. Il c di centro, e il primo c di cerchio rappresenta la voce oc, vale a dire ochio, e sarebbe avvenuta la assimilazione dell'o, come in vena da avena, riso (grano) da oryza.

Il d di cado, e perdo rappresenta la particella de in significato di mancare, o toglicre, indicata anche nel lessico del Forcellini in fine alla parola de, dove sono citate le parole demens, desum, deformis in prova del suo significato di deficienza.

Le e di centro, e cerco pronunciansi chiuse, e opinasi rappresentare la preposizione latina e.

Le c di certo, e perdo si proferiscono aperte, e rappresentano l'è verbo, corrispondente al latino cst, ed un eguale significato si ha fondamento di attribuire alla e di face, sebene questa si pronuncii breve, e le altre si proferiscano lunghe.

La f di face rappresenta la voce fo esprimente la idea di fuoco coll'o eliso, od assimilato.

La n di centro rappresenta la voce in, in significato di entro, e in questa parola è evidente l'avvenuta assimilazione dell'i di esso in.

L'o breve di cado, centro, cerco, certo, parto, e perdo sembra potersi interpretare pel verbo ho prima persona singolare del verbo avere.

I p di parto, e perdo rappresentano la voce pe, o sia piede, corrispondente al latino pes, e indicano la avvenuta assimilazione dell'e.

Le r di centro, cerco, certo, e perdo rappresentano la voce re-cosa, corrispondente al latino res, e radicale di reale, e realtà.

La r di parto prima persona del verbo partire rappresenta la voce ir, ire-andare coll'avvenuta assimilazione dell'i, e quella di parto in significato di nascila rappresenta la voce or radicale del verbo orion-nascere, e addita la avvenuta assimilazione dell'o di or.

I t di centro, certo, e parto rappresentano il latino edo, edis, cdidi, editum significante dar fuori, produrre, costruire, costituire, fare, stabilire.

Supposto che sussistano i significati attribuiti come sopra alle sucitate lettere, la costituzione delle suindicate parole si presenterebbe come segue:

Cado: c-a-d-o, rappresentanti le voci ce-ha-de-ho, le quali esprimono: questo-ha-manca-ho,

Centro: c-e-n-t-r-o, cioè oc-e-in-ed-re-ho: sicome la e è preposizione, così sebene posposta in latino conviene anteporla in italiano, e si ha la spiegazione: derivante da-ochio-entro-costituita-cosa-ho.

Cerco: c-c-r-c-o, cioè oc-e-re-ce-ho, esprimenti tali voci: derivante da-ochio-cosa-questa-ho.

Certo: c-e-r-t-o, cioò ce-è-re-ed-ho: questa è cosa costituita (o fatta)-ho.

Face: f-a-c-e, cioè fo-ha-ce-è: fuoco-ha-questo-è.

Parto in significato di partire: p-a-r-t-o, cioè pe-ha-ir-ed-ho: piede-ha-andare-costituito (opure fatto, prodotto)-ho.

Parto in significato di nascita: p-a-r-t-o, cioè pe-ha-or-ed-ho: piede-ha-nascere-prodotto (o fatto)-ho.

Perde: p-e-v-lo, ciob pe-b-v-de-he: piede-b-cate mancare-ho. Dalla analisi delle suripetute parole si possono trarre le osservazioni, che la costituzione delle parole è la espressione delle sensazioni di mano in mano provate dal fisico, o dal pensiero dell'uomo; che un'analisi giusta può importare la cognizione del valore positivo di una parola; e che colla analisi si possono rile-vare, o dimostrare gli errori ortografici introdotti nella lingua seritta. Dalla analisi poi di altro parole sarà per emergere più estessamente la costituzione della lingua unana co' suoi sogreti, e verrà aperta la via alla intelligenza delle inserizioni dei tempi etruschi.

#### ARTICOLO X.

# Della riflessibilità delle parti di una parola.

È presumibile, come si accennò, che una lingua sia nata dalla circostanza di trovarsi insieme unite due, o più persone abitualmente, o con qualche frequenza; che trovandosi unite senza avere alcuna lingua abbiano emesse delle voci per esprimere i loro bisogni, i loro desideri, o le loro sensazioni; e che a poco a poco essi, ed indi i loro dissendenti abbiano emesse altre voci nella necessità di dire ciò, che prima non era stato ancora espresso, opuro di esternare le circostanze accessorie di ciò, che era espresso dalle voci principali, o dalla unione di varie di esse, come da erba, erbe, ertetta, erbaccia, erboso, erbifero.

È pure presumbile, che le prime voci, almeno per la massima parte, sinno state monosillabe, non essenda necessaria la pronuncia di più sillabe per esprimere soltanto una cosa, od un'idea. Stante mas tale presumibilità divinen anche presumibile: 11° che almeno le parole polisillabe siano composte di più voci ostituenti innieme unite una proposizione esprimente un valore complessivo; 2.º che in origine venissero proferite tutte le voci costituenti ora le parole; 3.º che il pensiero essendo più pronto della pronuncia delle voci, e l'organo della voce essendo continuamente pressato a proferirle in fretta, ne siano conseguentemente avvennte le assimilazioni, e le aggrezzazioni, di cui si è già parlato.

Se dunque le parole sono a ritenersi costituite da varie voci aventi ciascuna un significato, è a dedursi, che analizzando le parole si conosceranno i significati rappresentati dalle parti costituenti le parole stesse, e i medesimi dovranno risultare, sia incominciando dalla prima voce, sia incominciando dall'ultima. L'analisi fatta nel precedente articolo nono riguardo alle parole cado, centro, cerco, certo, face, parto, perdo dimostra le voci, di cui sono composte le parole stesse, incominciando dalla prima loro lettera. Ora incominciando l'analisi dall'ultima loro lettera si vedrà. che non solo si può incominciarla dall'ultima lettera, ma che anche incominciando da quest'ultima si ha come per riflessione il regolare esponimento dei vari significati esprimenti il valore complessivo della parola. Infatti, incominciando dalle ultime lettere, le analisi delle suaccennate parole sarebbero, quella di cado: ho-manca-ha-questo; quella di centro: ho-cosa-costituita-in- (cioè entro) derivante da ochio; quella di cerco: ho-questa-cosa-derivanteda-ochio: quella di certo: ho-costituita-cosa-è-questo; quella di face: è-questo-ha-fuoco, opure da fuoco; quella di parto, in significato di partire: ho - costituito - andare - ha - piede; quella di parto, in significato di nascita: ho - prodotto - nascere - ha - piede; quella di perdo: ho - mancare - cosa - è - piede.

Da quanto è sopra esposto, è a ritenersi, che in generale le parole sono composte da più voci regolarmente unit fra loro, e costituenti una, o più proposizioni; e che per poter ritenere giusta l'analisi di una parola è necessario si presentino espresse regolarmente una, o più proposizioni, sia incominciando dalla prima voce, sia incominiciando dall'ultima.

SERANDINI. - Partel.

#### ARTICOLO XI.

#### Delle lettere dell'alfabeto.

Coi precodenti dieci articoli si è data un'idea della costituzione fisica della lingua unana; ma sebene ciò abbia fatto conscere il segreto principale della natura in tale rapporto, nullameno molte sono le cose, che restano a trattarsi per rilevare più setsamente, sia la natura della lingua unanan in generale, o i suoi segreti, sia per conoscere ciò, che riguarda in ispecie la lingua italiama, ed altre lingue. La complicacione di quanto si intenderebbe di publicare non lascia fiducia a chi serive di poter esporre coll' ordine desiderato le diverse materie, e il completo loro sviluppo, e perzio egli in luogo di fare un regolare trattato si limiterà, come già disse, ad esporre un cumulo qualsiasi di osservazioni.

Ciò posto trovasi di parlaro primieramente, e in generale dei significati, o degli usi delle lettere dell'albibeto; e si dice in generale, sia perchè alcuni possono non venire rimarcati, sia perchè resterà a parlarsi di nuovo sulle lettere stesse, riguardo alle parcel taciute, per dimostrare viepiù colla nanisi delle parole gli usi delle voci rapresentate dalle lettere, la costituzione fisica delle parole, ei il oro significato positivo. E tanto riguardo alle consonanti è a notarsi altreal, che case posono talora non avere un significato proprio, ma essere parte di una voce radicale, come in par naticale di pane, pascere, pasta, in per radicale di pedele, pedestre, pedone, in re-cose radicale di reale, restlei, in di radicale di diario, diurno, in for nadicale di fondo, foppa, fosso, in ce radicale di ochio, coulare, in cu radicale di un della dei della dei della dei della dei della dei della colle un collene, in cu radicale di unua, unità,

Si disse di parlare delle lettere dell'alfabeto: ora aggiungesi, che si osserverà l'ordine dell'alfabeto stesso senza riguardo a quel diverso ordine, che potesse essere suggerito dalla cognizione della loro natura, ed aggiungesi pure, che si fanno precedere sulle vocali alcune nozioni come necessarie, o influenti alla esposizione di quanto sarà per dirsi sulle consonanti delle parole italiane,

che dopo di queste si parlerà più estesamente sulle vocali stesse, e che di poi si parlerà delle lettere risguardanti in ispecie le lingue latina, greca, francese, spagnuola, tedesca, valaca, inglese, e olandese.

#### ARTICOLO XII.

#### Della vocale A.

La lettera a, come si è osservato all'articolo settimo, distinguesi in lunga, e breve: è lunga in cado, face, parto, verità, vedrà; è breve in luna, bella, organo, prega, pregano, diceva. Di questa lettera presentansi i significati, e gli usi seguenti.

- 1.º La voce à esprime la terza persona singolare del presente indicativo del verbo aerer, e scrivesi a in francese, en espagnuolo, ha in italiano, senza che però si pronuncii la lettera h; corrisponde al latino habet, al tedesco hat, all'inglese hats, opure has, e al valaco dre. In tale significato trovasi, come si è già osservato, nelle parole cado, face, state analizzate ce-ha-de-ha, ossi questo-ha-manca-ho, fo-ha-ce-è, fucco-ha-questo-b. In admidialetti l'a usasi tanto in detto significato, quanto in quello di hanno, persona terza plurale dello stesso verbo aerer.
- 2. 

  1 a preposizione del dativo in italiano, in francese, e in segunolo, preposizione dei genitivi singolari, e plurali nella lingua valaca, equivalente all'articolo la nel nominativo singolare feminino nella stessa lingua valaca, de sprimate l'articolo suno nella lingua inglese. Sopra tale a sorge il dubio, che in origine sia stata detta nel significato di ha verbo, e che in fatto si risolva intrinsocamente in tale significato.
- 3. L'a preposizione dell'ablativo in latino, che corrisponde a dei in italiano, a de in francese, e spagnolo, a son in tedesco, a from, e by in inglese, e a deld in valaco. Una tale a si reputa essere tatto la seconda a di italiano, e mentocono, quanto l'a di mortale, e sepolerale, essendo la loro analisi Italia-o-in-ho, cioè ho-in-da-Italia; Mantoca-o-in-ho, cioè ho-in-da-Mantora; reputa contra-o-ul-b, q-qualche-cosa-da-morte; spectoro-o-ul-b, q-qualche-cosa-da-morte; spectoro-o-ul-b, q-qualche-cosa-da-morte; spector-o-ul-b, q-q-qualche-cosa-da-morte; spector-o-ul-b, q-q-qualche-cosa-da-morte; spector-o

cosa-da-sepoloro, notandosi che nell'articolo vigesimoterzo sulla leitera I verrà esposto come essa rappresenti talora l'aggettivo utflus. Anche sopra una tale a sorge il dubio, che in origine equivalesse al verbo ha, colla differenza, che l'a preposizione dell'ablativo veniva posposta all'oggetto, cui si riferiva, e che l'a sopramidicata quale preposizione del dativo veniva invece anteposta.

4.º L'a privativa, come nelle parole latine acephalus-senza capo, amens-mentecatto, amissus-perduto, avertere-volgere altrove, e nelle greche agamos-non conjugato, azymos-senza lievito, atheos-non credente in Dio: forse tale a fu e-a, fuori ha.

5.º L'ah interjezione.

6.º L'a senza un significato proprio, ma costituente parte di una voce radicale, e può esservi anche un'a di significato sinora non rilevato.

7.º L'a ommessa, od assimilata ad altra lettera, come in bottega da apotheca, postema da apostema, ragno da araneus, rena da arena, udire da audire, poco da paucus, toro da taurus, rena da arena, decenne da dieci-è-anni, età da aetas, inetto da in-è-artico, nemico da in-è-amico, ritenuto che l'in di inetto, e di nemico à ouello neexitivo.

8º L'a con assimilazione a sè di altra lettera, come nelle parole penale, lunare, nelle quali è elisa l'a breve di pena, e di tena, in mortate, e sotare, nelle quali è elisa la e di morte, e di sole, in centrate, e volgare, nelle quali è eliso l'o di centro, e di tolgo.

Tanto le a come sopra assimilate, quanto quelle assimilanti appartengono a qualcuna di quelle sovradistinte.

## ARTICOLO XIII.

## Della vocale E.

La vocale e, come si è detto, distinguesi in lunga, e breve, e distinguesi anche in aperta, chiusa, ed incerta. Pronunciasi lunga, ed aperta nelle parole perdo, fiammella, lucerna, altorchè, ed altre; pronunciasi lunga, e chiusa nelle parole esso, erros, furbesco, pintelo, ed altre; pronunciasi breve nelle parole buone, fodero, lode, mite, ride, ridere, ed altre, ma è incerto se la e breve sia aperta, o chiusa, non avendosi sinora sufficienti argomenti per opinare se tali e incerte equivalgano tutte, o quali all'e aperta, od alla chiusa, o se abbiano altro valore.

Il significato dell'e aperta è quello della terza persona singolare del presente indicativo del verbo essere, che scrivesi è in itàliano, e in valaco, est in latino, e in francese, es in spagnuolo, ist in tedesco, e is in inglese; le analisi di perdo, franmella, lu-cerna corrispondono all'esposto significato: p-e-e-e-o, cioò pe-e-re-de-ho, piede-e-ossa-mance-ho; franum-e-l-l-e, cioò franum-edu-ul-t-ha, funce-e-ossa-in- (cioò entro) ha. Nei dialetti bergamasoo, e-mantovano ha anche il significato di stono, terza persona purpurale di essere. L'e desinenza del singolare di alcuni nomi, come in luce, o fragile, e desinenza plurale di altri, come in porte, e dure, non ostante che l'e non si pronuncii lunga, e aperta, tutavia sembra, che importi il significato dell'e aperta, cioò dell'è verbo, corrispondente all'est latino.

L'e chiusa lunga presenta i due significati, l'uno di egli, e l'altro della così detta preposizione latina e; ma potrebbe darsi che ne rappresentasse qualche altro. Il significato di egli corrisponde al latino is, al francese il, e lui, al tedesco er, all'inglese he, a el in spagnuolo, e valaco; e tale significato sembra potersi presumere nell'e di egli, esso, quello, questo. L'e chiusa preposizione significa da, di, fuori, privazione, proveniente - da, derivante - da, causato - da. In tale significato si ha l'esempio citato nel lessico latino del Forcellini alla parola ex nel § 4: Ennius in sepulcro Scipionum constitutus e marmore; ed è a presumersi un tale significato nelle parole emittere- emettere, enormis-enorme esprimenti mettere fuori, fuori di norma. La stessa preposizione e, anzichè venire preposta, spesso trovasi invece posposta, come fu osservato nell'articolo sul posponimento delle preposizioni, e vedesi posposta anche nella formazione delle parole, come in europeo, plebeo, furbesco, pineto, essendo manifesto, che europeo è da analizzarsi Europa-e-o, cioè ho-proveniente-dall' Europa, plebeo da plebe-e-o, cioè ho derivante da plebe, furbesco da furbo-e-esse-ce-o, cioè ho-questo-essere-da-furbo, pineto da pin-e-ed-o, cioè ho-costituito-da-pini,

Oltre l'è verbo, l'e pronome, e l'e preposizione sonovi anche l' l'e congiunzione corrispondente all'et in latino, e in francese, la ch interjezione, e l'e non avente un significato proprio, ma facente parte di una voce radicale, come fu osservato nell'articolo undecimo per tutte le lettere, e può esservi anche un'e avente un significato sinora non rilevato.

In greco evvi l'e significante se pronome, l'e, e l'h interjezione, l'h avente i varj significati di o congiunzione, di certamente, dell'articolo femminile singolare la, di la quale, di disse.

Di più l'e chiusa in italiano è talora rappresentata da un i nelle corrispondenti parole latine, come in berere - bibere, degnodignus, fede - fedes, negro - niegre, pepno- piapuas, segno- signum, e nelle francesi come in degno- digne, legatura - ligature, segnosigne, non che in alcuni dialetti italiani, come in presa - prisa, seta - sida.

Sonori viceversa delle parole italiane, nelle quali l'i è rapprosontato da un e in altre lingue, come nelle parole latine Dio-Deux, migliore - melior, mio - meus, nipote - nepos, ricecre - receipere, sicuro - securus, nelle francesi bisogno-besoin, ginocchio - genou, minuto - menu, misura - mesure, e nel dialetto milanese sinistra dicess insexto.

Evvi anche l'e aperta rappresentata da un i, come in latino lectio licitus, selva silva, senapa sinapis, redoro-viduus, in francese letto-lit, tessere-tisser, e nel dialetto milanese vecchio-vice.

L'e chiusa rappresentata da un y in latino, e in greco, come cembalo - cymbalum - kymbalon, gesso - gypsum - gypsos.

La e assimilata ad altra lettera, come in offro, ruga, spedire, straordinario, cangelo, nelle quali è manifesta la avvenuta assimilazione, od ommissione dell'e dalle corrispondenti parole latine obfero, eruca, expedire, extraordinarius, ecangelium.

La e con assimilata a sè altra lettera precedente, come in ctàactas, ledere-laedere, nelle quali parole trovasi assimilata l'a all'e, in contea, plebeo, nelle quali fu assimilata l'e brevo di conte, e di plebe, in femina-focuina, fetore-foctor, pena-poena, nelle quali fu assimilato ur. o, in erba-herba, erede-heres, eroeheros, nelle quali fu assimilata l'h. La e con assimilata a sè altra lettera susseguente, come in docenne, inerme, inetto, nemico, nelle quali fu assimilata l'a sus-seguente all' e, essendo manifesta la derivazione di decenne da dieci-\(\text{-anni}\), di inerme da in-\(\text{-anni}\), on-\(\text{-armit}\), on-\(\text{-armit}\), one-\(\text{-armit}\), on-\(\text{-armit}\).

Trovasi pure di osservare, che va ad essere interessante il pronunciare giustamente la e, atteso il diverso significato sopra osservato della e aperta da quello della e chiusa; e che per tale diversità di significati, quando la e di una parola è diversa in confronto di quella della voce, o parola radicale, quand'anche la diversità sia fra lunga, e breve, è a presumersi, o la mutazione reale della vocale stessa per avvenuto cambiamento del significato espresso dalla e della radicale, come fra misero, e miseria, o l'assimilazione di qualche lettera attigua alla e, che viene pronunciata, come fra bene, e benefico, fra bene, e benevolo. Stante una tale distinzione della e aperta dalla e chiusa osservata nella lingua viva italiana, è a presumersi erroneo l'uso di proferire in latino l'e aperta anche quando nelle corrispondenti parole italiane si proferisce chiusa, e quindi erroneo l'uso di leggere credo, plenus, potentia, regnum, verus, ed altre, coll' e aperta, mentre in italiano la e si proferisce indubiamente chiusa nelle corrispondenti parole credo, pieno, potenza, regno, vero, meno i derivati credito, e credulo.

#### ARTICOLO XIV.

## Della vocale I

La vocale i, come si disse all'articolo settimo, si distingue in lungo, e breve, e di esso si notano i significati, ed usi seguenti: L'i lungo, persona seconda singolare dell'imperativo del verbo

L'i lungo, persona seconda singolare dell'imperativo del verbo eo, is, ire, andare, corrisponde a va in italiano.

L'i lungo, articolo plurale maschile, come i libri, i piedi in italiano; tati-i, i padri, cani-i, i cani in valaco; equivalente al les francese, al los spagnuolo; e nel dialetto milanese usato anche nel significato dell'articolo feminile plurale le, dicendosi i crôs, i donn, per dire le croci, le donne.

L'i lungo, avente il significato di acete in alcune parole, come in nutrice, che si analizza nutre-i-c-e, nutre acete questo è; e in tale significato si usa anche isolato in alcuni dialetti, come i-rason, acete ragione, i-partà, acete partato.

L'i lungo in alcuni dialetti, come nel milanese, e nel mantovano significa anche eglino, opure essi, come i parla, i voleva, eglino, od essi parlano, volevano; e talora equivale al pronome plurale li, i volt, li volete, i senti, li sentite.

L'i breve avente il significato della preposizione latina e, o quello del pronome egli, o quello del pronome eglino, come in oratorio, metallico, arido, sassi, veri.

L'i rappresentante la lettera l, come nelle parole chiaro, fore, piano, pieno, ed altre, derivanti dal latino clarus, flos, planus, plenus, in bianco, biasimo, pianta, ed altre, corrispondenti alle francesi bianc, biane, plante.

L'i verisimilmente rappresentante qualche altro significato sinora non rilevato.

L'i non avente alcun significato proprio, come in dire, dito, divmo, perchè formante parte di una radicale, giusta quanto fu osservato nell'articolo undecimo per tutte le lettere, opure introdotto per indicare che il c, ed il g sono a pronunciarsi dolci, come in  $f_{aij}$  od  $f_{aijk}$ s.

L'i di quelle parole latine, che è rappresentato da un'e nelle corrispondenti italiane, come in ipse-esso, dignus-degno, sitissete, participo-partecipo, artifices-artefici.

L'i in italiano rappresentato viceversa da un e in altre lingue, come nelle parole Bio, migliore, mio, nipote, ricevere, sicuro, olio, orcio, corrispondenti alle latine Deus, melior, meus, nepos, recipere, securus, oleum, urceus, e come in bisogno, ciriegia, corrisondenti alle francesi bisocion, cerise.

L'i rappresentato da un o in latino, come in cieco-coecus, cielo-coelun, fieno-foenum.

L'i rappresentato anticamente da un u in latino, come in decimo-decumus, libens-lubens, massimo-maxumus, ottimo-optumus, prossimo-proxumus.

L'i rappresentante in italiano l'y greco, come in piramide puramis, sillaba - syllaba, tipo - typos.

- L'i rappresentante le due lettere hy in latino, come in innohymnus. imene-hymen, ipoteca-hypotheca, corrispondenti alle parole greche ymnos, ymhn, ypothhkh.
- L'i assimilato ad altra lettera, od eliso, come in nemico, rondine, storia, strumento corrispondenti alle latine inimicus, hirundo, historia, instrumentum; scritto in luogo di scribitus, verrà per venirà.
- L'i rappresentante anche altro lettere assimilate, od elise, come in ilare - hilaris, irsuto - hirsutus, ispido - hispidus, nelle quali è ommessa la h; come in istituto, istrutto in luogo di instituto, instrutto, nelle quali è assimilata la n; e come l'i usato nel bergamasco per cino colla assimilazione, od elisione delle lettere anteriori, e posteriori.
- L'i greco, ora disusato, per significare ou, egli, o quello in italiano, e is, ille in latino.
- L' i inglese esprimente ego, io, usato anche in italiano in poesia. L'y spagnuolo, che pronunciasi come l'i italiano, e che esprime la congiunzione e, notandosi che un tale y mutasi in e, se la parola susseguente incomincia colla vocale i, dicendosi Pedro, e Juan, Pietro e Giogrami.

## ARTICOLO XV.

## Della vocale 0.

La vocale o distinguest in lunga, e breva più in aperta, chiusa, e incerta: sono aperti, e lunghi li o di morti, ossi, poshi, nori, vedro; sono chiusi, e lunghi quelli di bolle, bollore, oltre, par-latore, verbos; sono incerti quelli brevi di angoli, fazola, mano, parto, cedo, e qualificansi incerti non avendosi argomenti sufficienti per stabilire se tutti, o quali equivalgono a quello aperto, od a quello chiuso, o se abbiano un diverso valore.

È aperto l'o corrispondente al latino habeo, che in italiano scrivesi ho coll'h, sebene questa non si pronuncii: un tale o corrisponde al greco : x., al francese j'ai, allo spagnuolo he, al tedesco ich habe, all'inglese i hare, e al valaco io em.

GHIRARDINI. - Puris 1.

È pure aperto l'o significante aqua corrispondente al francese eau.

L'o aperto rappresentato in latino dalle vocali au. come in moro-maurus, oro-aurum, poco-paucus, posa-pausa, toro-taurus, parola - paraula.

L'o aperto rappresentato dall'ou in francese, come in coprire couvrir, lodare - louer, movere - mouvoir, soffrire - souffrir.

L'o chiuso ha il significato di alto, sopra, opure molto, come in monte, sole, olmo, avarone, bramoso.

Vi è anche l'o chiuso quale rappresentante un u nelle parole latine, come in orina - urina, rompere - rumpere, ombra - umbra, onda - unda.

L'o chiuso rappresentato in latino dalle vocali au, come in coda-cauda.

L'o chiuso rappresentato dall'eu in francese, come in ardoreardeur, minore-mineur, valore-valeur.

L'o chiuso rappresentato dalle vocali ou in francese, come in amore - amour, dolce - douce, mosca - mouche, polpa - poulpe.

Evvi l'o congiunzione in italiano, e in spagnuolo, corrispondente al latino aut, al greco h, al francese ou, al tedesco oder, all'inglese or, e al valaco au.

L'oh interjezione in più lingue.

L'o, che si prepone in varie lingue ai casi vocativi.

In greco l' o, h, to corrispondente al latino hic, hæc, hoc, ille, illa, illud.

Oltre detti o può esservi anche l'o non avente un significato proprio, ma formante parte di una voce radicale, come fu osservato nell'articolo undecimo per tutte le lettere, e può esservi altreal un o di significato sinora non rilevato.

L'o assimilato ad altra lettera, come in oryzo-riso, foelizfelize, foemian-femian, poema-pena, amoenus-ameno, ed altre; come pure in asta rappresentato dalla h in latino scrivendosi hasta, in aspo pure rappresentato da un'h come nel tedesco Haspel, in ascendere, in astro, ed in altre parole.

L'o con assimilazione a sè di altra lettera, come in onore, orizonte, orribite, ospite, nelle quali in confronto alle corrispondenti parole latine honor, horizon, horribitis, hospes sarebbe avvenuta la assimilazione dell' h all'o.

#### ARTICOLO XVI.

#### Della vocale U.

La vocale « distinguesi anch'essa in lunga, e breve, come si disse: è lunga in lune, sus, critto, e de breve in nanceu, statua, racuo. Essa in alcuni luoghi d'Italia si pronuncia chiusa, come in francese l'u di fortaue; e in altri luoghi si proferice aperta, come in francese l'ou di troupe, Quando l'u è assesguito da altra vocale, si pronuncia in generale come un v, e di tale u parlerassi nell'articolo sulle lettere O U V.

Nelle parole italiane corrispondenti alle latine, in cui trovansi le vocali au, queste due vocali ora si pronunciano entrambe, come in fauces - fauci, naufragus - naufrago; ora si pronuncia il solo u, come in audire - udire, claudere - chiudere; ora sono rappresentate da un o aperto, come in frauts-focié, leuss-lode, paraula-parola, paucus-poco; e talora sono rappresentate da un o chiuso, come in cauda - coda.

Anche per l'u si verifica la sua assimilazione ad altra lettera, come in formale, dotale, nelle quali parole l'u di ul-qualche rappresentato dalla lettera l'è assimilato alla precedente a; in fedele, in cui è assimilato alla precedente a; in ardre, in cui !' ud iur radicale di uro-abbruciare è assimilato alla precedente a; in clarus-chiaro, anguapa-lumpada, nelle quali !' ud ilu-fuce è assimilato alla susseguente a. E si verifica anche la assimilazione di altra lettera all'u, come in audire-udire, in cui l'à è assimilata all'u, in ku-métas-unido, in cui l'à è assimilata all'u, in cu

L'u quando insieme ad altra lettera forma parte di una voce ardicalea non ha un significato proprio, ma quando non è tale ha, in generale ora il significato di ho prima persona dal verbo accer, come in firmusa-fermo, dannuan-danno, caput-cappo; ora ha il significato di alto, sopra, opure molto, come l'o chiuso in italiano, ciò che verificasi nelle parole umbra-ombra, unda-onda, facundusfacondo; e pol avere altro significato finora non rilevato.

### ARTICOLO XVII.

### Della lettera B.

La lettera b reputasi non primitiva, non trovandosi nelle antiche inscrizioni etrusche, e in inspecie nella lunga inscrizione di Perugia, che vedesi alla pagina 85 delle antiche inscrizioni perugine pubblicate da Giovanni Battista Vermiglioli, ne in quella, che leggesi nella successiva pagina 118 detta della Torre di San Manno, ne in quelle non etrusche, na antiche pubblicate da Teodore Mommen nel suo libro Die unteritalisches Diackete alla pagina 128 in corrispondenza alla tavola settima, e alla successiva pagina 183 in corrispondenza alla iscrizione ventiquattresima della tavola decima; e reputasi, che equivalga in generale alla lettera p raddoletta dalla assimilazione con essa di altra lettera, o dalla concorrenza di altra circostanza.

Dopo la introduzione del b nella lingua umana, b presumibile, che il b sia stato usato anche senza un significato proprio unitamente ad altra lettera, e che sia parte di una voce radicale, come sarebbe in belare, ritenendosi formata tale parola dalla initazione del suono della voce delle pecore simile al suono bc.

Il b talora rappresenta altre lettere, od è rappresentato da altre lettere, e talora è incerto, se esso rappresenta altra lettera, o se invece ne è rappresentato.

Il è rappresenta il d nelle parole abbassare, abbatire, abbelire, abbelire, abbelire, abbelire, abbiscapare, abbaccusti, abbonece abbaccuste, e in altre pacie, nelle quali è manifesto, che l'ab rappresentat la sillaba ad nello stesso modo, che tale sillaba ad è rappresentat da quelle ac, di, an, q., as nelle parole accumenter, afferer, emettere, approcare, assistere, ed altre. Rappresenta un'f nella parola bioccolo in similate di faccolo; sta in luogo di un p nel secondo ò di obrobrio corrispondente al latino opprobrium, in bottega derivante da apotheca, e in altre parole; rappresenta un e in gabia corrispondendo al latino carea, in conobii corrispondendo al latino corposer, in crebit corrispondendo al latino carea; in vicereti; o vicererbi corrispondendo al latino carea; in latino è rappresentato da un e in italiano, come in amabam-amara, bibere-berer, cuberi-copare, debeti-dese, disbulta-discolo.

fabula-frools, gubernare-governare, habere-avere, vi-ivi, labor-lacoro, probare-provare, scribere-serierer, tabula-tanola e la altre parole. Rapporto alle consonanti b, e v è a notarsi, che trovansi usate entrambe in muocere, e mbble, sobene entrambe le parole derivino da una medesima radicale, e che in antiche inscrizioni leggesi il b in luogo del v in abebus per abavus, abe ver ace, biari une sistit, curbatus per curreatus.

Il b trovasi talora assimilato alla lettera successiva, come nello parole ascondere, astemio, astenere, ostacolo, ed altre, corrispondenti alle latine abscondere, abstemius, abstinere, obstacutum; o talora ha assimilata a sò la lettera precedente, come in badia, bellico, briaco per abadia, ombelico, ebriaco.

Il b viene talora mutato in altra lettera eguale a quella della voce successiva, alla quale è aggregato, come da absens – assente, da absolvere – assolvere, da observare – osservare, da subdividere – suddividere, da subficiens – sufficiente, da subrogare – surrogare.

Nelle parole aggio, deggio, rogo (o rovo, fruttice) ruggine, sughero, vedesi usato il g. mentre nelle corrispondenti latine habeo, debeo, rubus, rubigo, o robigo, e suber è usato il b; e in gomito è usato la m, mentre nel latino cubitus è usato il b.

Da quanto è stato sopraesposto vieno spontanca la deduzione, che per consocere il significato di una parola, in cui entra la lettera b, è ad indagarsi se, e quale lettera rappresenti diversa dal p, onde applicarvi il significato della diversa lettera rappresentata, e qualora rappresenti un p, se rappresenti soltanto un p, opure se sia avvenuta qualche assimilazione, e quale anteriore, o posteriore al p a tesso.

È a dubitarsi, che il b rappresenti la sola consonante p in alcune parole, ma è difficile il poterle indicare con certezza.

Riguardo a detta lettera trovasi di esporre anche quanto segue: 1. Ritiensi, che il b in generale rappresenti le voci  $\dot{e}$ -pe,  $\dot{e}$  piede giusta l'analisi, che si espone delle parole sottoindicate, scnza però escludere in modo assoluto, che per qualcuna di esse possa

però escindere in modo assoluto, che per qualcuna di esse possa essere invece applicabile la diversa analisi pe-è, piede è, o quella pe-a, piede ha, o viceversa quella a-pe, ha piede.

Analisi di parole italiane aventi la lettera b:

Balia: è-pe-al-i-a (al radicale di alo), è piede alimenta egli ha; ritenuto però, che all' i potrebbe forse essere applicabile una diversa interpretazione,

Bianco: è-pe-lu-a-in-ce-o, è piede luce ha entro questo ho, cioè

ho questo entro ha luce piede è.

Brole è-pe-re-ol (olus-erbaggi) -o, è piede cosa erbaggi ho. La parola brole, e il diminutivo di essa broletto, trovasi in varie città italiane, e in origine sarà stata intesa la parola brole luogo degli erbaggi, o dove si vendevano gli erbaggi, e in seguito fu ritenuta la parola senza saperne la sua costituzione. Potrebbe però darsi, che la r di brolo fosse in luogo di ru-strada da freandare, nel quale caso la analisi sarebbe è-pe-ru-ol-o, è piede strada erbagai ho.

Candelabro: candela-a-è-pe-re-o, candela da è piede cosa ho, cioè ho cosa piede è da candela.

Conciliabolo: concilio-a-è-pe-ol-o, concilio da è piede qualche ho, cioè ho qualche piede è da concilio.

Debole: de (particella privativa) -è-pe-ol-e, mancante è piede qualche è.

Fabro: fa-è-pe-re-o, fa (facit) è piede cosa ho.

Fallibile: fallo-i-è-pe-i-ul-e, fallo avete è piede egli qualche è. Ottobre: otto-ò-è-pe-re-e, otto sopra è piede cosa è, cioè è cosa viede è soora otto.

Stabile: sta-è-pe-i-ul-e, sta è piede egli qualche è.

Vocabolo: voc-a-è-pe-ol-o, voce da è piede qualche ho, cioè ho qualche piede è da voce.

Analisi di parole francesi aventi la lettera b:

Barlong - bislungo: è-pe-ha-re-long, è piede ha cosa lunga, notandosi però che forse la sua analisi potrebbe essere pe-du-hare-long, piede due ha cosa lungo.

Bavard-ciarlone: è-pe-av-a-re-ed, è piede uccelli da cosa costituita, cioè costituita cosa da uccelli piede è; potrebbe forse essere è-pe-ha-vo-a-re-ed, costituita cosa da voce ha piede è.

Berlue - bagliore : è-pe-e-re-lu-e, è piede è cosa luce è.

Boire - bevere: è-pe-o (aqua) -i-re-e, è piede aqua egli cosa è. Bris - rottura: è-pe-ru (ruo) -i-esse, è piede ruina avete

Foible - debole : fo-i-è-pe-ul-e, vuoto egli è piede qualche è. Analisi di parole tedesche aventi la lettera b:

Beglauben - accreditare da glauben - credere: è-pe-e-glauben, è piede è credere. Bekennen - confessare da kennen - conoscere: è-pe-e-kennen, è piede è conoscere.

Beklagen - compiangere da klagen - dolersi: è-pe-e klagen, è piede è dolersi.

Bereden-persuadere-indurre da reden-parlare: è-pe-e-reden, è niede è narlare.

Besitzen - possedere da sitzen - sedere: è-pe-e-sitzen, è piede è sedere.

Blitz-baleno-lampo: è-pe-lu-i-ed-esse, è piede luce avete fatta essere.

Bohren-forare-bucare: è-pe-ohr (orecchia)-e-in, è piede orecchia è entro, cioè entro è orecchia piede è.

Born - sorgente: è-pe-or (orior - nascere - sorgere) -in, è piede nascere entro, cioè entro nascere piede è.

Brechen - rompere: è-pe-ru (ruo) -e-ce-e-in, è piede ruinare è questo è entro.

Analisi di parole inglesi aventi la lettera b:

Birth - nascita - stirpe - origine - parto: è-pe-i-or (orior) ed, (opure ed - ho), è piede avete nascita prodotta, (opure prodotta ho.)

Born-partorire: è-pe-or (orior)-in, è piede nascere entro, opure in nascere piede è.

Burn-abbruciare: è-pe-ur (uro)-in, è piede bruciare entro.

2. La permutazione del p in b, colla assimilazione della e pre-

La permutazione del p in b, colla assimilazione della e precedente, qualche volta è preceduta, e talvolta è susseguita dalla assimilazione di altra vocale a sè, o ad altra lettera, ravvisandosi la assimilazione.

a) Dell'u di lu-luce, nelle parole:

Alba: a-lu-è-pe-a, ha luce è piede ha.

Albo: a-lu-è-pe-o, ha luce è piede ho.

b) Dell'i di ira:

Broncio: è-pe-ira-o-in-ce-i-o, è piede ira molta entro questo egli ho.

c) Dell'o della voce or corrispondente al latino os-oris-bocca:

Briglia: &-pe-ori-vul-i-a, è piede bocca avete qualche egli ha, ciob ha egli qualche avete bocca piede è, ritenuto erroneo in questa parola l'uso del g in forza di quanto esponesi nell'articolo secondo della parte terza degli studi sulla ortografia italiana. La corrispondente parola francese Bride sarebbe è-pe-ori-e-de-è, piede bocca avete costituito è. Sicome per molti anni si ritennero semplici molti corpi dalla seienza, chimiche, di poi furnon riconosciuti composti, così non sarebbe meraviglia, che, oltre le assimilazioni riconosciute, se ne scoprissero altre în seguito în modo indubio, e quindi non sarebbe meraviglia, che nelle parole briglia, e bride fosse avvenuta la assimilazione di in-entro, od anche di una sola n, e che in origine siasi pronunciato britufa e, brinde;

Nelle parole francesi

Brailler - gracchiare: è-pe-or-a-i-ul-ul-e-re, è piede da bocca egli qualche qualche è cosa;

Braire-ragliare: è-pe-or-a-i-re-e, è piede da bocca egli cosa è; Nella parola tedesca

Brüllen - ruggire: è-pe-or-u-ul-ul-e-in, è piede bocca molto qualche qualche è entro.

 d) Dell'o della voce or radicale del verbo orior - nascere sorgere:

Nella parola tedesca Brunnen-funtana: è-pe-or-u-in-in-e-in, è piede nasce (sorge) sopra entro entro è entro, notandosi però che il significato dell'u potrebbe essere quello di ho, e non di sopra;

Nella parola inglese: Breed-generare-produrre: è-pe-or-e-ed, è piede derivante da nascere costituito, non escluso però, che l'analisi possa essere invece è piede nascere è produce, od altra, che si approssimi a quelle esposte.

e) Dell'o chiuso significante alto, opure molto, opure sopra:
Bada da badare: è-pe-ó-a-ed-a, è piede sopra ha produce ha.

Baldo: è-pe-ó-a-ul-ed-o, è piede da alto qualche costituito ho, e sorse alto ha, e non da alto, ritenuto già che in vece di alto potrebbe esprimere anche sopra, opure molto.

Ballo da ballare: è-pe-ó-a-ul-ul-o, è piede da alto (opure alto ha) qualche qualche ho.

Balvardo: è-pe-ó-a-ul-u-a-re-ed-o, è piede alto ha qualche molto ha cosa costituita ho.

Banca: è-pe-ó-a-in-ce-a, è piede alto ha entro questo ha, e nello stesso modo è analizzabile la parola banco colla mutazione del ha finale in ho.

Bara: è-pe-ó-a-re-a, è piede da sopra cosa ha.

Base: è-pe-6-a-ed-esse-e, è piede da sopra costituito essere è.

Bastia: è-pe-est-i-a, è piede aste arete ha: una tale parola è a presumersi sorta per indicare quei fabricati, quei paesi, e qui discondit, quei paesi, e qui disconditat, quei paesi, e qui disconditat quei paesi, e que disconditati nel terreno, e terminanti a punta all'insà, ora dette aguechie, e dè a presumersi stata applicata per detto motivo, anche si fabricati, ni paesi, alle città, che ne hanno conservato il nome, sicome sarebbero la villeggiatura dominiata Bastia esistente nella provincia di Mantova fra i due paesi di Serravalle, e Sustinente a breve distanza dal fiume Po, la Bastia paese nella provincia di Modena in vicinaza al flume Panaro, la Bastia-dentro, e la Bastia-duori esistenti nel distretto di Mirano nella provincia di Pedova, la Bastia pure nella provincia di Pedova, la Bastia pure nella provincia di Pedova, la Bastia pure nella provincia di Revolone, la Bastia el Catti a nella Corsica, la Bastia città marittima della Turchia, e le Bastia el Francia.

Bastione: l'analisi di questa parola presentatasi da prima fu spe-ó-d-esse-si-d-i-d-i-e, è pidea da lo ha assera costituito egli molto entro è, ma l'analisi sopra espoata di Bastia suggerisce, che Bastione, à resumersi un accressitivo di Bastia, come da buyia, spia, à sono derivate bugione, spione, nione, e che conseguentemente Bastione sarebbe analizzabile è-pe-aste-i-ó-in-e, è piede aste avete molte entro è.

Bastille in francese: la sua radicale sarebbe analizzabile come quella di Bastia, e quindi è-pe-ast-i-ul-ul-e, è piede aste avete qualche qualche è.

Dette analisi suggeriscono, che la radicale della parola Castello potrebbe non essere ca, casa, o cu-a, da abitare, e che tale parola sia analizzable ce-ast-e-ul-ul-o, questo aste è qualche qualche lo, stante la circostanza che almeno in origine chiamaronsi castelli quei luoghi, che a difesa, o per offendere erano circondata steccati. La parola latina Castrum si presenta analizzabile ce-ast-re-u-e-in, questo aste cosa ho în egli, e la francese Château ce-h-ast-e-a-u, questo ho aste egli ha ho.

Basto: è-pe-ó-a-esse-ed-o, è piede da sopra essere costituito ho.

Bastone: è-pe-astone, cioè asta grande, ritenuto che nella parola asta si presume assimilato l'ó, essendo la sua analisi ó-a-esseed-ha, alto ha essere costituito ha.

GEIRADDINI. - Parte 1.

Berg (in tedesco) monte: è-pe-ó-e-re-cd-ce, è piede alta è cosa costituita questa,

f) Dell'o aperto significante aqua:

Bacile: è-pe-ò-a-ce-i-ul-e, è piede da aqua questo avete qualche è.

Bacino: è-pe-ò-a-ce-i-in-o, è piede da aqua questo avete entro ho.

Balneum - bagno: è-pe-è-a-ul-in-e-u-i-in, è piede aqua ha qualche entro egli ho in egli.

Baja: è-pe-ò-a-i-a, è piede aqua ha egli ha; e in francese baie; è-pe-ò-a-i-e, è piede aqua ha egli è.

Barca: è-pe-ò-a-re-ce-a, è piede da aqua cosa questo ha.

Batello: è-pe-ò-a-ed-e-ul-ul-o, è picde da aqua costituito è qualche qualche ho.

Bach (in tedesco) ruscello: è-pe-ò-a-ce, è piede aqua ha questo.
g) Dell'u di uro-bruciare:

) Dell'u di uro-bruciare:

Brace: è-pe-ur-a-ce-e, è piede brucia ha questo è.

Braise (in francese) bragia: è-pe-ur-a-i-ed-esse-e, è piede brucia ha egli costituito essere è.

Brucia da bruciare: è-pe-ur-u-ce-i-a, è piede brucia sopra (opure molto, opure ho) questo egli ha.

Brûler (in francese) bruciare : è-pe-ur-u-esse-ul-e-re, è piede brucia sopra (opure molto, opure ho) essere qualche è cosa, essendo a ritenersi dall'accento circonflesso la assimilazione di un s signicante essere.

Brand (in tedesco) abbruciamento: è-pe-ur-a-in-ed, è piede brucia ha entro costituito.

Braten: (in tedesco) arrostire: è-pc-ur-a-ed-e-in, è piede da abbruciare prodotto è entro.

Braun (in tedesco) bruno: è-pe-ur-e-u-in, è piede da bruciroho entro, e fores sopre entro: la parala braus auggerisca la derivazione di quella italiana bruno, facendo supporro in questa la avvenuta assimilazione dell'a, o quanto meno suggerisce, che la lettera r rappresenta la radicale ur; si opina però, cho in bruno sia avvenuta anche la assimilazione dell'a, perchè l'analisi è-petru-u-i-n-o, è piede brucia ho (opure sopro) entro-ho, non darotala giusta idea della parola, che esprime il colore causato da abpruciamento, e non la circostanza di essere abbruciato. Ecco una prova manifesta, che il confronto di varie lingue può servire a scoprire, o a meglio comprendere l'origine delle parole.

3. Una assimilazione alquanto spinta, ma pure verisimile, presentasi nelle parole incomincianti colla lettera b. ed esprimenti con essa il significato di due, come in bidente, biduo, biennio, bilingue, bisavo, biscotto, bivio, arbitrio, ed altre, sembrando che il b di tali parole sia il risultato delle voci pe-du-i, piede due avete, pronunciate per intero in origine, e indi col tempo avvenuta la permutazione nella sillaba bi: l'analisi quindi di bidente sembra pe-du-i-dent-e, piede due avete denti è ; quella di biduo, pe-du-i-ed-u-o, piede due avete costituito sopra ho; quella di biennio pe-du-i-e-anni-o, piede due avete è anni ho; quella di bilingue pe-du-i-lingue, piede due avete lingue, e forse lingue è; quella di bisavo pe-du-i-esse avo, piede due avete essere avo; quella di biscotto pe-du-i-esse-cotto, piede due avete essere cotto; quella di bivio pe-du-i-vie-o, piede due avete vie ho; quella di arbitrio a-re-pe-du-i-ed-re-i-o, ha cosa piede due avete produce cosa egli ho. Si è presentata anche l'idea, che detto b fosse derivato da du-pe-i, due piede avete, ma una tale derivazione sembra meno verisimile.

 La permutazione del p in b sembra attribuibile non solo alla assimilazione di un'e precedente al p, ma anche alla assimilazione al p di qualche altra lettera precedente allo stesso p, poichè si presenterebbe la assimilazione di un'a nelle parole bottega, beceo, bica, bietta, e bieta, ossia bietola. La assimilazione di un'a in bottega si desume dal greco apothhke; quella in beceo, biea, e bietta si desume dalla circostanza, che la voce radicale ap di apice indipendentemente dalla sua composizione indica punta, e le tre parole apeceo, apica, apietta esprimono tutte l'idea di punta, essendo d'ordinario acuto il becco degli uccelli, essendo formati a punta quegli ammassi di covoni di grano detti biche, ed essendo le biette pezzi di metallo, o di altra materia dura grossi ad una estremità, e terminanti a punta dall'altra; c quella in bieta, bietola, o barbabietola, pianta notoria, che scrivesi beta in latino, bette in francese, beet in inglese si desume dalla circostanza di essere una pianta producente materia dolce, melata, zuccherina, e quindi derivare dall'ape produttrice del miele, per cui presumesi, che in origine siasi detto apieta, apeta, apette, apeet: a sostegno di una tale opinione si avrebbe la assimilazione dell'a di ape corrispondente al latino apis, e la permutazione dell'ap in b nella corrispondenti parole tedesca Biene, inglese bie, e olandese bie, e si avrebbe la sola permutazione del p in b nella corrispondente francese abcille.

 Nella lingua italiana il b fu talora erroneamente duplicato, come viene dimostrato negli studi sull'ortografia italiana agli articoli quinto, settimo, ed ottavo.

Non ostante le osservazioni sopra fatte restano tuttavia delle difficoltà per giungere alla interpretazione della lettera b in alcune parole, difficoltà che saranno a ritenersi rimanere anche riguardo alle altre lettere, che si tratteranno negli articoli successivi.

# ARTICOLO XVIII.

### Della lettera C.

La lettera c è una lettera primitiva non presentando caratteri di una derivazione, o composizione qualsiasi: essa è materialmente rappresentata dalla lettera K in alcune antiche iscrizioni, nella lingua greca, nella valaca, e in generale anche nella tedesca, nella ingicase, e nella lo alandese.

Si pronuncia dolea, quando segue una delle vocali e i, come in cedere, celere, suocere, pace, cibo, dici, lueido, sancto, natze, pesce, lascito, fascio, liscio, seiolto, e altramente si pronuncia duro, come in capo, caro, coda, diro, manico, poco, che, chi, chiamare, chidere, chiodo, chiudere, chiomente, procliere, creta, critica, cura, lacusta, oscuro. Concorrendo due e uniti, il primo segue il suono del secondo c, per cui pronunciansi ambedue dolci in legaccio, conacciolo, baschereccio, nericcio, fantoccio, gocciola, barbuccia, od amendue duri in sacco, sacchi, secco, secchi, ricco, bocca, succo, mucchio.

La lettera e da sola non ha alcun significato; quando il e à unito ad altra lettera precedente, o susseguente, può costituire una voce radicale; e può rappresentare una voce radicale, quando al medesimo è assimilata la lettera precedente, o la susseguente; talora nuò essere incerto se, o no sia avvenuta assimilazione. Il c talora usasi invece di altra lettera, e talora viceversa, trovandosi in alcune parole ora un c ed ora

un d: adcelerare - accelerare, adclamare - acclamare, adcurrere - accorrere;

un g: agere - actus, ago - acus, agro - acer, cigno - cyenus, configere - confictus, gabbia - cavea, gatto - catus, grasso - crassus, legere - lectus, magro - macer, spiga - spica;

un p: in valaco apa - aqua, drept - directus, lapte - lac, o latte, lupta - lucta, o lotta, nopte - nocte, optu - octo, patru quattro, ritenuto che il q rappresenta nel suono un c duro;

un q: laqueus - laccio, quotidianus - cotidiano;

un's: dissi - dixi, fisso - fixus, lusso - luxus, parsimonia parcimonia, sasso - saxum, ritenuto che la lettera x rappresenta
in generale le lettere cs;

un t: atto - actus, detto - dictus, dotto - doctus, fatto - factus, fitto - fictus, gutta - goccia, petto - pectus, situla - secchia;

una z quando è susseguito dalle due lettere ti: azione - actio, decozione - decoctio, deduzione - deductio, finzione - finctio, sezione sectio.

Anche il e trovasi talora assimilato alla lettera successiva, come in autare da auctor, autorità da auctoritàs, santo di asanctus, vinto da vinetus, unto da vinetus, defanto da defunctus, misto da vinetus, esto da sextus, giusto da juzzta, e in altre parole, ritenuto riguardo a quelle colla lettera x, che questa quivale come sopra alle lettere es, e talora il e ha assimilata a sè altra lettera come in appresso.

I significati di questa lettera presentatisi sarebbero i seguenti:

I. La lettera o in generale ha assimilata a sè la lettera e.

I. La lettera o in generale ha assimilata a se la lettera e, ed esprime questo, corrispondendo al ce francese, avente appunto un tale significato: ritiensi avere un tale significato nelle parole seguenti, e in molte altre, come dalla loro analisi.

Catena: ce-a-ten-a, questo ha tiene ha.

Certo: ce-e-re-ed (edo)-o, questa è cosa stabilita ho.

Cute: ce-u-ed-e, questo sopra costituito è, opure copre." Tenace: ten-a-ce-e, tiene ha questo è.

Verace: ver-a-ce-e, vero ha questo è.

Periodico: period-i-ce-o, periodo egli questo ho.

Unico: ≥ n-i-co-o, uno egli questo ho.

Caduco: cad-u-ce-o, cade molto questo ho.

II. La sillaba ca rappresenta presumibilmente qualcuno dei varj significati sotto indicati; altri ne potrebbe rappresentare ancora ignoti, e talora lascia dubio quale sia l'applicabile.

- 1. É probabile, che la voce oz sia una voce originaria indicante un luogo di abitazione, usata già da Dante in tale significato, non che usata tuttora in varj dialetti italiani; e sia così la radicale di capanna, casa, casema, casta, castaldo, casto, ma è dubio, che lo sia, perchè potrebbe darsi, che fosse invece una voce derivata da cu-ha, opure cu-ne, come sotto si espone al numero sette.
- 2. Come si disse la lettera c rappresenta in generale la radicale ce col significato di questo: la sillaba ca rappresenta la voce ce colle assimilata alla preposizione latina, colla ha verbo, e colla di parola incominciante con una tale vocale.
- a) La assimilazione dell'e coll'a preposizione si presenta nella parola causa, che si analizza ce-a-u-s-ha, da questo ho essere ha.
- b) La assimilazione della e coll'ha verbo si presenta nelle parole

Calpestare: ce-a-ul-pestare, questo ha qualche pestare, senza escludere, che possa invece esprimere ce-ó-a-ul-pestare, questo da sopra qualche pestare, o che sia ic-a-ul-pestare, colpo ha qualche pestare.

Carbo - carbone: ce-a-ur-è-pe-o, questo ha brucia è piede molto, opure ho.

Cardine: ce-a-ir (opure ro)-ed-in-e, questo ha andare (opure giro) costituito entro è.

Carie: ce-a-ro (rode), opure ru (radicale di ruo)-i-e, questo ha rode, opure ruina, egli è.

Carne: ce-a-ro-in-e, questo ha rosso entro è: questa analisi si presume pel caso che la voce car non sia una voce radicale originaria.

Carolo: ce-a-ro-ul-o, questo ha rode qualche ho.

Carota: ce-a-ro-ed-a, questo ha rotondo fatta ha.

Carovana: ce-a-ir-o-ó-a-in-a, cioò ha entro ha molti ho andare ha questo.

Carro: ce-a-ro-ro, opure ir-ir-o, questo ha gira gira, opure andare andare ho, od anche ce-a-ire-re-ho, questo ha andare cosa ho. Quest' ultima analisi sarebbe confermata dalle parole francesi châr, e chariot, e dalla valaca caru, nelle quali è usata una sola r. Cascare: co-a-de-ess-co-a-re-e, questo ha manoa essere questo ha cosa ĉ: e più probablimente è ad analizzarsi cad-ess-co-are. Caustico: co-a-ur-ess-co-di-co-o, questo ha brucia essere pro-

dotto egli questo ho.

c) La assimilazione dell'e coll'a di parole incomincianti colla vocale a, non senza escludere che possa essere avvenuta simultaneamente anche la assimilazione del verbo ho, opure ha.

Cacume corrispondente al latino cacumen significante sommità, che presenta l'analisi ce-acume, opure ce-ho-acume, opure ce-haacume.

Calama corrispondente al latino cadamus nel significato di penna, che si trova analizzare ca-da-i-i-no, questo da ha in egli ho; e se fosse avvenuta anche la assimilazione dell'ho, o dell'ha, ce-o-d-a-i-i-no, questo ho da ha in egli ho, opure ce-a-d-a-i-in-o, questo ha da ha in egli ho.

Canaglio: ce-am-a-ul-i-o, questo intorno ha qualche egli ho, quando non fosse ce-a-maglia-ho, questo ha maglia ho.

Cambio: ce-am-è-pe-i-o, questo intorno è piede egli ho; e forse ce-a-i-in-è-pe-i-o, questo ha va in è piede egli ho.

Camice: ce-am-i-ce-e, questo intorno egli questo è.

Camicia: ce-am-i-ce-i-a, questo intorno avete questo egli ha. Campo: ce-am-pe-o, questo intorno piede ho.

3. La voce ca rappresenta anche la assimilazione dell'e del ce, e più la assimilazione di un o, ora chiuso, ed ora aperto. Riscontrasi l'assimilazione duplice della e, e dell'o chiuso nelle parole seguenti:

Cala in significato di clava: ce-ó-a-ul-a, questo sopra da qualche ha, cioè ha qualche da sopra questo: una diversa analisi si è presentata successivamente, quella cioè ic-a-ul-a, ha qualche da colpa.

 $\acute{C}$ alce : ce- $\acute{o}$ -a-ul-ce-e, questo da sopra (opuro sopra ha) qualche questo  $\acute{c}$ .

Calca: ce-ó-a-ul-ce-a, questo da sopra (opure sopra ha) qualche questo ha.

Calcare: ce-ó-a-ul-ce-a-re-e, questo da sopra (opure sopra ha) qualche questo ha cosa è. Calcio: ce-ó-a-ul-ce-i-o, questo da sopra qualche questo egli ho: anche per questa parola si è presentata successivamente la diversa analisi ic-a-ul-ce-i-o, colpo ha qualche questo egli ho.

Caleolo: ce-ó-a-ul-ce-ul-o, questo da sopra (opure sopra ha) qualche questo qualche ho.

Cala: ce-ò-a-ul-ed-esse-a, questo da sopra qualche costrutto essere ha.

Carico: ce-6-a-re-i-ce-o, questo da sopra (opure sopra ha) cosa egli questo ho.

4. La assimilazione di un o aperto nella sillaba ca si ravvisa nelle parole esprimenti la idea di capo, e desumesi dalla circostanza, che la sillaba co significa capo, come è esposto a tale parola anche nel vocabolario italiano stampato a Napoli coi torchi del Tramater, in cui citansi varj usi fattine da Dante, e da altri. Con tale significato si presentano le parole seguenti:

Calitido: co-a-ut-ut-i-ed-o, proposizione, la quale, ritlessa, dice ho costituito egli qualche qualche ha capo (testa), interpretazione non certa, poichè forse il c potrebbe avere invece assimilata l'a precedente, ed essere stata in origine la sillaba ac radicale di acuto, e non co.

Calotta: co-a-ul-o-ed-ed-a, da testa qualche ho costrutto costrutto ha.

Calvo: co-a-ul-fo-o, testa ha qualche vuoto ho.

Capo: co-a-pe-o, testa ha piede ho, in greco il corrispondente kara sarebbe co-a-re-a, testa ha cosa ha, e in latino Caput, co-ap-u-ed, testa ha piede ho costituito.

Capone: co-a-pe-ó-in-e, capo ha piede molto in è, cioè è in molto piede ha testa, capo.

Cappa: co-a-pe-pe-a, da co (testa) piede piede ha.

Capriccio da scriversi con un solo c, come nel francese caprice: co-a-pe-re-i-ce-i-o, capo ha piede cosa avete questo egli ho; e forse co-a-pe-ir (forse ur)-i-ce-i-o, testa ha piede andare (forse abbrucia) avete questo egli ho.

Capro: co-a-pe-re-o, da testa piede cosa ho.

Cavillo: co-a-fo-i-ul-ul-o, da testa vuoto avete qualche qualche ho.

5. È a presumersi assimilato nella sillaba ca l'o aperto significante aqua, come sembra nelle parole seguenti:

Cadus in latino significante vaso per materie liquide: ce-ò-aed-u-esse, questo da aqua costituito ho essere.

Cala in significato di seno di mare entro terra: ce-ò-a-ul-a, questo da aqua qualche ha; ma resta ad indagare se invece sia a preferirsi l'analisi cu-a-ul-a, da quiete qualche ha.

Calice: ce-ò-a-ul-i-ce-e, questo da aqua qualche egli questo è; si è però presentata anche l'analisi di ca in cu-ha, base ha per indicare la parte cava inferiore del calice.

Canale: ce-ò-a-in-a-ul-e, questo da aqua entro ha qualche è, cioè è qualche ha entro da aqua questo.

Canna: ce-ò-a-in-in-a, questo da aqua entro entro ha.

Cantaro, vaso: ce-ò-a-in-ed-a-re-o, questo da aqua entro costrutta ha cosa ho: potrebbe darsi, che la sillaba ca in questa parola rappresentasse cu-a, da cu, ma non sembra.

Catino: ce-ò-a-ed-i-in-o, questo da aqua costrutto avele entro ho.

 La assimilazione di un o aperto rappresentante il verbo ho nella sillaba ca si è superiormente esposta al numero due sotto la lettera c.

7. La sillaba ca presentasi composta anche di cu-ha, e di cu-a col cu radicale di cubare, culo, quiete, mediante la assimilazione dell'u, come nelle parole seguenti:

Caca: cu-a-ce-a, da culo questo ha.

Cadrega: cu-a-ed-re-e-ed-ce-a, cioè ha questo costrutto derivante da cosa costituita da quiete, da riposare.

Caldo: cu-a-ul-ed-o, da covare qualche prodotto ho; opure cova ha qualche vrodotto ho.

Calma: cu-a-ul-e-in-a, quiete ha qualche in egli ha.

La parola greca Kasis significante sia fratello, sia sorella, è analizzabile cu-a-esse-i-esse, da covare essere egli essere.

Come si disse al numero uno possono derivare da cu-a, e forse anche da cu-ha, le parole copanna, casa, caserma, casta, castaldo, quante volte la voce co non fosse una voce originariamente radicale per significare un'abitazione.

8. Non è contraria alla costituzione della lingua umana la assimilazione di un'a, che avesse preceduta la sillaba ca, e se ciò fosse sarebbe a presumersi la preesistenza della voce ac indicante

GRIRADOUPL - Porte 1.

punta, somarià, tale essendo il valore dell'ac di caus - ago, e dei derivati aguechia, acune, acuto, aceto, acido, acre: nel mentre però si riterrebbe essere la voce ac radicale, sarebbe anche a preaumersi, che fosse composta di é-a-ce, sopra, opure alto he questo, come è a presumersi de-ha pe nella voce ap radicale di apice. Nelle parole latine caedo, caeduus, caelo presentasi il dubò delle pressistonza di ur.

Caedo - tagliare: ac-a-e-ed-o, da punta è prodotto ho.

Caeduus - ceduo: ac-a-e-ed-u-u-esse, da punta è fatto molto ho essere.

Caelo-intagliare-scolpire: ac-a-e-ul-o, da punta è qualche ho. Caespes - cespite: ac (opure cu) -a-e-esse-pe-e-esse, da punta (opure da base) è essere piede egli essere.

Tali analisi però lasciano il dubio di poi insorto, che sia stato assimilato invece un i, il quale all'origine di dette parole abbia costituità la voce ic esprimente materialmente il suono dei colpi dati per tagliare, scolpire, o rompere, e siasi detto icaedo, icaeduss, icaelo, icaespis, come derivati dal latino ico-percuoterecolpire-ferire.

9. Non di una sola lettera, ma delle precedenti due lettere fo sembra avvenuta la assimilazione al c'ella sillaha ce in varie parole, e sembra, che in origine siasi prenunciata la intera sillaba foc esprimento fucco: una tale assimilazione si è presentata nelle parole segeneti:

Candido: Nel citato vocabolario italiano leggesi a tale parola, che essa è così detta dal latino candere, cioè il biancheggiare, rilucente, di un ferro infuocato. Nel lessico del Forcellini leggesi alla parola candeo corrispondere questa ad alleggiare, essere bisucoci, sesere infuocato; a quella candefo corrispondere inforensi; alle candens – candente corrispondere infuecato, acceso. Candido sembra quindi analizzabile foc-a-in-ed-i-ed-o, fuoco ha entro costituito egli produce ha periori periori del prosente del produce del produ

Candeo: foc-a-in-ed-e-o, cioè ho derivante da produce entro ha fuoco.

Una eguale assimilazione è presumibile nei derivativi di dette parole candela, candelabro, c si presenta anche in cania, e cantaride.

Cania, specie di ortica: foc-a-in-i-a, fuoco ha entro egli ha pel bruciore, che se ne prova al toccarla: lascia però dubitare altre analisi, quella cioè ac-a-in-i-a, punta, o punge ha entro egli ha, e quella ce-an-i-a, questo male egli ha.

Cantaride: che si fa derivare dal greco kantharis: foc-ha-

in-ed-a-re-i-ed-e, fuoco ha entro produce ha cosa egli costituito è, e si opina sia questa analisi preferibile a quella successivamente presentatasi ce-a-in-ed-a-ur-i-ed-e, questo ha entro produce ha brucia egli costituito è.

10. Nella sillaba ca sembra, che sia avvenuta la assimilazione di un o precedente al c in alcune parole, le quali due lettere unite insieme costituiscono la voce oc esprimente ochio: una tale assimilazione sembra avvenuta nelle parole seguenti:

Cacio: oc-a-ce-i-o, ochj ha questo egli ho; nome attribuito a tale sostanza forse pei molti segni circolari, che presenta assimilianti agli ochj.

Callo: oc-a-ul-ul-o, ochio qualche qualche ho; cioè che rappresenta una figura circolare assimiliante a quella di un ochio; potrebbesi però analizzare anche ce-6-a-ul-ul-o, questo sopra ha qualche qualche ho.

Calmo nel significato di tralcio di vegetabile da incalmare, osia innestare, inserire in altra pianta: oc-a-ul-e-in-o, ochio ha qualche in egli ho: analisi, che presentasi più verisimile stante il latino inoculo - innestare a ochio, e che è preferibile a quella ce-a-ul-e-in-o, questo ha qualche in egli ho.

Cauto: oc-a-u-ed-o, da ochio sopra prodotto, opure ochio ha sopra prodotto, ho.

11. La assimilazione delle due lettere vo al c della sillaba ca si rileva nelle parole seguenti, nelle quali il e rappresenta la sillaba voc radicale di voce.

Calo significante chiamare: voc-a-ul-o, voce ha qualche ho.

Calator - chiamatore, e il corrispondente greco klhtur sono derivativi di calo, e quindi calator si analizza voc-a-ul-a-ed-b-re, voce ha qualche ha produce molta cosa, e klhtwr, voc-ul-è-ed-ò-re, voce qualche è produce molta cosa: non è improbabile che in origine siasi detto vocalator, e vocaletur.

Cano in latino, e canto in italiano: voc-a-in-o, voce ha entro ho; e canto voc-a-in-ed-o, voce ha entro prodotto ho.

La assimilazione sudetta si presume nei derivati, calende, eampana, canone, cantilena, carme.

III. La sillaba ce fa presumere qualcuno dei significati, che si vanno ad esporre.

Il significato di ce-è, questo è coll'e aperta.

Celere: ce-e-al-e-re-e, questo è ala egli cosa è.

Cerro: ce-e-ro-ro, questo è rosso rosso ho, opure ro-re, rosso cosa, e forse ro in significato di rotondo.

Certo - certas - combattere - contendere: ce-e-ire, opure ro, opure ru, -ed-o, questo è andare, opure giro, opure ruina, produce ho.

 Quello di ce-e, coll'e chiusa, ora significante egli, ed ora preposizione esprimente fuori, derivante da, e talora incerto quale dei significati sia applicabile.

Cedo del verbo cedere: cc-e-de-o, questo egli manca ho, opure questo fuori prodotto ho.

Cedola derivato di cedere: ce-e-de-ul-a, questo egli manca (tagliato) qualche ha, opure ce-e-ed-ul-a, questo fuori prodotto qualche ha.

Ceppo: ce-e-pe-pe-o, questo egli (opure fuori) piede piede ho, sembrando però più adottabile l'analisi, che si propone in seguito sotto il numero sei.

3. Quello di co-è, capo è.

Cervice: co-e-re-u-i-ce-e, capo è cosa sopra (opure molto) avete questo è; e forse eo-e-ro-u-i-ce-è, capo-è-retro sopra (opure molto) avete questo è.

Cervo: co-e-re, opure ro, -v-o, capo è cosa sopra ho, opure rotondo sopra ho, per indicare l'abondanza delle corna di un tale animale.

4. Quello di cu-a-e, fuori da cu, osia fuori da coito.

Cetife, che in latino fu scritto caelebs, e coelebs: caelebs cae-ui-le-è-pe-case, fuori cotlo qualche egit è piede essere; Da tali analisi si deduce, che la prima e di cetife si pronuncia aperta per la assimilazione fra loro delle vocali ae, o di quelle oe, o che l'analisi di cetife sarebbe fuori di coito, opure fuori cotto qualche egit è piede x.

Cella: cu-e-ul-ul-a, cubile è qualche qualche ha.

Ceto corrispondente al latino coetus: cu-e-ed-o, derivante da cu prodotto ho: non fondata sarebbe la supposizione, che il co in questa parola valga per capo, testa, principio.

- 5. La assimilazione della sillaba fo, radicale di fuoco, alla sillaba ce di cenere sembra appoggiata dalla analisi foc-é-in-e-ro-e, derivante da fuoco entro egli cosa è.
- S. Sulla sillaba ca si è osservato potere essere stata assimilata u" a precedenta il e alle parole cacdo, cacdrus, caclo, e caespes, e si è osservato essere possibile l'assimilazione di un i invece di un'a: qui si ricorda dotta osservazione, stanto che la parola ceppo si annilizarebbe ic-i-p-p-o-, derionate da taglio, colpo, scultura piede piede ho, e non sarebbe escluso che possa essere nalizzabile ac (punta) egli piede piede ho.
- Si è rilevata anche la assimilazione dell'o precedente il c di ce formante con esso la sillaba oc radicale di ochio.

Cece: oc-é-ce-e, ochio egli (opure derivante da ochio) questo 

, vale a dire simile a un ochio.

Cela del verbo celare - nascondere: oc-é-ul-a, fuori ochio qualche ha.

Cenno: oc-é-in-in-o, derivante da ochio entro entro ho.

Censo: oc-é-in-esse-o, derivante da ochio entro essere ho, vale a dire stima in seguito all'aver guardato.

Centro e cerco analizzate negli articoli nono e decimo.

Cera, sembiante d'un volto: oc-é-re-a, derivante da ochio cosa ha.

Cerchio: océ-re-ce-ul-o, ochio egli, opure derivante da ochio, cosa questa qualche ho, cioè simile all'ochio: potrebbe darsi però, che fosse invece cc-é-ro-ce-ul-o, questo egli, opure derivante da questo, rotondo questo qualche ho.

Cercine: oc-e-re-ce-in-e, derivante da ochio cosa questa entro è; e forse ce-e-ro-ce-in-e, questo egli rotondo questo entro è.

cerno del verbo cernere: oc-e-re-in-o, ochio è cosa entro ho.

8. Anche alla sillaba ce sembra avvenuta la preassimila-

zione della sillaba vo radicale di voce.

Celebre: voc-e-ul-e-è-pe-re-e, voce è qualche egli è piede cosa è.

Concento: con-voc-e-in-ed-o, insieme derivante da voci entro prodotto ho.

Concerto: con-voc-e-re-ed-o, insieme voci è cosa prodotta ho.

IV. Anohe le due lettere ch rappresentano le diverse voci radicali ce-questo, cu radicale di quiete, e di cubari, voc-voce, come nelle parole seguenti:

Chiana, cioè palude: ce-ul-ò-a-in-a, questo qualche da aqua entro ha.

Chiaro corrispondente al latino clarus: ce-lu-a-re-o, questo luce ha cosa ho.

Chino: ce-i-in-o, questo in va ho.

Chiudo corrispondente al latino claudo: ce-ul-a-u-ed-ho, questo qualche ha sopra prodotto ho.

Chiostro, in latino claustrum: ce-ul-a-u-cd-esse-ed-re-o, questo qualche ha sopra costituita essere costrutta cosa ho; ritenuto il valore di più lettere nella s dolce, come verrà esposto sulla lettera s.

Chiodo, in latino clavus: co-ul-a-u-ed-o, questo qualche ha sopra costituito ho, ritenuto che l'o aperto di chiodo rappresenta le due vocali au assimilate fra loro; clavus ce-ul-a-v-o-esse, questo qualche ha sopra ho essere.

Cheto: cu-e-ed-o, derivante da cu (radicale di quiete, di cubari) prodotto ho.

Chiappa, parte deretana del corpo: cul-a-pe-pe-a, da culo piede piede ha.

Chiglia: cu-i-ul-i-a, base avete qualche egli ha.

Chiacchera, chiamare, chiedere, chioccia, chiosa da presumersi in origine vochiacchera, voclamare, vocledere, vochioccia, vochiosa.

Chiasso, per sussurro ò a presumersi derivato da voclesso, na chiassuolo diminutivo di chiasso sterada stretta sembra derivato da vetodasso, ridotto poi a viclasso, indi a chiasso, la cui analisi sembra vic-ul-ha-esse-esse-o, vico qualche ha essere essere ho.

V. Varie pur sono le interpretazioni attribuibili alla sillaba ci, come dalle analisi seguenti;

1. Ce-i, questo va.

Cieo, cilleo, e cillo corrispondono a muovo in italiano: ce-i-e-o, questo va è ho; ce-i-ul-ul-e-o, questo va qualche qualche è ho; ce-i-ul-ul-o, questo va qualche qualche ho.

Cimento: ce-i-e-in-e-in-ed-o, questo va è entro in egli prodotto ho.

Ciotto, ciottola, ciottolo sarebbero a scriversi con un solo t, essendo ciò suggerito dal latino cotula, e dal greco kotyth: l'analisi di cioto sarebbe ce-i-o-ed-o, questo va ho prodotto ho, e

aggiungendo le voci ut-ha, ut-ho si hanno le parole derivate ciotola e ciotole; nel caso, che non fosse errato l'uso dei due t sarebbe a ritenersi ripetuta la voce ed, prodotto. Altra analisi presentasi in coc-i-o-ut-o, roce egli ho produce ho, suggerita dal rumore, che faranno i ciotoli nel dissendere dai monti.

Cito in latino dicesi per movo verbo, e per presto avverbio; ce-i-ed-o, questo va prodotto ho.

2. Ce-i, questo avete, opure questo egli.

Cialda: ce-i-al-ed-a, questo egli nutre produce ha: potrebbe essere stata in origine focialda, foc-i-a-ul-ed-a, qualche da egli fuoco prodotto ha.

Ciarpa: ce-i-a-ro-pe-a, questo acete, opure questo egli, ha ro (giro, avvolgere) piede ha.

Cibo: ce-i-e-pa-o, questo acete è pasce ho; forse potrebbe essere ce-i-ed-pe-o, questo avete mangiare piede ho.

Ciò: ce-i-o, questo egli ho.

Cioè: ce-i-o-è, questo egli ho è.

Ciondolo: ce-i-ondol-o, questo avete, opure questo egli, ondula ho.

Cippo: ce-i-pe-pe-o, questo acete piede piede ho; forse ic-ipe-pe-o, scolpito acete piede piede ho; opure ac-i-pe-pe-o, punta avete piede piede ho.

Cirro, cioè riccio: ce-i-ro-ro-o, questo avete rotondo rotondo ho, opure ro-re, rotonda cosa, opure re-ro. cosa rotonda.

Civanzo: ce-i-vanzo, questo avete avanzo.

Cu-i, covo, covile, abitazione avete.
 Civis cittadino: cu-i-v-i-esse, cova, cioè abita avete molto egli essere.

Città: cu-i-cd-cd-ha, cori, cioà abitazioni anete costrutti costrutti ha ha: è facile però, che derivi da civitas, che il primo t rappresenti invece la lettera e, c che questa sia stata permutata nella lettera eguale alla successiva; in tale caso l'analisi sarebbe cu-i-c-cd-o-a, duttazioni avete molte costrutto ha ha.

4. Ac-i, acuto, punta avete.

Cima: ac-i-c-ina, punta arete in egli ha: potrebbe darsi però, che in luogo di un'a fosse stato assimilato un o chiuso significante atlo, ritenuto già che la voce ac in significato di acuto, o punta, ha assimilato a sò un o chiuso, per cui  $\dot{o}$  a presumersi siasi in origine proferito occima, opure occima, op

Cipolla: ac-i-pe-ul-ul-a, acido avete piede qualche qualche ha, e in questo caso ae significa punge, che cioè fa l'effetto di una punta sul nostro palato. Il corrispondente latino caepa si analizza ac-ac-b-pe-a, acido ha è piede ha.

 Oc-i, ochio, opure ochj avete, ritenuto che ochio è a scriversi con un solo c.

Ciclo, cioè circolo, cerchio, corrispondente al greco kyklos; oc-i-ce-ul-o, ochio avete questo qualche ho.

Cieco: oc-i-é-ce-o, ochj avete fuori questo ho; opure oci-é-ce-o, ochj fuori questo ho. Caecus, oc-a-e-ce-u-esse, ochj ha fuori questo ho essere. Ceco, oc-e-ce-o, ochj fuori questo ho.

Ciglio, ritenuto essere erroneo l'uso del g in questa parola: oc-i-ul-i-o, ochio avete qualche egli ho.

Cipiglio: oc-i-piglio, ochj avete piglio.

Circa: oc-i-re-ce-a, ochio avete cosa questo ha.

Circo: oc-i-re-ce-o, ochio avete cosa questo ho: vale a diro ho questo cosa simile ad un ochio: potrebbe per altro essere ce-i-ro-ce-o, questo avete rotondo questo ho.

Circolo: questo sarebbe un derivato di circo consistendo la differenza nella aggiunta della sillaba lo analizzabile ul-o, qualche ho.

Cispa, quell'umore, che sorge dagli ochi, e si secca attorno alle palpebre: oc-i-esse-pe-a, ochi avete essere piede ha, e forse oc-i-ex-pe-a, ochi avete fuori piede ha.

Cista in latino, histh in greco, e cetat in italiano: co-i-esse-ed-a, cohio acete essere fatto ha, cioè è fatta circolare a guisa di un cochio, ed appunto circolare sarebbe la sua forma: non è però escluso, che possa essere derivata una tale parola dalla circostanza, che d'ordinario essendo le ceste fatte di vimini hanno tanti piccoli fori, che potrebbero essere stati assimiliati agli ochj.

Civetta: oc-i-v-é-ed-ed-a, ochj avete molto egli produce produce ha, che cioè adopera molto gli ochj.

Voc-i, voce avete, opure voce egli.

Ciancia: voc-i-a-in-ce-i-a, voce egli ha entro questo egli ha. Ciarla: voc-i-a-re-ul-a, voce egli ha cosa qualche ha; potrebbe forse derivare da ce-i-a-or-ul-a, questo egli ha parla qualche ha.

Cicala: voc-i-ce-a-ul-a, voce avete questo ha qualche ha.

Cigno: voc-i-ce-in-o, voce avete in questo ho.

Cigolare: coc-i-ed-ce-ul-a-re-e, vace avete produce questo qualche ha cosa è.

Citare: voc-i-ed-a-re-e, voce egli produce ha cosa è.

Cithara: voc-i-ed-a-re-a, voce egli produce ha cosa ha.

VI. Le due lettere el presentano almeno le quattro analisis esquenti, cioè quella del solo e in significato di questo unito ad altra voce successiva incominciante per l, quella della voce ie significante colpo, quella di cu radicale di cubari, cuto, quiete, e quella di roc significante roce.

Clam in latino, significante di nascosto in italiano: ce-lu-a-e-in, coll'in negativo, questo luce da è non, cioè non è da luce questo. Clanculo anch'esso significante di nascosto: ce-lu-a-in-ce-ul-o, cioè ho qualche questo non da luce questo.

Clandestino: ce-lu-a-in-ed-e-esse-ed-i-in-o, questo non da luce fatto è essere costituito avete entro ho.

Clamide, vale a dire sopraveste: ce-ul-am-i-ed-e, questo qualche intorno esli produce è.

Clivo: ce-ul-i-v-o, questo qualche avete alto ho; presentasi però anche il significato di va nell'i, per cui l'analisi potrebbe essere questo qualche va sopra ho, e sorge il dubio, che possa rappresentare collivo derivato di colle.

Cloaca: ce-ul-ò-a-ce-a, questo qualche da aqua questo ha. Se il c in questa parola rappresentasse la sillaba cu sarebbe ad interpretarsi per base, cuna, o sedc.

Il significato di questo nelle parole latine clarus, claudo, claustrum, clarus si è già esposto nelle corrispondenti parole italiane chiaro, chiudo, chiostro, chiado nel parlare delle due lettere ch.

Clava: ic-ul-a-v-a, da qualche colpo molto ha.

Clunis - chiappa: cul-v-in-i-esse, essere egli in sopra culo. Clamo significante chiamo: voc-ul-a-e-in-o, voce qualche ha in

egli ho, opure è entro ho.

Clango significante fare il suono della tromba: voc-ul-a-ined-ce-o, voce qualche ha entro produce questo ho.

VII. La sillaba co presenta i significati seguenti, non escluso che possa esprimerne anche altri.

 Si pronuncia coll'o aperto, e col significato di capo: si usa da solo in tale significato in alcuni dialetti, e fu usato anche da Dante.

CRIBARDINI, - Parte I.

Cocolla: co-ce-o-ul-ul-a, capo questo ho qualche qualche ha, e forse ce-o-co-ul-ul-a, questo ho capo qualche qualche ha.

Collo: co-ul-ul-o, capo qualche qualche ho.

Collottola: co-ul-ul-o-ed-ed-ul-a, capo qualche qualche ho costituito costituito qualche ha, e forse il primo t rappresenta un c col significato di questo, opure un p col significato di piede.

Coma in latino, equivalente a chioma in italiano: co-e-in-a, capo egli entro ha.

2. Trovasi composta del c col significato di questo, e con altra voce incominciante con un o aperto.

Costa: ce-os-cd-a, questo ossi costituisce ha: tale fu l'analisi daprima presentatasi, ma fatto riflesso che in valaco scrivesi coasta ritiensi sia ad analizzarsi ce-o-asta, questo ho asta.

 Pronunciasi aperta, e presumesi composta del e in detto significato, e di due o, l'uno chiuso assimilato col significato di sopra, alto, o molto, e l'altro aperto col significato di ho.

Copro: ce-ó-o-pe-re-o, questo sopra ho piede cosa ho.

Colle: ce-ó-o-ul-ul-e, questo alto ho qualche qualche è, non
reputandosi preferibile l'analisi ac-o-ul-ul-e, punta ho qualche è.

Collina, quale derivato di colle: colle-i-in-a, colle avete entro ha.

Copia in significato di abondanza: ce-t-o-pe-i-a, questo molto ho piede egli ha. presumendosi che il latino opes significanto ric-chezze abbia assimilato un o chiuso prima, o dopo dell'o aperto per esprimere l'idea di abondanza, e quindi dalla voce d-molte mentre, se non foses avvenutu una tale assimilazione, la parola essendo traducibile o-pe-e-e-ses, ho piede è essere, non conterrebbe in ab l'idea dell'abondanza. Los tale presungione è pel caso, che opes si pronunciasse coll'o aperto, perchè se si fosse pronunciato con quello chiuso, l'analisi di copia sarebbe ce-ho-ope-ha. Si è supposta la assimilazione dell'o chiuso prima dell'ho aperto, e non dopo di esso, non trovandosi motivo di deviare dalla analisi usata nelle precedenti parole copre, e colle.

Copia in significato di trascrizione: ce-6-o-pe-i-a, questo sopra ho piede egli ha, quante volte non fosse invece ic-o-pe-i-a, imagine ho piede egli ha, esprimendo la voce ic la idea di scultura, imagine, conformemente alla parola greca eikun, da cui fassi derivare la parola iconografia per esprimere descrizione di imagini, o figure.

 Rappresenta le tre lettere e-a-u significanti questo ha sopra, e pronunciasi chiusa nelle parole

Coda corrispondente al latino •auda: ce-a-u-ed-a, questo ha sopra prodotto ha.

Codardo: cod-a-re-ed-o, da coda cosa prodotta ho.

 Rappresenta le voci ee-o, questo ho, e pronunciasi aperta nelle parole:

Corallo: ce-o-ro-a-ul-ul-o, questo ho rosso ha qualche qualche ho.

Corame: ce-o-ro-a-e-in-e, questo ho rosso ha in egli è.

Cornice: ce-o-ro-in-i-ce-e, questo ho in rotondo (in giro) avete questo è.

Corno: ce-o-ro-in-o, questo ho rotondo entro ho, non sembrando ammissibile quella co (capo) ro-in-o, capo rotondo entro ho. Coro: ce-o-ro-o, questo ho rotondo ho.

Corolla: ce-o-ro-d-ul-al-a, questo ho rotondo quaiche quatche ha. Corona: ce-o-ro-d-in-a, questo ho rotondo molto (opure sopra) entro ha, non trovandosi di interpretare la sillaha co per capo » perchò una corona può essere applieath non solo al capo, ma ad altri oggetti, o non essere applieathi a duna testa.

Cosa: ce-o-esse-a, questo ho essere ha; e, se fosse a ritenersi avvenuta la assimilazione di un d, o di un'r alla s, sarebbe questo ho prodotto essere ha, opure questo ho cosa essere ha.

 Rappresenta le voci ce-ô, questo sopra, alto, o molto, e pronunciasi chiusa nelle parole

Cola del verbo colare: ce-ó-ul-a, questo sopra qualche ha: che l'o si\* pronuncii chiuso lo si desume con sicurezza anche dalla parola scolo.

Colmo: ce-ò-ul-e-in-o, sopra questo qualche è entro ho, opure in egli ho.

Colono: col (da colere) o-in-o, coltica ho entro ho.

Colpa: ce-ò-ul-pe-a, questo sopra qualche piede ha,

Colto del verbo colere - coltivare: ce-ó-ul-ed-o, sopra questo qualche fatto ho.

Coltre: ce-ó-ul-ed-re-e, questo sopra qualche fatta cosa è. Conto: ce-ó-in-ed-o, questo sopra entro fatto ho. Contra: ce-ó-in-ed-re-a, coll'in non negativo, questo in sopra fatta cosa ha.

Contro: ce-ó-in-ed-re-o, questo in sopra fatta cosa ho.

Contrada: ce-ó-in-ed-ire-a-ed-a, sopra questo entro costituito da andare fatto ha.

Corre: ce-ó-ire-ire-e, questo molto andare andare è, o piutosto ce-ó-ire-re-è, questo molto andare cosa è.

Corto: ce-ó-re-de-o, questo molto cosa manca ho.

Cotenna derivato di cute: ce-ó-ed-e-in-in-a, questo derivante da prodotto sopra entro entro ha.

 Rappresenta le voci cu-ho coll'o aperto, significanti unione-ho, riposo ho, luogo da stare in riposo ho.

Coniglio da scriversi conilio: cu-o-in-i-ul-i-o, covile ho entro avete qualche egli ho.

Copia in significato di unione di due animali, o cose, corrispondente al latino copula, e al francese couple: cu (radicale di cubare) o-pe-ul-a, unione ho piede qualche ha.

Copula: cu-ho-pe-ul-a, congiunzione ho piede qualche ha.

Coricarsi: cu-o-re-i-ce-a-re-esse-i, quiete (luogo di riposo) ho cosa egli questa ha cosa essere avete.

Coscia: cu-o-esse-ce-i-a, culo ho essere questo egli ha.

Cotto participio di essoere corrispondente al latino coquere: co-ce-ce-do, ci (vale a dire covra, produce calor) ho questo prodotto ho, traducendosi il primo t per questo, atante che rappresenta un c, come dal latino coctus; ma sembra più ammissibile la interpredazione co-cu-de-do, questo ho cone prodotto ho.

8. Rappresenta le voci cu-ó, covo molto coll'o chiuso.

Conca: cu-ó-in-ce-a, cu-molto entro questo ha, vale a dire quella bassura, che serve a contenere gli ovi covati, od altra simile bassura.

Cova da covare corrispondente al latino cubare: cu-ó-è-pe-a, giace sopra (opure molto) è piede ha.

Covile: cov-i-ul-e, covo avete qualche è.

Coro: cu-ó-è-pe-o, giaciglio è piede ho.

 Rappresenta le voci ac-o, punta ho, acuto ho coll'o aperto, e quelle ac-ó, punta molto, acuto molto coll'o chiuso.

Cono: ac-o-in-o, punta ho entro ho.

Conico: ac-o-in-i-ce-o, punta ho entro egli questo ho.

Coltello diminutivo di culter: ac-ó-ul-ed-e-re-ul-o, acuto molto qualche costrutta è cosa qualche ho, presumendosi che sia un'r permutata in l'a prima delle due l.

Coltro corrispondente al latino culture accenticatione della contrata della contr

Coltro corrispondente al latino culter: ac-6-ul-ed-re-o, acuto molto qualche costrutta cosa ho.

Conio: ac-6-in-i-o, acuto molto entro egli ho, opure punta molto entro egli ho.

 Rappresenta le voci ic-o, la prima indicante il suono prodotto dal battere degli scultori sulle pietre, e la seconda indicante sopra.

Colpo: io-ó-ul-pe-o, ic sopra qualche piede ho: il suono reso da pietra battuta.

11. Rappresenta le voci oc-o, ochio ho coll'o aperto.

Cora in latino, e korh in greco significano la pupilla dell'ochio: oc-o-re-a, ochio ho cosa ha.

Cornea, una delle tuniche componenti l'ochio: oc-o-re-in-e-a, ochio ho cosa entro egli ha.

Rappresenta le due sillabe voc-o, voce ho.

Coaxo, gracidare: voc-o-a-ce-esse-o, voce ho ha questo essere ho.

Cornacchia: voc-o-re-in-a-ce-ul-a, voce ho cosa entro ha questo qualche ha: potrebbe forse essere più ammissibile l'analisi ce-or-in-a-ce-ul-a, questo parla entro ha questo qualche ha.

Coro corrispondente al latino correst: roc-ore-o-, roce fo coss molto for anche per tale parola presentasi il dubio se sia ad analizzarsi invece c-or-o-, questo parla molto fo, e in ambi i casi le analisi sarebbero desunte dal vociare, osia grachiare dei corvi. La corrispondente parola francese corbens, e quella valaca corbul aventi la lettera è in luogo del v importerebbero la interpretazione di è-piede in luogo di molto, ma sarebbo inectro quale delle due lettere sia la originaria, o se l'oggetto fu espresso in alcuni paesi col significato di molto, e in altri con quello di è-piede: il greco horuz in vece del r avrebbe na'a significante ha, opure o-a, molto ha.

VIII. Le lettere cr presentano almeno i significati seguenti:

 Rappresentano il suono materiale dello scricchiolamento fatto dalla apertura, che avviene naturalmente in un corpo duro, o per effetto di sublta percossa, ma in questi casi d'ordinario sorge il dubio, cho la r rappresenti il verbo ruo - rovinare rompere.

Crepare corrispondente al latino crepo, e al francese crècer: cr-(opure c-ru)-e-pe-a-re-e, cr (opure questo rompe) è piede ha cosa è.

Crepitare, cioè il ripetere il suono cr, che fa un corpo nel subire l'una dopo l'altra varie crepature quasi nel medesimo spazio di tempo: crepita, cr-e-pe-i-ed-a, cr è piede egli produce ha.

Cric, il suono del ghiaccio, del vetro, e delle terraglie, quando si fendono: cr-i-ce, cr avete questo.

Cricchio, e suoi derivati cricchiare, o cricchiolare: cr-i-ce-ul-o, cr avete questo qualche ho.

Crosciare: cr-o-esse-c-i-a-re-e, cr ho essere questo egli ha cosa è.

 È a presumersi la sillaba car radicale di caro - carne nella parola crassus - grasso: car-a-esse-esse-o-esse, carne ho essere essere ho essere.

Rappresentano le sillabe co-re, testa cosa.
 Cranio: co-re-a-in-i-o, capo cosa ha entro egli ho; e forse

co-ro-a, capo rotondo ha entro egli ho.

Crapa per cranio in qualche dialetto: co-re-a-pe-a, capo cosa
ha piede ha, e forse co-ro-a-pe-a, capo rotondo ha piede ha.

Crine: co-re-i-in-e, capo cosa avete entro è.
Criterio: co-re-i-ed-e-re-i-o, capo cosa avete produce è cosa

egli ho.

Critica: co-re-i-ed-i-ce-a, capo cosa acete produce e cosa

Critica: co-re-i-ed-i-ce-a, capo cosa avele produce egli questo ha.

4. Si hanno le voci oc-re, ochio cosa nelle parole

Crates in latino corrispondente all'italiano graticcio: oc-re-aed-e-esse, ochi cosa ha prodotti è essere.

Craticula: oc-re-a-ed-i-ce-ul-a, ochj cosa ha prodotti avete questo qualche ha.

Cretura in latino, significante vagliatura in italiano: oc-re-eed-u-re-a, ochi cosa è prodotta sopra cosa ha.

Cribrum in latino, significante vaglio, o crivello in italiano: oc-re-i-è-pe-re-u-e-in, och cosa avete è piede cosa ho in egli; ritenuto che il nome di och sarebbe per la similianza dei piccoli forellini del vaglio.

Crivello: oc-re-i-e-pe-e-ul-ul-o, ochj cosa acete è piede è qualche qualche ho.

Cruna, vale a dire il foro di un ago: oc-re-u-in-a, ochio cosa sopra entro ha.

Laryma, o lacrima in latino: ut-b-a-ce-re-y-c-in-a, gualche da aqua achie coas sopra in egil ha; vi corrisponde il sanocirio agra, opuro agru, b-a-ce-re-a, opuro o, da aqua ochie cosa ha, opuro he; e vi corrisponde il greco dakryma, cl-a-a-c-r-y-c-in-a, prodotto da aqua ochie cosa sopra in egil ha; nè vi osta il necese larme, ul-b-a-re-c-in-a, qualche da aqua cosa in egil è: può darsi però, che la lettera r'appresenti non re-cosa, ma or-sorge-nasse, opure in-ire-andare-scorrere, in tutto quattro dette lingue.

5. Si hanno le due voci ce-re, questo cosa nelle parole

Cratere in significato di vaso: co-re-ò-a-de-cre-e, questo cosa da aqua costrutta è cosa è, essendo a presumersi assimilata all'a preposizione la vocale aperta ò, significante aqua, come si è rilevato anche in altre parole. Sicome è a presumersi, che il cratere vaos sia stato usato prima di essere stato adoperati on significato di rudeano, e sia stata applicata al rudeano una tale parola per la sua similianza in parte ad un vaso, così, se ciò fosse, sarebbo a ritenersi anche per esso la prima analisi, ma, se fosse altramente, sarebbe analizzabile ce-ur-a-ed-cre-e, questo brucia ha costituia è cosa è.

Creber in latino significante spesso in italiano: ce-re-ò-c-èpe--re-, questa cosa molto è è picde è cosa, ritenuto che si prosume assimilato alla prima e un o chiuso esprimente molto: la prima e potrebbe essere preposizione, e, se lo fosse, si avrebbe invece questo cosa derionate da molto è picde cosa; non sembra aduttabile l'analisi ce-re-d-pe--re-re, questo cosa è è picde è cosa.

Crema, vale a dire fiore di latte: ce-re-o-e-e-in-a, questo cosa sopra è è entro ha, opure questo cosa derivante da sopra è entro ha; infatti questa cosa si forma al disopra del latte.

 Le lettere c r rappresentano anche le due voci ce-ir, questo andare.

Crepida in latino corrisponde a pianella in italiano: ce-ir-epe-i-ed-a, questo andare è piede egli costituito ha.

Crus - cruris in latino corrisponde a gamba in italiano: ceir-u-re-esse, questo andare sopra cosa essere, e forse questo andare ho cosa essere. C'espa detta anche ruga: ce-ir-e-esse-ps-a, questo andare egit essere piede ha, vale a dire che segna come una via, una strada; e anticamente si usò anche la parola ruga per strada. Si potrebbe anche analizzare ce-ru-e-esse-ps-a, questo ruina egli (opure questo derivante da ruina) essere piede ha.

 Rappresentano anche le voci ce-or coi vari significati di or-nascere-sorgere, di or-bocca, e forse anche di or-oro.

Cras in latino corrispondente a dissanti in italiano: e-cor-asse, questo nascere ha essere, e forse guesto da sascere essere, vale a dire, che ha ancora da nascere, che non è ancora venuto; questa analisi non è contraria a quella della corrispondente parola sanscrita casa, cu-a-crsse, coa ha essere.

Crea da creare: ce-or-e-a, questo derivante da nascere ha. Creolo: ce-or-e-ul-o, questo derivante da nascita qualche ho.

Cronica, così scrivesi anche in altre lingue, e non cronaca; viene derivata dal greco kronos significante tempo: ce-or-ho-ini-ce-a, questo nascita ho entro egli questo ha.

Cronico: ce-or-o-in-i-ce-o, questo nascita ho entro egli questo ho. Cresce da crescere: ce-or-e-esse-ce-e, questo derivante da sorgere essere questo è.

Crier in francese, significante gridare in italiano: ce-or-i-e-re, questo bocca egli è cosa; e forse voc-re-i-e-re, voce cosa egli è cosa. Creso: ce-or-e-esse-o, questo derivante da oro essere ho, notan-

dosi che il greco krysos significherebbe oro.

 Rappresentano anche le voci ce-ro col ro in significato di rotondo, opure di rosso.

Crocchio in significato di adumanza: ce-ro-ce-cul-o, questo circolo ho questo qualche ho: non sembrano preferibili lo analisi di ce-or coll'or in significato di bocca per indicare il parlare, nò quella di roc-re, roce-cosa, non dando esse la idea della unione di più persono.

Crepuscolo: ce-ro-e-pe-u-esse-ce-ul-o, questo derivante da rosso piede ho essere questo qualche ho.

Cremisi: ce-ro-e-e-in-i-esse-i, questo rosso è in egli egli essere avete.

 Possono rappresentare le voci ce-ru, questo ruina, rompe, rotto.

Croce: ce-ru-o-ce-e, questo ruina molto questo è. Un tale si-

gnificato sarà stato applicato alla parola croce posteriormente all'uso di sovraporvi un corpo umano per castigo, o crudeltà, ma è a presumersi, che prima indicasse soltanto la unione di due asto l'una a traverso dell'altra, così suggerendo l'analisi ce-re-6-ce-e, questo cosa sopra questo è ca.

10. Rappresentano talora le voci ce-ur, questo brucia.

Cremo in latino significa bruciare in italiano: ce-ur-e-e-in-o, questo brucia è in egli ho.

Cren, pianta: ce-ur-e-in, questo abbrucia egli entro: così chiamato questo vegetabile probabilmente dal suo sapore mordente.

Creta: ee-ur-e-ed-a, questo derivante da abbruciato prodotto ha.

Cretino, derivato di creta: creta-i-in-o, creta avete entro ho. Crocivolo, e crogivolo: ce-ur-o-ce-i-u-ul-o, questo brucia ho questo egli sopra qualche ho.

IX. La sillaba cu rappresenta anche essa vari significati sia come composta da prima dalle voci c-u, sia come radicale per la non ricordata sua origine, o altramente.

 La prima sua significazione sembra quella di ce-u coll'u in significato di sopra, questo sopra.

Cudo in latino significante battere in italiano: ce-u-ed-o, questo sopra produce ho, ma sembra applicabile piutosto l'analisi ic-u-ed-o, colpo sopra produce ho.

Cumulo: ce-u-e-in-ul-o, questo sopra in egli qualche ho.

Curvo: ce-u-re-v-o, questo sopra cosa sopra ho; opure ce-u-re-fo-o, questo sopra cosa vuoto ho: il francese courbé suggerisce l'analisi ce-u-re-e-pe-o, questo sopra cosa è piede ho.

Cute: ce-u-ed-e, questo sopra costituito è.

 Sicome il poggiare, o giacere sopra qualche cosa produce quiete, base, unione, calore, così la voce cu divenne radicale di parole esprimenti detti significati.

Cubo in latino del verbo cubare significante covare in italiano: cu-è-pe-o, giacere è piede ho.

Cubo, corpo solido a sei lati in modo da avere una base qualunque sia il lato, su cui poggia: cu-è-pe-o, basi è piede ho. Cucchiajo: cu-ce-ce-ul-a-re-o, cu (vano) questo questo qualche

Cucchiajo: cu-ce-ce-ul a-re-o, cu (vano) questo questo qualche ha cosa ho, indicante così la parte concava del cucchiaro, sopra cui poggia il cibo.

Cuccia: cu-ce-ce-i-a, luogo di riposo questo questo egli ha.

Cucuma: cu-cu-e-in-a, base base in egli ha; e così è espressa la circostanza, che questo utensile nella parte inferiore ha una circonferenza maggiore in confronto della superiore.

Cucurbita in latino equivalente a zucca în islaino: cu-cu-repe-u-i-ed-a, base base cosa è piede egli costituito ha; e in fatto tale frutto ha una grande base, e potrebbe darsi, che fosse più giusta l'analisi cu-cu-vo-è-pe-i-ed-a, base base rotonda è piede egli costituito ha, stante la forma circolare della zucca.

Culcita in latino significante materazzo in italiano: eu-ul-cei-ed-a, quiete qualche questo egli produce ha.

Culla, e cuna: cu-ul-ul-a, covo, giaciglio qualche qualche ha; cu-in-a, giaciglio entro ha.

Culo: cu-ul-o, da giacere, da sedere qualche ho.

Cuscino: cu-esse-ce-i-in-o, giaciglio (da appoggiarsi) essere questo avele entro ho.

3. Rappresenta le voci co-u, capo sopra.

Cuffa: co-u-[o-]o-i-a, capo sopra vuoto vuoto egli ha: sostegno della opinione esternata concorrono le corrispondenti parole cofffe, e coffiare in francese, cofa in spagnuolo e coff in inglese, tutto incomincianti per co-capo, e non per cu.

4. Ranpresenta le voci ac-u, punta sopra, o punge molto.

Cucire: ac-u-ce-i-re-e, punta sopra questo avete cosa è; opure acu-ce-i-re-e, ago questo avete cosa è.

Culew in latino corrispondente a zanzara in italiano: ac-u-

ul-e-ce-esse, punge molto qualche è questo essere.

Culmine: ac-u-ul-e-in-in-e, punta sopra qualche in egli

entro è.

Cuneo: ac-u-in-e-o, punta molto entro egli ho.

Cuspide: ac-u-esse-pe-i-ed-e, punta molta essere piede egli costituita è.

5. In alcune parole si presumono le voci oc-u, ochio sopra.

Cupere in latino significante bramare in italiano: oc-u-pe-e-re-e,

och sopra piede egli cosa è; e forse av-ce-u-pe-e-re, desidera questo molto piede egli cosa è, essendo av la radicale di aveodesiderare.

Cupido derivato di cupere: oc-u-pe-i-ed-o, ochj sopra piede egli produce ho.

Cura: oc-u-re-a, ochj sopra cosa ha.

Custode derivante dal latino custos, e questo verisimilmente da curstos: oc-u-re-esse-ed-o-ed-e, ochj sopra cosa essere produce ho costituito è.

X. Nella lingua italiana il c fu erroneamente aggiunto, cosse fu esposto nell'articolo trentesimo degli studi sulla ortografia italiana riguardo alle parole acqua, giacque, nacque, nacque, piacque, tacque, el altre, e fu erroneamente duplicato riguardo a non poche parole giusta quanto è dimostrato negli articoli primo, quinto, sesto, e duodecimo di detti studi sulla ortografia.

XI. La lettera c almeno in generale è rappresentata alla lettera k nelle lingue greac, tedesca, inglesos, col olandese, e conseguentemente possono essere applicabili a dette lingue almeno in parte le osservazioni sopra fatte sulla lettera c. L'applicarle a dette lingue riessirebbe un lavoro lungo, e perciò si limità la applicazione alle parole katew greca, kaizer tedesca, keizer olandese, kõnig tedesca, konigo olandese, e kõnig tedesca, keizer olandese, kõnig tedesca, konigo olandese, e kõnig tengesa.

Kalew corrisponde al latino calo-chiamare: voc-a-ul-e-o, voce ha qualche egli ho.

Kaiss-imperatore: co-ai-esse-e-re, capo ha egli essere à cosa. Keiss-imperatore: co-d-iesse-e-re, capo è egli essere à cosa. König-re: co-ai-i-i-ed-e, capo è entro egli costituito questo. Koning-re: co-in-i-i-ed-e, in capo acete entro costituito questo. King-re: co-in-i-i-ed-e, opo acete entro costituito questo.

## ARTICOLO XIX.

# Della lettera D.

La lettera d non vedesi nello iscrizioni etrusche, e non vedesi nemeno nelle tavole eugubine più antiche. Una tale circostanza induce a presumere, che daprima la lettera d non fu pronunciata, o distinta, o fu rappresentata dalla lettera t, e che in seguito è avvenuat la distinzione delle due lettere d.

Detta lettera d non ha un significato proprio, e, quando non forma parte di una voce radicale insieme ad altra lettera, è a ritenersi avvenuta la elisione, od assimilazione di altra lettera, colla quale costituiva una voce radicale. Sopra questa lettera sono emerse anche le seguenti osservazioni:

- La lettera d fu permutata talora in altra lettera, o rappresenta altra lettera, come nelle parole seguenti, nelle quali ora trovasi un d, ed ora
- a) Una lettera consonante eguale a quella della voce successiva, alla quale è aggregata, come in addreviere e abbreviere, adeurro e accorro, adgrego e aggrego, adlego e allego, admitto e anmetto, adnecto e annetto, adprob e approvo, adrogo e arrogo, adsisto e assisto, aditingo e attingo, adervinue e accorribume.
- b) Un b come in subdiaconus, subditus, subdividere corrispondenti a suddiacono, suddito, suddividere;
- c) Un g, come in chieggo e chiedo, giorno derivante da di, o dal latino dies, moggio e modius, oggi e hodie, poggio e podium, raggio e radius, seggiola e sedes, scheggia e schidia, veggo e vedo;
  - d) Un'l come in olor in spagnuolo e odore in italiano;
- e) Un's, come in cesso e cedere, fossum e fodio, gressum e gradior, possesso e possideo;
- f) Un t, come in latro e ladro, mater e madre, patella e padella, pater e padre;
- g) Una z, come in mezzo e medium, razzo e radius, rozzo e rudis.
- Il d talora anch'esso è, o sembra assimilato, od eliso, come nelle parole seguenti, e loro derivati, o di eguale derivazione.

Venti da duenti. Viginiti da duigniti. Ascritere da adseribere. Aspetto da adspielo. Aspirare da adspirare. Esus participio di edo: ed-esse-duesse, mangiare essere ho essere. Esuso: ed-esse-due-esse-ho, mangiare essere molto cosa essere ho. Esurio in latino alginiticante aere fame: ed-esse-due (opure un')-i-o, mangiare essere molto cosa (opure bruteia) egli ho. Accese, e acceso da accedere. Arese, eras da ardire. Accese, e acceso da accedere. Arese, esta de attendere. Caso da codere. Cesojo, e cesure dal latino concedo, caedis; caesum significanto tagliare. Chiese, e chiesto da chiedere. Chiese, e chieso da chiedere. Chiese, e chieso da codire. Cesos da decidere. Debase, e deltos da deludere. Difase, e difeso da delidere. Dissuase, e dissuaso da dissuadore. Difase, e difeso da difendere. Elise el delso da elidere. Essuaso de espansione da espandere. Esplose, ed esploso da esplodere. Esase, ed ecaso da evadere. Pesse, o fisso da fondere. Illurae, o illuso da illudere. Intruse, o intruso da intrudere. Amose, e invaso da inadere. Leso da ledere. Morse, o morso da mordere. Offese, e o offeso da offendere. Perso da peredere. Persusos e, persusos da persuadore. Prese, e preso da peredere. Persos da latino praecido-lagliare. Rase, eso, raschiare, v arapare da radere. Rese, e reso da redere. Rase, e roso da ridere. Rispose, o risposto da rispondere. Rose, e roso da rodere. Respe, e roso da respendere. Rose, e roso da sendere. Supese, o sospeso da sopendere. Supese, o sospeso da sopendere. Supese, o sospeso da sendere. Supese, o sospeso da latino bondo. Uccise, e ucciso da uccidere. Viso, visibile, e visita dal latino tondo. Uccise, e ucciso da uccidere. Viso, visibile, e visita dal latino tondo.

3. Si presentano come radicali le voci da del verbo dare, di per giorno, di del verbo dicere, e forse anche di preposizione del genitivo, du del numero due giusta le parole seguenti: a) Dare: da-re-è, dà-cosa è.

Dado: da-ed-o, dà produce ho.

Dardo: dar-ed-o, dare produce ho; e forse ed-ha-ire-ed-o, produtto ha andare produtto ho, opure ed-ha-ru-ed-o, produtto ha rovina produce ho.

Datare da dato: dato-a-re-e, dato ha cosa è; e forse ed-aaet-a-re-e, prodotto ha età (tempo) ha cosa è.

Dazio: da-ed-esse-i-o, dà produce essere egli ho.

Dono: da-ó-in-o, dà sopra entro ho.

Dose: da-o-ed-esse-e, dà ho prodotto essere è.

Dote: da-o-ed-e, da ho prodotto è.

b) Dies in latino significante giorno in italiano: di-e-esse, giorno è essere.

Diurno: di-u-re-in-o, sopra giorno cosa entro ho.

c) Dire: di-re-e, di, cioè dice, cosa è.

Dicere in latino: di-ce-e-re-e, di questo egli cosa è.

Dictare in latino corrispondente a dettare in italiano: di-ceed-a-re-e, parla questo produce ha cosa è.

d) Due: du-è.

Dubio: du-è-pe-i-o, due è piede egli ho.

Dodici corrispondente al latino duodecim: du-ó-dici, due sopra dieci. Dopio: do-pe-ul-o, due piede qualche ho. Duplo: du-pe-ul-o, due piede qualche ho. Dialogo: du-i-a-logo, due egli ha discorso. Diametro: du-i-a-metro, due egli ha misura.

4. Sombra assimilata al d un'e chiusa nelle parole

Dape corrispondente al latino daps dapis significante cibo, vivanda: ed-a-pe-e, proposizione la quale riflessa esprime: è piede da mangiare, corrispondendo a mangiare il latino edo.

Dente equivalente al participio edente, vale a dire mangiante: ed-é-in-ed-e, le quali voci riflesse dicono è produce in egli mangia, e, se la prima e di dente fosse preposizione posposta, l'analisi sarebbe mangia fuori entro produce è.

Desco potrebbesi analizzare ed-eri-esse-er-o, derioante da mangiare cosa essere questo ho, opure ed-e-ed-esse-ec-o, derioante da mangiare costítuito essere questo ho, essendo a presumersi nella s dolce la assimilazione di un'r, o di un d: le prime due lettere possono anche essere interpretate cibo fuori, vale a dire oggetto costítuito per avere sopra dei cibi.

Desinare: ed-e-re-esse-in-a-re-e, derivante da mangiare (opure mangia egli) cosa essere entro ha cosa è.

Dolce: ed-ó-ul-ce-e, mangiare, opure mangiabile molto qualche questo è: il francese douce fa supporre, che l'o rappresenti le voci ho-ó, ho-molto.

5. Si è presentata assimilata al d la precedente è aperta nelle parole seguenti incomincianti colla sillaba da, ritenendo sempre comprese anche le derivate, o di eguale derivazione.

Da preposizione dell'ablativo corrispondente alla latina a: ed-a, fatto ha, opure prodotto ha.

Daga: ed-ag-a, costrutta punta ha, essendo evidente ohe la sillaba ag rappresenta la voce ac avente il significato di acusnunta.

Danza: ed-an-ed-esse-a, produce an (radicale di anulus-anello, cerchio, ha entro) prodotto essere ha.

Dapoco: ed-a-poco, produce ha poco.

Davanti: ed-a-avanti, produce ha avanti.

Davero: ed-a-vero, produce ha vero.

 Un'eguale assimilazione reputasi nelle parole incomincianti colla sillaba de non privativa costituita da ed-è, produce è, opure da ed-é, produce egli, opure da ed susseguito da parola, o voce incominciante con un'e.

Decadere: ed-e-cadere, produce è cadere, e sorse ed-é, produce egli cadere, abbisognando più estesi studi per giudicare con certezza se la e di de debba ritenersi l'è verbo, o l'é significante egli, o l'é preposizione, sia riguardo alla stessa parola decadere, sia riguardo alle parole di consimile costituzione.

Decente: ed-ec-é-in-ed-e, produce-eco (fama) in egli costituito è. Declamare: ed-e-clamare, produce è clamare.

Declive: ed-e-clivo-e, produce è clivo è.

Decoro: ed-ec-o-re-o, produce eco (fama) ho cosa ho.

Delineare: ed-e-lineare, produce è lineare. Denso: ed-ó-e-in-esse-o, prodotto derivante da molto entro essere ho.

Dentro: ed-entro, produce entro.

Deporre: ed-e-porre, produce è porre.

Deus in latino corrispondente a Dio in italiano: ed-é-u-esse. produce egli ho essere.

Devoto: ed-e-vot-o, produce è vota ho.

7. Detta assimilazione ritiensi anche nelle parole incomincianti colla sillaba de avente significato privativo, ed equivalente ad ed-é-è, produce fuori è, opure ed-è-é, produce è fuori occorrendo ulteriori studi per poterne rilevare la giusta analisi.

Decifrare: ed-é-è-cifrare, produce fuori è cifrare.

Decrescere: ed-é-è-crescere, produce fuori è crescere.

Deforme: ed-é-è-forma-è, produce fuori è forma è. Demente: ed-é-è-mente, produce fuori è mente.

Destare: ed-é-è-stare, produce fuori è stare.

8. La stessa assimilazione si ha nelle parole incomincianti colla sillaba di esprimente ed-i, produce, opure prodotto avete.

Di articolo del genitivo: ed-i, produce, opure prodotto avete. Dianzi: ed-i-anzi, prodotto avete anzi.

Dichiarare: ed-i-chiarare, produce avete chiarare.

Dilucidare: ed-i-lucidare, produce avete lucidare.

Dimagrare: ed-i-magrare, produce avete rendere, o divenire magro.

Dirus in latino corrispondente in italiano a crudele, fiero, atroce: ed-i-ru-u-esse, produce apete ruina ho essere, essendo ru la radicale di ruo-rovinare.

Discacciare: ed-i-scacciare, produce avete scacciare.

Discernere: ed-i-scernere, produce avete scernere. Discoprire: ed-i-scoprire, produce avete scoprire.

Disfortuna: ed-i-sfortuna, produce avete sfortuna. 9. La suripetuta assimilazione si presume anche in alcune

parole incomincianti colla sillaba di significante privazione, e analizzabile ed-é-i, produce, o prodotto fuori avete.

Dimettere: ed-é-i-mettere, produce fuori avete mettere.

10. Anche nelle parole incomincianti colla voce dis è a presumersi la assimilazione della e di ed.

Disapprovare: ed-i-ex-approvare, prodotto avete fuori approvare.

Disavventura: ed-i-ex-avventura, prodotto avete fuori avventura.

Dissotterrare: ed-i-ex-sotterrare, prodotto avete fuori sotterrare.

Disunire: ed-i-ex-unire, prodotto avete fuori unire.

11. Presumesi detta assimilazione dell'e al d anche nelle parole incomincianti colla sillaba do non radicale.

Dolo, dolas in latino corrispondente a tagliare, polire in italiano: ed-é-o-ul-o, produce fuori ho qualche ho, e il suo derivato dolabra significante coltellaccio, accetta, piccone in italiano, analizzabile dol-a-è-pe-re-a, da dol (taglio) è piede cosa ha: potrebbe però essere de-o-ul-o, manca, o toglie ho qualche ho,

Dolo in italiano corrispondente al latino dolus esprimente inganno, frode: ed-é-o-ul-o, produce fuori ho qualche ho; e forse te-o-ul-o, coperto ho qualche ho, opure de-o, manca ho.

Domus in latino corrispondente a casa in italiano: ed-o-c-inu-esse, costrutto ho in egli ho essere; e forse te (radicale di tegocoprire) o-e-in-u-esse, coperto ho in egli ho essere.

Domare: ed-o-e-in-a-re-è, produce ho in egli ha cosa è.

Dominus in latino corrispondente a signore, padrone in italiano: dom-in-u-esse, in casa ho essere.

Donde: ed-onde, produce onde (avverbio). Dondolare: ed-ondulare, produce ondulare.

Dorare: ed-aurare, produce orare.

12. La suripetuta assimilazione ritiensi avvenuta anche nelle parole incomincianti colla sillaba du.

Duna, monticello di arena: ed-u-in-a, prodotto in sopra ha. Dunque: ed-u-in-ce-o-e, produce in sopra questo ho è.

13. Si è superiormente esposto al numero uno sotto la la lettera f, che la lettera d'rappresenta talora la lettera t, o che è rappresentata da un t, come in molte parole, fra le quali cedro, ladro, lido, madre, padre, padella, spada in italiano, e citrus, latro, litus, mater, pater, patella, spatha in latino: ambassade. ambassadeur, cadastre, cadenas, facade, pommade, vide in francese, e ambasciata, ambasciatore, catasto, catenaccio, faciata, pomata, vuoto in italiano; dido, lodo, maduro, marido, mudar, podar, poder, seda, todos in spagnuolo, e dito, loto, maturo, marito, mutare, potare, potere, seta, tutti in italiano; tanto durar, quanto turar scrivesi in spagnuolo in significato di durare; hard-duro, middlemezzo, old-vecchio, waden-quadare in inglese, e hart, Mittel, alt, waten in tedesco. Una tale circostanza ha fatta sorgere l'idea, che il d della parola damigiana, significante vaso grande di vetro coperto di paglia, paviera, od altro vegetabile flessibile, rappresenti un t, e questo rappresenti la sillaba te radicale di tego-coprire. Ciò premesso, detta parola sarebbe analizzabile d-am-i-ed-ce-i-ain-a, coperto attorno avete costrutto questo egli ha entro ha. È pure sorta l'idea, che anche il d di dama, sia nel significato di damagiuoco, sia in quello di dama-donna, rappresenti la lettera t, cjoè la detta sillaba te di tego-coprire, e che la parola dama in ambedue i significati sia analizzabile d-a-i-in-a, coperta ha, opure da coprire, in egli ha. Talc analisi corrisponde alla dama-giuoco, poichè chiamasi dama quella pedina, che viene coperta con altra pedina, quando arriva all'ultima fila della seacchiera dalla parte contraria. E corrisponde anche alla dama-donna, poichè è a presumersi, che la razza umana in origine abbia incominciato a parlare con voci indicanti ciò, che le si presentava sotto i sensi, e quindi che per nominare una donna abbia detta la circostanza, che la femina era stata coperta dall'uomo.

Negli studi sulla ortografia italiana è esposto l'erroneo uso di due d agli articoli primo, e dodicesimo.

GRIBARDINE - Parte &

## ARTICOLO XX.

### Della lettera F.

La lettera avente in italiano il suono, e la forma di un'fè rappresentata in diverso modo in altre lingue: in greco, c in valaco ha la forma e, in latino ora è rappresentata da un'f, ed ora dalle lettere ph, in spagnuolo, e in francese ora da un'f, ed ora da un'h, in tedesco ora dalla f, ed ora da dile lettere ph, in spagnuolo, e in francese ora du un'h, in tedesco ora dalla f, ed ora dalla lettera e, scrivendosi in latino facto, feru, files, filuo, frons, funis, o pharetra, phitogus, phlegma, phoenire, phrasis; in apagunolo falsor, festorr, fiesta, frugr, e habler - faucellare, hender - fendere, higo-fico, hoia-foglia, humo - fumo: in francese faire - fare, feindre - fingure, faze - fisso, force - foras, fuir - fupire, e habler - chiarchire, hableur - ciarlone; in tedesco fullen - cadere, Fêld - campo, Ficher-fores, fittepen - volare, folgues - seguire, Frau - doma, Furcht - timore, o Vater - padre, versichern - assicurare, vicl - molto, Vogel-weedle

Sostituisce talora altra lettera, o ne è sostituita, come nelle parole seguenti, nelle quali trovasi ora un'f, ed ora

un b, come tra observe e offerire, obsuscare e offuscare, subflare e soffare, subsocare e soffocare, bhràtar in sanscrito, Bruder in tedesco, brother in inglese, e frater in latino;

un k, come tra il greco ekqerw, ed effero, ekqeygw ed effugio; un d: adhaere e afhaere, adhiaerc e afhiaere;

un' l, come tra fiamma, e lo spagnuolo llama;

un p, come tra capo, e il francese chef;

un v, come tra breve, tardivo, vivo, e le parole francesi brief, tardif, vif, ravano, e il latino raphanus.

Vedesi assimilata nella parola tisi scrivendosi in latino phihisis, e in greco ethisis; potrebbe essere stata assimilata anche in altre parole, ed anzi sembra sia avvenuta la assimilazione della sillaba fo nelle parole candeo, cinis, ignis, lix, lixicia, e siansi in origine pronunciate tali parole focandeo, focinis, foicnis, folix, folixitatia.

L'uso di due f in alcune parole è stato ritenuto erroneo negli articoli primo, e decimo degli studi sulla ortografia italiana.

Fra i significati attribuibili alla lettera f unita ad altra lettera espressa, od assimilata sonosi presentati i seguenti, senza escludere che la lettera f possa rappresentare altri significati, o che possa essere l'effetto di una modificazione di altre lettere.

I. Il significato di parlare.

For, fair's in latino significante parlare in italiano: l'analisi for, sarebbe fa-o-re, parla ho cosa, e quella di faris fa-re-i-esse, parla cosa egli essere; resta però il dubio, che in origine questa radicale possa essere derivata da vo radicale di poce, o possa essere derivata da fa-or, fa bocca col fa radicale di facere.

Febulor corrispondente al franceso habler, allo spagnuolo hablar, a all'italiano facellares: fix-l-pe-ul-o-re, parta è piede quatche ho cosa; anche per queste parole resta il dubio, che in origine siasi detto coabler, condare colla sillaba ve radicale di roce. Le parole faceda in italiano, fabula in latino, fabule in francese, o Fabel in italeoso sembrano derivate dalla stessa radicale fa if pibulor, man on escludono, che possano derivate dalla radicale fo significante vuoto, come in appresso: quindi faceda, e fabule sarebe en analizabili fa-2-pe-ul-a, parta è piede quatche ha, e forse fo-a-2-pe-ul-a, vuoto ha è piede quatche ha; per fabile, o Fabel carebbe a ritemersi la stessa analisi riguardo alle tre prime lettere. La parola fola sinonimo di facola si analizza fac-ul-a, parla ha quatche ha, opure fo-ul-a, vuoto quatche ha.

Facondo: fa-ce-ó-in-ed-o, parla questo molto entro costituito ho. Fanciullo: fa-in-ce-i-ul-ul-o, parla entro, opure in parlare

questo egli qualche qualche ho.

Fante: fa-in-ed-e, in parla costituito è; e infante in (negativo)-fa-in-ed-è, non in parlare costituito è.

Fata: fa-ed-a, parla produce ha.

Fateor in latino significante confessare in italiano: fa-ed-è-o-re, parla produce è ho cosa.

Facella: [a-pe--ul-ul-a, parla piede è qualche qualche ha. Fraes: [a-re-a-ed-essee, parla cosa ha costituito essere è; forso potrobbe essere [a-or-a-ed-esse-è, fa bocca ha costituito essere è, col [a in significato di [acere, o forso colla ʃ in significato di ho, for-a-ed-esse-è, ho da bocca costituito essere è. Profeta: pe-re-o-fa-e-ed-a, piede cosa ho parla è produce ha.

II. Quello di fa radicale del verbo fare-facere.

Fare: fa-rc-e, fa-cosa-è.

Facere: fa-ce-re-e, fa questo cosa è.

Fatto: fa-ce-ed-o, fa questo costituito ho. Faber - fabro: fa-è-pe-e-re, fa è piede è cosa.

Facenda; fa-ce-e-in-ed-a, fa questo in egli produce ha.

Fachino: fa-ce-i-in-o, fa questo avete entro ho.

Facile: fa-ce-i-ul-e, fa questo egli qualche è.

Facoltà: fa-ce-ol-ed-a, fa questo qualche produce ha.

Fatica: fa-ed-i-ce-a, fa produce avete questo ha, e forse faed-ic-a, fa produce colpo ha.

Staffa: sta-pe-fa, sta piede fa, essendo indicata nel latino stapes la preesistenza del p, e la sua permutazione nella prima f: forse la sillaba fa potrebbe rappresentare le voci fo-a, vuoto ha, nel quale caso l'analisi sarebbe sta-pe-fo-a, sta piede vuoto ha.

Truffa, forse da scriversi con una sola f: te-ru-fa, coperta ruina fa.

Tuffare: te-yd-fa-a-re-e, copre acqua fa ha cosa  $\hat{e}$ : si presume che il d di yd sia stato permutato nella prima f di tuffare.

Ghiandifero: ghiande-i-fa-e-re-o, ghiande avete fa egli cosa ho.

Sonnifero: sonno-i-fa-e-re-o, sonno avete fa egli cosa ho.

Vocifera: voce-i-fa-e-re-a, voce avete fa egli cosa ha.

Artefice: arte-c-fa-i-cc-e, arte è fa egli questo è.

Orefice: or-e-fa-i-ce-e, oro è fa egli questo è.

Artificio: arte-i-fa-i-ce-i-o, arte avete fa avete questo egli ho.

Beneficio: bene-fu-i-ce-i-o, bene fa avete questo egli ho.

Benefico: bene-ju-1-ce-1-o, bene ja avete questo egu k Benefico: bene-e-fa-i-ce-o. bene è fa eali questo ho.

Pacifico: pace-i-fa-i-cc-o, pace avete fa egli questo ho.

Trafico: cd-re-a-fa-i-ce-o, produce cosa ha fa egli questo ho.

Il significato di fare si presenta anche nelle parole seguenti,

non senza però il dubio, che la f sia stata sostituita ad altra lettera:

Figura: fa-ic-u-re-a, fa imagine sopra cosa ha; e forse ho-

ic-u-re-a, ho imagine sopra cosa ha. Fiore: fa-ul-ó-re-e, fa qualche sopra cosa è; e flos fa-ul ó-

re esse, fa qualche sopra cosa essere.

Fleo-piangere: fa-ul-eh-o, fa qualche lamento ho, ritenuto che eh rappresenta la voce di chi si duole in greco, e in latino: forse invece di fa potrebbe essere vo-ul-eh-o, voce qualche di lamento ho: flebile sarebbe un derivato di fleo.

Frigeo, esser freddo: fa rigeo: fa-ru-i-ed-ce-e-o, fa rovina avete produce questo egli ho; forse ho rigeo.

Frigido: fa rigido, e forse ho rigido quale derivato di frigeo. Ancho freddo sarebbe un derivato di frigeo, e quindi sarebbe analizzabile fa, e forse ha-ru-e-ed-ee-ed-o, fa, e forse ha ruina egli produce questo produce ho.

Frollo: fa-ru-o-ul-ul-o, fa rottura ho qualche qualche ho. Fronda: fa-re-o-in-ed-a, fa cosa in sopra prodotto ha.

Fulcio in latino corrispondente in italiano a puntellare, sorreggere: fa-u-ul-ce-i-o, fa sopra qualche questo egli ho.

Fine: fo-u-in-c, fa in sopra è: come derivati di fine sembra doversi considerare il latino funus, il corrispondente italiano funerale, e la parola finesto, so sussiste la loro origine dall'uso delle funi accese, altramente la parola finus sarebbo analizzabile fo-u-in-o-esse, in sopra finco ho essere, e altretanto sarebbo a dirisi di funerale, e di fineste, e oli fineste,

Fur in latino corrispondente a ladro in italiano: fa-u-re, fa sopra cosa; e il suo derivato furlo fa-u-re-ello-, fa sopra cosa prodotto ho: si presenta anche l'analisi fa-u-ru, fa sopra ruina. Furbo: fa-u-re-è-p-eo, fa sopra cosa è piede ho.

III. Quello di fitoco.

Face: analizzata negli articoli nono, e decimo.

Facella: fo-a-ce-e-ul-ul-a, fuoco ha questo è qualche qualche ha.

Facula: fo-a-ce-ul-a, fuoco ha questo qualche ha.

Fadus in latino significante splendido in italiano: fo-a-edu-esse, fuoco ha prodotto ho essere.

Falbus in latino viene detto corrispondente al latino fulcus, e al latino fuerus significanti di color biondo, e in latino sarebbevi anche l'aggettivo fuerus significante oscuro, bruno, nero; la loro analisi si opina essere:

Falbus: fo-a-ul-é-pe-u-esse, da fuoco qualche è piede ho essere, Flavus: fo-ul-a-c-u-esse, da qualche fuoco molto ho essere.

Fulvus: fu-ul-v-u-csse, fuoco qualche molto ho essere.

Furvus: fo-u-re-r-u-esse, fuoco sopra cosa molto ho essere, e forse fo-u-re-è-pe-u-esse, sopra fuoco cosa è piede ho essere. Falò: fo-a-ul-o, da fuoco qualche ho, opure fo-a-lu-o, da fuoco luce ho.

Fanale: fo-a-in-a-ul-e, proposizione, che riflessa dice è qualche da entro ha fuoco.

Fanatico: fo-a-in-a-ed-i-ce-o, da entro ha fuoco costituito egli questo ho.

Fantasia: fo-a-in-ed-a-esse-i-a, fuoco ha entro prodotto ha essere avete ha: la s, come dolce sarebbe interpretabile re-esse, cosa essere.

Faro: fo-a-re-o, fuoco ha cosa ho.

Favilla: fo-a-v-i-ul-ul-a, fuoco ha sopra avete qualche qualche ha.

Febre: fo-é-è-pe-re-e, derivante da fuoco è piede cosa è.

Fermento: fo-e-re-e-in-é-in-ed-o, derivante da fuoco cosa è entro in egli prodotto ho.

Fervere: fo-e-re-v-e-re-e, fuoco è cosa molto è cosa è.

Fervido: fo-e-re-v-i-ed-o, fuoco è cosa molto egli costituito ho.

Fervore: fo-è-re-v-o-re-e, fuoco è cosa molta molto cosa è. Festa: fo-e-esse-ed-a, fuoco è essere fatto ha.

Festa: 10-e-esse-ed-a, fuoco e essere fatto na. Fiacola: fo-i-a-ce-ul-a, fuoco egli (opure qualche) ha questo

qualche ha.

Flamma-fiamma: fo-ul-a-e-in-e-in-a, fuoco qualche ha è entro è entro ha.

Foco: fo-ce-o, foco questo ho.

Foga: fo-ó-ed-ce-a, fuoco molto produce questo ha.

Foia: fo-i-a, fuoco egli ha.

Fomento: fo-e-in-é-in-ed-o, fuoco è entro in egli costituito ho. Fomite: fo-e-in-i-ed-e, fuoco è entro egli produce è.

Forno corrispondente al latino furnassi fo-us-in-o, fusco brucia entro ho; e forse fo-d-re (opure ur)-in-o, fusco molta cosa (opure brucia) entro ho, opure fo feusto)-us-in-o, vuoto brucia entro ho, ma non sembra adottabile l'analisi o-us-in-o, ho brucia entro ho. Fornace: forna-e-ce-à d forno questo è.

Fortis inscrizione sopra anticho Îuccrne: fo-re-ed-i-esse, fuoco cosa produce egli essere, opure avete essere, non conoscendosi come venisse proferito l'i di tale inscrizione.

Fosforo: fo-esse-for-o, fuoco essere produce ho, ritenuto che

il greco phoros, significante ferace, è analizzabile fa-o-re-o-esse, fa ho cosa ho essere.

Foveo in latino significante riscaldare, tenere caldo: fo-v-é-o, la quale proposizione riflessa dice ho derivante da sopra fuoco.

Frances, Francia, franco: in questo parolo opinasi, che la frappresenti in voco fo-fucco. Francess: fo-re-a-in-ce-e-in-esse-e, propositiona, la quale riflessa dice è esser entro derivante da questo entro ha cosa fucco: la dolezza della s ha suggerito di interpretanta per in-esse, entro essere, come in milanese, pavese, veronese. Francia: fo-re-a-in-ce-i-a, fuoco cosa ha entro questo egil ha. Frances-fuoco-cosa ha entro questo franco: fo-re-a-in-ce-o, ducco cosa ha entro questo ho. Francesco sembra analizabile france-e-ssee-ce-o, dericante da franco essere questo ho.

Frigo in latino corrispondente all'italiano frigere: fo-re-i-ed-ce-o, fuoco cosa avete produce questo ho, o forse fo-ur-i-ed-ce-o, fuoco buccia avete produce questo ho, opure 6-ur-i-ed-ce-o, molto brucia avete produce questo ho.

Fucile: fo-u-ce-i-ul-e, fuoco sopra questo avete qualche è, se un tale nome fu attribuito per essersi usato nei primi fueili ad attaccare il fuoco al di sopra, e altramente alla parola sopra sarebbe a sostituirsi quella di molto.

Fucina: fo-u-ce-i-in-a, fuoco molto questo avete entro ha.

Fulgur in latino corrispondente a folgore in italiano: fo-ulde-e-ho-re, fueco qualche produce questo ho cosa: della sillaba
ful presentansi però anche le analisi fo-u-ul, fueco sopra, opure
molto gualche; fo-u-lu, fueco molta lues; fa-u-lu, fa sopra, opure
molta luec; 6-u-lu, alto molta luec. Nella parola fulmine la sillaba
ful è ad interpretarsi come in fulgur.

Fuligine: fo-ul-i-ed-ce-in-e, fuoco qualche avete prodotto questo entro è, e forse fo-u-ul-i-ed-ce-in-e, fuoco sopra qualche avete prodotto questo entro è.

Fumo: fo-u-i-in-o, fuoco sopra in egli ho.

Fundo in latino corrispondente a fondere in italiano: fo-uin-ed-o, fuoco molto entro produce ho, c forse fo-un-ed-o, fuoco
uno produce ho. Il participio fuso rappresenta colla s dolce le tre
lettere n d s, o quindi rappresenta la parola fundo, cd è derivato
di fundo analizzabile fund-esse-o, fonde essere ho. La parola fuso
in significato di quell'istrumento, che usasi per filare, sembra

derivato anch' esso dal verbo fundo, e ne sia un traslato; ma, se ciò non fosse, sarebbe da analizzarsi fa-u-in-ed-esse-o, fa in sopra produce essere ho.

La radicale di fuoco si manifesta anche nelle parole tedescho seguenti:

Feyern-festeggiare: fo-e-y-e-re-in, fuoco è molto è eosa entro. Fladen-focaccia: fo-ul-a-ed-e-in, fuoco qualche ha prodotto è entro.

Flimmern-scintillare: fo-ul-i-e-in-e-in-e-re-in, fuoco qualche avete è entro è entro è cosa entro.

Flinken-lucicare: fo-ul-in-ke-è-in, fuoço qualche entro questo è entro; e forse ho-lu-in-ke-e-in, ho luce entro questo è entro.
Funche-scintilla: fo-u-in-ke-e, fuoco in sopra questo è.

Nelle parole valache vatrà-focolare, e vapàe-bragia è manifesto, che la lettera σ rappresenta la f della voco fo-fuoco, che l'analisi di vatrà è v-a-ed-re-a, da fuoco costituita cosa ha, e che quella di vapàe è fo-α-νε-α-ε, fuoco ha piede ha è.

La parola Phares formante parte della inscrizione apparsa giusta la Bibbia al re Baldassare nella sala del convitto presenta una interpretazione diversa da quella esposta dal profeta Daniele giusta la stessa Bibbia, al capo quinto sotto il numero ventisei. Ivi leggesi Mane Thecel Phares. Mane significa mattina, e anche dimani, ed è analizzabile e-in-a-in-e, in egli ha entro è, cioè in egli ha incominciare. Thecel si analizza the-ce-e-ul, coperto questo è qualche, cioè questo tetto, questo palazzo, essendo la sillaba te radicale di tego-coprire. Phares si analizza fo-a-re-e-esse, da fuoco cosa è essere: e nel suo insieme dimani la casa da fuoco cosa è essere. cioè dimani la casa sarà abbruciata. La sucitata inscrizione Mane Thecel Phares è così riferita nella edizione della Bibbia in latino publicata in Venezia nel 1599, ma nella traduzione della stessa Bibbia in italiano di Giovanni Diodati, stampata in Londra nel 1850, è riferita diversa, poichè ivi è detto, che la inscrizione apparsa al re Baldassare fu Mene Mene Thechel Upharsin, mentre l'interpretazione data dal profeta Daniele sarebbe pressochè conforme in ambe lo lingue, non ostante la differenza fra le duo inscrizioni. Se reggesse la inscrizione riferita dal Diodati reggerebbe egualmente la traduzione tanto di Thecel, quanto di Techel per tetto, palazzo, perchè lo loro analisi sarebbero eguali. La parola Mene potrebbe essere interpretabile Men-e, Men-e, luna è, luna è, cioè tempo è, tempo è, significando luna la parola greca mhne radicale di mensis-mese; e riguardo alla parola Vpharsin questa può interpretarsi u-fo-a-reesse-in, molto (opure ho) da fuoco cosa essere entro.

IV. Il significato di vuoto, cavo, cavità, buco, foro, mancanza.
Facia: fo-a-ce-i-a, cavità ha questo egli ha.

Facia: 10-a-ce-t-a, cavita na questo egit na.

Fallo: fo-a-ul-ul-o, manca ha qualche qualche ho; suoi de-

rivati sono a ritenersi fallace, fallacia, fallare, fallere, fallire, e quindi analizzabili come fallo riguardo alle prime quattro lettere.

Fallo corrispondente al latino phallus: fo-a-ul-ul-o, da buco (da vulva) qualche qualche ho.

Falso: fo-a-ul-esse-o, vuoto ha qualche essere ho.

Falta: fo-a-ul-ed-a, manca ha qualche costituito ha.

Fame: fo-a-i-in-e, vuoto ha in egli è.

Familia in latino, e in italiano, essendo erroneo l'uso di scrivere in italiano famiglia col g: fo-a-t-in-i-ul-i-a, da buco (da vulvos) in egli acete qualche egli ha; un tale significato della leltera f rappresentante la voce radicale fo è a ritenersi non solo pel sucitato fallo nel significato di phallus, ma anche nelle parole aventi rapporto alla generazione direttamente, o indirettamente.

Famulus: fo-a-i-in-ul-u-esse, da fo in egli qualche ho essere. Fica: fo-i-ce-a, vulva avete questo ha.

Filius: in latino, e filio in italiano, essendo erroneo l'uso

del g in questa parola: fo-i-ul-i-u-esse, rulva avete qualche cgli ho essere.

Foecundus - fecondo: fo-e-ce-u-in-ed-u-esse, dericante da vulva questo molto entro produce ho essere.

Foedus significante federazione in italiano: fo-e-ed-u-esse, dericante da vulva prodotto ho essere, interpretazione applicabile anche all'aggettivo foedus, foedu, foedum significante fetido, che puzza.

Foeliæ-felice: fo-e-ul-i-ce-esse, derivante da vulva qualche avete questo essere.

Foemina-femina: fo-e-i-in-in-a, vulva (buco) è in egli entro ha. Foeteo, e feteo in latino, fetere, puzzare in italiano: fo-é,

opure fo-è-ed-e-o, dericante da vulva, opure vulva è producc è ho, vale a dire il cattivo odore prodotto da una vulva: ciò sarebbe applicabile anche a fetido, a fetore, e agli altri derivati.

Guinampion. - Parte 2.

Foetus-feto: fo-e-ed-u-esse, derivante da vulva prodotto ho essere.

Frater-fratello: daprima si è presentata l'analisi fore-a-cdcre, di cosa vulva produte è cosa, ma sembra più fondata quella, o-or-a-cd-cre, ho da nascita produtta è cosa, perchè si avrebbe in soror-sorella una qualche analogia, essendo interpretabile la prima esse-or-cre, essere nascita ho costa, c la seconda esse-orc-ul-ul-a, essere nascita è qualche qualche ha, e perchò in sanscrito, in tedesco, e in inglesse le parole corrispondenti a frater Bhritar, Bruster, e Brother incomincierebbero colla lettera b, e non con un'f, mentre per tutti sembra presumibile, che la lettera r rappresenti ia sillaba cor radicale del verbo orier-nascere.

Faretra: fo-a-re-e-ed-re-a, vuoto ha cosa è costituita cosa ha.

Fatuus-fatuo: fo-a-ed-u-u-esse, da vuoto, opure vuoto ha costituito molto ho essere.

Fauci: fo-a-u-ce-i, vuoto ha sopra questo avete.

Femore: fo-e-i-in-o-re-e, vuoto è in egli ho cosa è.

Fendere: fo-é-in-ed-e-re-e, foro egli, (opure derivante da foro) entro produce è cosa è.

Ferire: fo-e-re-i-re-e, foro è cosa avete cosa è.

Fiacco: fo-ul-a-ce-ce-o, vuoto qualche ha questo questo ho. Fiala: fo-i-a-ul-a, vuoto avete ha qualche ha.

Fiasco: fo-ul-a-esse-ce-o, vuoto qualche ha essere questo ho.

Fibula-fibia: [o-i-è-pe-ul-a, vuoto arete è piede qualche ha. Figere-ficere: [o-i-ed-ee-ee-e, vuoto arete prodotto questo è cosa è: se il primo e di ficcare rappresentasse un'n, come nel corrispondente spagnuolo hincar, in tale caso l'analisi sarebbo foi-in-ee-a-ee-e, vuoto arete entro questo ha cosa è.

Finestra: fo-in-e-esse-ed-re-a, vuoto entro è essere costituita cosa ha.

Fingere: fo-in-ed-ce-e-re-e, in vuoto costituito questo è cosa è. Fiscella: significante cestella: fo-i-esse-ce-e-ul-ul-a, vuoto avete essere questo è qualche qualche ha.

Fischio: fo-i-esse-ce-ul-o, vuoto avete essere questo qualche ho.
Fiscus in latino significante cesto in italiano: fo-i-esse-ce-uesse, vuoto avete essere questo ho essere.

Fistula, tanto in significato di zampogna, quanto in significato di ulcere: fo-i-esse-ed-ul-a, vuoto, cavo avete essere costituito qualche ha. Flare: fo-ul-a-re-e, vuoto qualche ha cosa è: la interpretazione delle prime tre lettere è applicabile anche alle parole flabrum-ventola, flabellum, flato, e flato.

Flaccidus significante passo, languido: fo-ul-a-ce-ce-i-ed-uesse, vuoto qualche ha questo questo egli costituito ho essere.

Flauto: fo-ul-a-u-ed-o, vuoto qualche ha molto costituito ho.

Floscio: fo-ul-o-esse-co-l-o, vuoto qualche ho essere questo egli ho.

Fodero: fo-o-ed-e-re-o, vuoto ho prodotto è cosa ho.

Fodio: significante cavare: fo-o-ed-i-o, cavo, vuoto ho produce io ho.

Fondo: fo-6-in-ed-6, cavo molto entro costituito ho.

Foro: fo-re-o, caro cosa ho.

Fossa derivato di fodio: fo-o-ed-esse-a, cavo ho costituito essere ha,

Forea - fossa: fo-o-v-e-a, caro ho molto è ha.

Anfora: a-in-fo-re-a, ha entro cavo cosa ha.

Cophinus in latino, Koçinos in greco, cofin in spaguuolo, e cofano in italiano: ce-o-fo-in-u-esse, questo ho vuoto entro ho essere, e in italiano ce-o-fo-a-in-o, questo ho vuoto ha entro ho.

Golfo: ed-ce-ò-ul-fo-o, costituito questo molto qualche vuoto ho, e forse gol-fa-o, gola fa ho.

Gonfio: ed-ce-ö-in-fo-ul-o, costituito questo molto entro vuoto qualche ho.

Tronfio: ed-re-o-in-fo-ul-o, costituita cosa molto entro vuolo qualche ho.

Detto significato della lettera f si presenta anche nella lingua valaca, e in quella tedesca,

Famée in valaco significante femina in italiano: fo-a-i-in-é-e, vulva ha in egli egli è; e femée avente eguale significato, e analizzabile egualmente colla mutazione però dell' ha in è.

Farre-taurus-toro: fo-a-re-re-e, da vulva (da coito) cosa cosa è: la costituzione di farre avrebbe analogia con quella di taurus analizzabile te-a-u-re-u-esse, da coprire (tegere) molto cosa ho essere.

Fata - figlia: fo-a-ed-a, da vulva (opure vulva ha) costituita ha. Feciora - giovine: fo-e-ce-i-o-re-a, derivante da buco (vulva) questo egli ho cosa ha; fecioru - figlio importa il cambiamento dell'ha in ho; e feciorie - castità importa il cambiamento dell'ha in rie, cioè re-i-e, cosa egli è.

Fericitu - felice: fo-é-re-i-ce-i-ed-u, derivante da vulva (da copula) cosa avete questo egli prodotto ho.

Fetisora - ragazza: fet-i-esse-or-a, feto avete essere nato ha, opure fet-i-esse-o-re-a, feto avete essere ho cosa ha.

Fiica' - figlia: fo-i-i-ce-a, derivante da vulva avete questo ha.

Fiiù - figlio: fo-i-i-u, derivante da vulva avete ho. Fôle - otre: fo-ul-e, vuoto qualche è.

Folosu - vanitoso, glorioso: fo-ul-ó-esse-u, vuoto qualche molto

essere ho.

Fach in tedesco corrispondente a cassettino in italiano: fo-

a-ce, vuoto ha questo.

Făcher - ventaglio: fo-a-è-ce-e-re, da vuoto è questo è cosa.

Fade in francese, e in tedesco, scipito, insipido: fo-a-ed-e, vuoto ha costituito è.

Fall - caduta: fo-a-ul-ul, vuoto, mancanza, ha qualche qualche: fallen cadere, fall-e-in, caduta è entro. Farzen - tirar peti: fo-a-re-ed-esse-e-in, vuoto ha cosa produce

essere è entro.

Fasein - figliure: fo-a-esse-e-ul-in, vulva ha essere è qualche

entro.

Fass - botte: fo-a-esse-esse, vuoto ha essere essere.

Feder - penna: fo-e-ed-e-re, vuota è costituita è cosa.

Fehl - difetto: fo-e-o-ul, derivante da vuoto (mancanza) ho qualche; fehlen - mancare, fehl-e-in, difetto è entro.

Felgen - arare: fo-e-ul-ed-ce-e-in , vuoto è qualche produce questo è entro.

Fenchel - finocchio: fo-e-in-ce-e-ul, vuoto è entro questo è qualche.

Finne - pustula, bolla: fo-i-in-in-e, vuoto avete entro entro è. Fist - peto: fo-i-esse-ed, vuoto avete essere prodotto.

Flau - debole: fo-ul-a-u, vuoto qualche ha ho.

Flicken - rappezzare: fo-ul-ic-ce-e-in , vuoto qualche colpo questo è entro. Flicder-sambuco: fo-ul-i-ed-e-re, vuoto qualche avete costituita

osa. Frau - donna: fo-re-a-u, buco (vulva) cosa ha ko. Freund - amico: fo-re-é-u-in-ed, derivante da cosa buco (vulva) ho entro prodotto.

Frist-termine: fo-re-i-esse-ed, vuoto cosa acete essere costituita. Furche solco: fo-u-re-ce-e, vuoto sopra cosa questo è: potrebbe essere, che l'u rappresentasse il verbo ho, e non sopra. Furz-peto: fo-u-re-ed-esse, vuoto ho cosa prodotta essere.

Vetter - zio, cugino, parente: fo-e-ed-ed-e-re, vulca è prodotto prodotto è cosa.

Eca Eca. In tedesco scrivesi Eca colla lettera ve corrispondente in isliana olla lettera (r. spontanea le lass ananisi e-fo-ca, egli buco (cutea) ha. E naturale, che l'uomo in origine abbia incominciato a parlare con monosillabi per indicare gli oggetti cadentigli sotto i seasi; che indi abbia fatte altre parole servendosi degli stessi monosillabi; e che abbia nominata la donna col dire la circostanza cadente sotto i seasi, che la indicava diversa dall'uomo. Lo scambio della lettera f in quella e, o viceversa del e nella f è manifesto fra volta, e volgo, e in altre parole.

Ad appoggiare la analisi di Eca per e-fo-a concorre la circostanza, che la radicale fo hamifesta nella parola latina fomenia, nelle parole italiane familia, famina, figlio, nella francese famue, nelle sucitate parole tedesche Frus, o Vetter, ei nuella Weib, che viene citata in appresso. Potrebbe darsi, che l'e rappresentasso l'è verbo, e che l'a rappresentasse invece la preposizione de, per cui fosse analizzabile ±fo-fa-a, opure è da fo, ma restorebbe sempre la espressione fondamentale applicata alla parola Eca, quella cio di donna.

Se si dovesse ritenere preceduta la parola Eea da nº h, cioà ellect, sarebba a presumersi, che la stessa indicase un antico uso di premettere una vocale, come ho, opure ó, trasmutata poi nella sola successiva e esprimento ho-egli, opare ho-è, opure nollo egli, opure molto è, ma comunque ciò possa essere, resta sempre il significato principale indicante come sopra una doma. Si è letto, de cer in sassertio significa cost, e che significa anche andante, rapido, via: in questo caso l'analisi di eca esprimente così potrebbe essere è-ho-ha, e quella di eva per andante potrebbe essere è-ho-ha, e quella di eva per andante potrebbe essere è-ne, parola quest'ultima facente parto del verbo andare. Quand'anche però in sanserito la parola eca avesse i detti significati, ciò non toglic menonamento il (nodamento della agalisi

di Eva desunto dalle citate parole foemina, famiglia, figlio, Frau, e confermato dalle parole cavus, vagina, vagino, vannus, Weib, ed altre esprimenti buco, o vuolo citate nel successivo articolo trentesimosettimo sotto il numero venti.

A confermare la interpretazione di e-fo-a data alla parola Eca si prestano anche i nomi dei di lei contemporanei Adamo, c Abete, sia per la conformazione della loro struttura a quella di Eca, sia perchè indicanti anche essi una data circostanza cadente sotto i sensi:

La parola Adom è analizzabile a-e-a-t-in, ha da coprire in egli, e forse ha copre ha in egli, analisi corrispondente a quella delle parole dama - signera, dama - giucoro, e damigiana riferite al numero decimoterzo dell'articolo sulla lettera D, e in sostanza seprimerebbe la idea generica di uomo, opure di maschio desunta dalla sua attitudine a coprire la donna.

Stanti le analini di  $Ea_n$ , e di Adam si presenta manifesto, che la lingua allora parlata era nata, e vissuta da tempo, poiche riguardo ad Ea di più parole ne sarobbe stata fatta una sola, e la parola Adam indicherobbe una vita precedente molto lunga, poiche ditre la unione di più parole radicali in una sola col lungo uso di essa lingua sarebbesi introdotta la lettera non primitiva m, essendo questa il risultato della assimilazione di una lettera con una n, e perchè nel caso concreto sarebbe avvennta la assimilazione dell'i significante egli, tui, quello colla n successiva rappresentante la radicalo in.

La permatazione del t di tego-coprire in d può essere derivata dal frequento uso di tale parola, avendosene un dato certo nelle sucitatò parole dama, e danitgiana, ed è confermata dallo parole tedesche Bach ette, o decken -coprire, analizzabili la prima tea-ce, copre ha questo, la seconda te-e-ce-ei-n, copre è questo questo è entre; al tedesco decken corrispondono l'ingleso dels, le o l'olandese dekken: anche il d' delle parole grecho derma, deras, e deros significanti pelle è a presumersi, che rappresenti la radicale te di tego, poiché asrebbero analizzabili la prima te-rein-a, copre cosa in egli ha, la seconda te-re-a-esse, copre cosa ha essere, la terza colla mutazione dell'ha in ha

Abele su pastore giusta quanto dicesi nella Bibbia al libro della Genesi, poichè in questo al capo quarto sotto il numero tre dicesi Fuit autem Abel pastor ovium, et Cain agricola. Il significato di Abel, che come sopra giusta la Bibbia fu pastore di pecore, è appunto quello di pastore, poichè la sua analisi sarebbe a-ov-e-ul, ha pecore è qualche, opure ha derivante da pecore qualche: in ebraico, per quanto dicesi, Abel pronunciasi Acel, e lo scambio del b nel v, e viceversa non è raro, dicendosi habere, e avere, debere, e dovere, faba e fava, fabula e favola. In ogni caso, quand'anche in origine siasi pronunciato Abel col b, esprimerebbe egualmente il significato di pastore, o pecorajo, poichè sarebbe analizzabile a-be-ul, ha pecore qualche, essendo presumibile, che fosse stata usata la voce be per indicare la voce, che si emette dalle pecore. Anche la parola Abel indica una preesistenza lunga di quella lingua, poichè prescindendo dalla conversione dell'ov in b sarebbe avvenuta la assimilazione dell'u di ul, assimilazione presumibile soltanto dal lungo uso di quella parola. Ad appoggiare la interpretazione di bel per pecora si ha nel lessico latino di Egidio Forcellini alla parola Bela la dichiarazione Bela, oves, antiquo nomine.

V. Quello di ho del verbo avere, significato però talora incerto. Folla: o-b-ul-ul-a, ho molto qualche qualche ha.

Folto: o-ó-ul-ed-o, ho molto qualche costituito ho.

Fragile: o-ru-a-ed-ce-i-ul-e, he da ruo (rompersi, opure rompesi ha) costituito questo egli qualche è.

Frale: o-ru-a-ul-e, ho da rompersi (opurerompesi ha) qualche è. Frana: o-ru-a-in-a, ho si rompe ha entro ha.

Frangere: o-ru-a-in-ed-ce-e-re-e, ho si rompe ha entro costituito questo è cosa è.

Fraus - frode: o-ru-a-u-ed-esse, ho ruina ha (opure da ruina) ho prodotto essere.

Freno: o-or-e-in-o, ho derivante da bocca entro ho.

Frons - fronte: o-re-b-in-ed-esse, ho cosa in sopra costituita essere.

Frusto tanto in significato di pezzuolo, quanto di logoro: o-ru-esse-ed-o, ho rotto essere costituito ho.

VI. Il significato di un 6 chiuso, cioè sopra, molto, o alto. Falange: 6-a-ul-a-in-ed-ce-e, voci che riflesse dicono è questo costituito entro da qualche ha molto.

Fama: 6-a-e-in-a, sopra ha in egli ha.

Fascia: 6-a-esse-ce-i-a, da sopra essere questo egli ha: altretanto è a ritenersi di fascio colla mutazione dell'a finale in ho, e di fascina, fasc-i-in-a, fascio avete entro ha.

Fastello: 6-a-esse-ed-e-ul-ul-o, da sopra essere costituito è qualche qualche ho.

Fasto: 6-a-esse-ed-o, molto ha essere costituito ho.

Fron fers in latino significante produrre, portare in italiano: o-e-re-o, sopra è cosa ho: in significato di produrre sarebbero i derivati ferace, o-e-re-o-e-e, sopra è cosa ha questo è, e fer-tile, o-e-re-de-i-ul-e, sopra è cosa costituito egli qualche è; in significato di portare surebbero i derivati fereto. o-e-re-e-e-(opure ire)-o, sopra è cosa è costituita cosa (opure andare) ho, e ferula-ferla, o-e-re (opure ire)-ul-a, sopra è cosa (opure andare) qualche ha.

Fodera: 6-o-ed-e-re-a, sopra ho costituito è cosa ha; opure fo-ed-e-re-a, vuoto costituita è cosa ha.

Foglia, e foglio col g erroneamente introdotto: folia, 6-o-uli-a, sopra ho qualche egli ha; e folio collo scambio dell'ha in ho. Forma: 6-orma, sopra orma, opure ho-orma, opure fo-ò-rei-in-a, sopra vuoto cosa in egli ha.

Forte: 6-o-re-ed-e, molto ho cosa costituita è.

Forza: 6-o-re-ed-esse-a, molto ho cosa costituita essere ha. Fretta: 6-ir-e-ed-ed-a, derivante da andare molto prodotto

prodotto ha.

Frio, frias - sminuzzare: 6-ru-i-o, molto rompe avete ho.

Detto significato si presenta anche nelle parole tedesche seguenti.

Fell - pelle: 6-e-ul-ul, sopra è qualche qualche.

Fels - roccia - rupe: o-e-ul-esse, alto è qualche essere.

Fett-grasso: ó-e-ed-ed, molto è mangiato mangiato, significando mangiare il verbo latino edo.

Fette-comignolo, parola consuonante colla italiana vetta: 6e-ed-ed-e, alto è costituito costituito è.

Firniss - vernice: 6-i-re-in-i-esse-esse, sopra avete cosa entro avete essere essere.

Firste - sommità: é-i-re-esse-ed-e, sopra (opure alto) avete cosa essere costituita è.

Fleisch - carne: 6-ul-e-i-esse-ce, sopra qualche è egli essere questo, e forse 6-al-e-i-esse-ce, molto nutrimento è egli essere questo, se la lettera l' rappresenta la sillaba al radicale del verbo latino alo - nutrire.

Flor - velo: 6-ul-o-re, sopra qualche ho cosa.

Forst in significato di comignolo: o-o-re-esse-ed, alto ho cosa essere costituita.

Fracht - carico: 6-re-a-ce-ed, sopra cosa ha questo produce.

VII. Quello di un δ aperto significante aqua, Faex - fecia da scriversi con un solo c: δ-a-c-cc-esse, deri-

raex - feca da scriversi con un som c: o-a-e-ce-esse, aes vante da ha aqua questo essere. Fango: o-a-in-ed-e-o-, aqua ha entro produce questo ho.

Fango: 0-a-m-ed-ce-o, aqua na entro produce questo no. Feluca: 0-e-ul-u-ce-a, aqua è qualche sopra questo ha.

Fluo - scorrers: b-ul-n-o, aqua qualche sopra ho; e sembrano suoi derivati, od aventi la medesima radicale le parole latino flumen, flucius, fluctus, quelle italiane fiume, flutto, fiotto, e quelle tedesche Fluss, e Fluth: la parola tedesca feucht significante umido appoggia la fatta interpretazione della f per ò-aqua: b-u-u-s-c-d, aqua è ho questo produce.

Fogna: ò-ó-ed-ce-in-a, aqua molta costituisce questo entro ha. Fontc: ò-ó-in-ed-e, aqua sopra entro prodotta è; e forse fo-

ó-in-ed-e, vuoto sopra entro produce è. Fulica, e fulix-folaga: ò-u-ul-i-ce-a, aqua sopra qualche

egli questo ha.

Fisch in tedesco corripondente a pesce in italiano: ô-i-esse-ce,
aqua avete essere questo.

VIII. Quello di ar quale radicale di avis-uccello è duhoi riguardo agli uccelli fagiano, fanello, fringuello, potendo essere la loro radicale quella di fa-parla, od altra, ma riguardo al tolesso Vogel-uccello sembra sussistente, poichò sarebbe analizabile av-o-de-co-c-ul, uccello ho costituita questo è qualche.

IX. Quello di or radicale di ovis - pecora.

Fchpa: ove-oul-pe-a, pecora è qualche piede ha, valo a dire lana di pecora: ciò emerge maggiormente nelle parole latine rellus, velleris significanto lana, villus significanto focco, o peti insteme uniti, o villosus-peloso. Se la e di felpa si pronunciava, o si dovesse pronunciare chiusa, sarebbe da interpetaris per la preposizione e, o quindi felpa direbbe derivante da pecora qualche piede ha.

Feltro: ov-e-ul-ed-re-o, pecora è, opure derivante da pecora, qualche costituita cosa ho.

GERARDINI. - Parte 1.

Floccus - fiocco: ov-ul-o-ce-ce-u-esse, pecora (lana) qualche ho questo questo ho essere.

X. Quello di i radicale del verbo ire - andare.

Fuga: i-u-ed-cc-a, va molto produce questo ha; e quindi fugire, i-u-ed-ce-i-rc-e, va molto produce questo avete cosa è.

Funda - fionda: Funda, i-u-in-ed-a, va molto entro prodotto ha, e Fionda: i-i-o-in-ed-a, va egli molto entro prodotto ha, opure i-ul-o-in-ed-a, va qualche molto entro prodotto ha.

# ARTICOLO XXI.

#### Della lettera G.

La lettera g non si ritiene primitiva per le circostanze esposte riguardo alla non primitività della lettera b nell'articolo decimosettimo.

Anche il g non ha un significato proprio, e rappresenta diversi significati a seconda della diversità delle lettere ad esso unite, od assimilate, che lo costituiscono, o delle lettere da esso rappresentate.

Il g rappresenta molte lettere dell'alfabeto, o ne è rappresentato, come emerge dalle seguenti parole, nelle quali trovasi ora un g, ed ora

- un b, come fra cambio, e cangio, debbo deggio, objectum oggetto, rubigo ruginc, subcr sughero, subjacio soggiacere;
- un c, come fra acer, c agro, actus dal verbo ago, acus ago, potheca bottega, auctus da augeo, catus gatto, cicala cigala, cienus, o cyenus cigno, crussus-grasso, lacrima lagrima, lactuca lattuga, lacus lago, locus luogo, macer magro, plico piegare, precor pregare, secare segare, spica spiga, sucus sugo.
- un d, come fra adjectivus, e aggettico, adjungo-aggiungo, chicdo-chicego, diurno-giorno, meridies-meriggio, modius-moggio, hodic-oggi, podium-poggio, radius-raggio, schidia-scheggia, vedo-reggo;
- un' e, come fra araneus, e ragno, calcaneum calcagno, castanca - castagno, sanguineus - sanguigno, staminea - stamigna, teneo - tengo, vinea - vigna;

un'h, come fra hyacinthus, e giacinto, hierarea e gerarea, hieroglyphicus-geroglifico, traho-traggo;

un i como fra jacea, o giacere, jacio-pettare, jam -già, jejeondo, num - digimo, jocus - giuco, o jubilam - glubila, jueualus-giocopado, judex - giudice, jugum - giogo, juneus - giunco, juro - giurere, juvero - giocare, jueusis - giocine, jueuta - giunta, major - naggiore, venio - enego; nello francesi jaloux - geloso, jardim - giardino, jarret - garretto, jaune - giallo, jour - giorno, juneau - genello; nello saggunole yelo - gelo, genma - genma, yerno - genero, yesso-gesso;

un' l, come fra balneus, e bagno, lilium - giglio;

un'm, come fra amnos in greco, e agnus in latino, lemnu, punnu, semnu in valaco, e legno, pugno, segno in italiano, omnisogni, scamnum - scagno, somnium - sogno;

un'n, come fra innotus, e ignoto, stannum - stagno;

un p, come fra sapiens, e saggio, friptu in valaco, e fritto derivato di frigere;

un q, come fra equalis, ed eguale, sequor-seguo;

un's, come fra phasianus, e fagiano; un t. come fra silvaticus, e selvaggio;

un v, come fra pluvia, e pioggia, sovero - sughero, vadium gaggio.

Il g ora viene anteposto, ed ora viene posposto, como in eigne, e cinge, cogno – eongius, giugne – giunge, mugne – munge, tegna – tenga, ugne – unge, vegna – venga.

Talora si presenta aggiunto a parole, come fra enzia in spegunolo, o gengia in italiano; ire in latino, e gire in italiano: natus, o gnatus; nobilis, e gnobilis; vadum, o guado; vadare, e guadare; vaina in spagnuolo, vagina in latino, e guaina in italiano; ybos in greco, o gibbus in latino; vastare in latino, e guastare in italiano.

Negli articoli secondo, quinto, nono, decimo, e decimoquinto degli studj sulla ortografia italiana è esposto, come sia stato erroneamente aggiunto un g in molte parole.

I significati attribuibili alla lettera g unita ad altra lettera assimilata, od espressa, sarebbero almono i seguenti:

I. Quando como sopra rappresenta la lettera b, lia il significato di è-pe, è piede, e forse talora di pe-e, piede è, già attribuito ad una tale lettera nell'articolo sulla lettera B.

II. Quando rappresenta puramente un c, ha uno dei significati attribuibili ad una tale lettera giusta il precedente articolo decimottavo sulla medesima lettera c, e conseguentemente ha il significato di ce-questo nelle parole.

Gabia corrispondente al latino carea, e allo spagnuolo gazaiz e-ar-i-a, questo uccelli egli ha, ritenato che az è la radicale di azis -uccello, e che non sembra applicabile l'analisi di carea in significato di cara, esposta nell'articolo sulle lettere OUV al numero venti.

Gala: ce-6-a-ul-a, questo da sopra qualche ha; e forse questo sopra ha qualche ha.

Gemo: ce-6-eh-i-in-o, questo molto lamento in egli ho.

Gero-portare: ce-ó-e-re-o, questo sopra è eosa ho; il suo derivato gerla sarebbe ger-ul-a, porta qualche ha.

Gire: ce-ir-e, questo andare è; giro, ce-ire-o, questo andare ho. Goba: ce-i-o-è-pe-è-pe-a, questo sopra ho è piede è piede ha: il corrispondente latino gibba importerebbe ce-ó-i-è-pe-è-pe-a, questo sopra acete è piede è piede ha.

Grallæ-trampoli: ce (opure ed-ce)-ire-a-ul-ul-a-e, questo (opure costituito questo) da andare qualche qualche ha è; e trampoli, ed-ira-e-in-pe-ul-i, costrutto da ire (andare) è entro piede qualche eglino.

Groppa: la corrispondente parola francese croupe suggerisce l'analisi: ce-re-6-o (opure o-6)-pe-pe-a, questa cosa sopra ho (opure ho sopra) piede piede ha.

Guado vadam, quadare vado vadas: ce-o-a-ed-o, questo da aqua prodotto ho, opure questo aqua ha produce ho; ma potrobbe ancho essere ce-u-a-d-o, questo da sopra produce ho, cioò questo da passarei sopra ho; la prima interpretazione avrebbe un appoggio nel latino vadum, analizzabile r-a-d-u-d-u-in, da aqua prodotto ho è entro, e dal tedesco Waid, ve-a-i-ed, da aqua egli costituito, ma non sembra escluso, che quado possa derivare anche da ce-a-ed-o, questo te (andare) produce ho.

Guaina: corrispondente a cagina in latino, a vaina in spagunolo: in queste tre parole è a presumersi, che l'u, e il e rappresentino la radicale vo-vuoto, e che conseguentemense guaina sia ad analizzarsi ce-u-a-i-in-a, questo vuoto ha acete cutro ha, opure questo da sopra acete cutro ha. La parola vagina è analizzata nell'articolo sulle lettere OUV al numero venti.



Guanto: ce-u-a-in-ed-o, questo sopra ha (opure da sopra) entro costituito ho.

Guazza: ce-ò-a-ed-esse-ed-esse-a, questo da aqua costituito essere costituito essere ha.

Guscio: ce-u-esse-ce-i-o, questo sopra essere questo egli ho.

III. Rappresenta la sillaba ac radicale di acus-punta nelle parole;

Gagia corrispondente al latino acacía, e al greco akakia, giusta le quali si può ritenere, che il primo g di gagia rappresenta la radicale ac, ed il secondo rappresenta un c, stato probabilmente raddolcito per la tendenza della lingua umana a prounuciare più prestamento le parole: la data interpretazione 
corrisponde alla circostanza, che la gagia è un fruttico spinoso.

Gomito corrispondente a cubitum in latino, a kybitom in greco, a coude in finnesea, a codo in spagnuelo, a coi in valance: a-co, punta molta, o forse punta sopra sarebbe il significato delle sillabo go, cu, ky, co delle sucitate parole per esprimere l'idea della acutezza del gomito.

Guglia, e scrivesì anche aguglia; in spagnuolo diccsi aguja: ac-u-ul-i-a, punta sopra qualche egli ha.

IV. Quello di ed radicale del verbo edo - produvre - costituire, o ciò è manifesto nelle parole, in cui il dè stato permutato in un g, perchè con tale lettera incomincia la successiva voce aggregata, come in adjudicare - aggiudicare, adjungere - aggiungere, ed altro.

V. Quello di ed-ce, produce questo, o prodotto questo, o costituisce questo, o costituito questo.

Ago-agire: a-ed-ce-o, ha produce questo ho.

Coraggio (da scriversi con un solo g, come è esposto negli studi sulla ortografia italiana): cor-a-ed-ee-i-o, da cuore costituito questo egli ho; opure ce-o-ir-a-ed-ee-i-o, questo ho da ire (andare) prodotto questo enli ho.

Fanciullagine: fanciull-a-ed-ce-in-e, da fanciullo prodotto questo entro è.

Gara: ed-ce-a-ir-a, producc questo ha andare ha, opure ccó-a-ir-a, questo molto ha andare ha.

Garitaldi cognome dell'illustre italiano del secolo decimonono: Gar-i-bald-i, gara avete baldo avete. Le virtuose sue azioni per conseguire la unità dell'Italia corrisposero al suo cognome: il suo nome è Giuseppe, ed è nato a Nizza città italiana in riva al mare mediterranco. La parola Baldo è analizzata nell'articolo sulla lettera B.

Linguaggio (da scriversi con un solo g): lingua-a-ed-ce-i-o, da lingua prodotto questo egli ho.

Paesaggio (da scriversi con un solo g): paese-a-ed-ce-i-o, da paese costituito questo egli ho.

Vorago in latino, e voragine in italiano: vor-a-ed-ce-ho, da vora (divora) prodotto questo ho.

Gleba: ed-ce-ul-è-è-pe-a, costituito questo qualche è è piede ha; se il g rappresenta la sillaba ge corrispondento alla parola greca gh significante terra, in tale caso l'analisi di gleba sarebbe ge-ul-è-è-pe-ha, terra qualche è è piede ha.

VI. Quello di ed-ec coll'ed radicale del verbe edo-mangiare, mangia questo; un tale significato si presenta applicabile alle parole gamascia, gavazzare, gengira, godere, o forse anche a ghianda, ghiotto, glutio, gola, gusto, inghiotire, o a parte di esse: gola sarebbe analizzabile ed-ec-d-ul-a, mangia questo molto qualche ha.

VII. Quello di oc-ochio.

Gena - palpebra: oc-e-in-a, ochio è entro ha,

Guardo: oc-u-a-re-ed-o, ochio sopra ha (opure da sopra) cosa prodotta ho.

Guato: oc~u-a-ed-o, ochio sopra ha (opure da sopra) prodotto ho. Lugeo - piangere: ul-u-oc-c-o, qualche sopra ochio è ho.

Lugubre: ul-u-oc-u-è-pe-re-e, qualche sopra ochio molto è piede cosa è, cioè lug (pianto) molto è piede cosa è.

VIII. Quello di voc - voce.

Gagnolare è a presumersi risultato da vocagnolare.

Gallina da vocallina; e gallo da vocallo.

Gannire in latino, e ganir in spagnuolo significanti vocagnolare sono a presumersi risultati da vocannire.

Gargarismo da vocargarismo; e gargarizzare da vocargarizzare.
Garrire da vocarrire; e garrulo da vocarrulo.

Gazza da vocazza.

Gergo da vocergo.

Glasu in valaco significante voce in italiano da voclasu, analizzabile voc-ul-a-esse-o, voce qualche ha essere ho.

Glocio - chiocciare da voclocio.

Glosa, glossa, e chiosa da voclosa.

Gorga da vocorga.

Gracchiare da vocracchiare; graculus da vocraculus; grido da vocrido; grillo da vocrillo; le due lettere gr in queste parole force representarente invoca la voci ce-or, questo bocca

forse rappresenteranno invece le voci ce-or, questo bocca.

IX. Quello della particella privativa de unita ad un c, o senza di questo.

Giace: de-i-a-ce-e, mancante, abbasso avete ha questo ê.

Giù: de-i-u, mancante, abbasso avete sopra, cioè non avete sopra.

Glubo in latino significante scorzare in italiano: de-ce-ul-u-è-pe-o, priva, toglie questo qualche sopra è piede ho.

X. Quello di dies - giorno.

Giorno corrispondente a dies in latino: di-i-o-re-in-o, di egli sopra cosa entro ho: sarebbe ad omettersi la parola egli se l'i fosse a considerarsi complesso col d.

Meriggio corrispondente al latino meridies, e quindi da scriversi con un solo g: mer-i-di-o, puro avete giorno ho.

Oggi corrispondente al latino hodie.

XI. Quello di due:

Gemello: du-e (opure du-ce-è)-c-in-c-ul-ul-o, due d (opure due questo è) in egli d qualche qualche ho; forse la lettera g è da analizzarsi invece ed-ce, produce questo, e la lettera m e-un, è uno,

Geminus: la sillaba gem sarebbe interpretabile come sopra in gemello: gem-in-u-esse, gem entro ho essere. Giogo corrispondente al latino jugum: du-i-ó-ed-ce-o, due egli

sopra costituito questo ho.

Giostra: du-i-o-esse-ed-re-a, due egli ho essere prodotta cosa ha: forse du-i-ost-re-a, due egli nemici cosa ha.

Giudice: du-i-u-ed-i-ce-e, due egli sopra produce egli questo è. Giungo, in latino jungo: du-i-un-ed-ce-o, due egli uno costituisce questo ho.

Giure: du-i-u-re-e, due egli sopra cosa è: potrebbe darsi, che la sillaba gi fosse da interpretarsi du-ce-i, due questo egli tanto in questa parola, quanto nelle sucitato giogo, giostra, giudice, giungo.

### ARTICOLO XXII.

## Della lettera H.

La lettera h in italiano non viene pronunciata, e non ha alcun significato, ma è conservata, od usata sollunto come segno distintivo. Essa trovasi preposta alle voci ho, hai, ha, hamso, sin perchè derivanti dal latino habco, sin per distinguerle dalla disgiunzione o, dall'articolo ai, dalla preposizione a, dal nome ano, ritura dimostrato negli studi sulla ortografia italiana all'articolo quinto; trovasi posposta nelle interjezioni ah, ch, oh, sh, deh, c nella esclamazione ahi; trovasi fra il c, ed un'e, od un i, o fra il g, ed un'e, od un i, quando il c, ed il g non sono a pronunciarsi dolici più, posposta alla lettera p, da questa il valore di un e greco nelle parole latine, come in phantasia - qantasia - fantasia, phlegma-zlepma - flemma.

Nelle parole latine la lettera h sembra rappresentare talora il significato dell'o chiuso, e quindi quello di sopra, alto, o molto.

Habeo-avere: 6-a-è-pe-e-o, sopra ha (opure da sopra) è

piede è ho.

Habito - abitare: 6-a-è-pe-i-ed-o, sopra ha (opure da sopra) è piede egli costituito ho.

Habitus - veste: ó-a-è-pe-i-ed-u-esse, da sopra è piede egli costituito ho essere.

Harpe - harpes - ronca: 6-a-rap (rapio) -e, sopra ha prende per forza è, opure 6-a-ru (ruo) -pe-e, sopra ha rovina (taglio) piede è. Hasta - asta, analizzata nell'articolo sulla lettera B.

Helius - sole : ó-e-lu-i-u-esse, alta è luce egli ho essere.

Herba - erba : 6-e-re-pe-è (opure è-pe) -a, sopra è cosa piede è, (opure è piede) ha; opure 6-e-or-è-pe-a, sopra è nasce è piede ha. Hernia - crnia: 6-e-re-in-i-a, sopra è cosa entro egli ha.

Heros, o herus-eroe: ó-e-re-o-esse, sopra (molto, alto) è cosa ho essere.

Herpes-erpete: 6-e-re-pe-e-ed-esse, sopra è cosa piede è prodotta essere, dovendosi ritenere assimilato un t alla s, come si desumo dal genitivo herpetis, e come si verifica anche nelle parole dos - dotis, lis - litis, mors - mortis, tapes - tapetis. La r però potrebbe rappresentare invece la radicale ur-brucia, o quella ru-rode, se si è voluto indicare l'effetto della malattia così denominata.

Hio - aprirsi: ó-i-o, sopra avete ho.

Hirundo, hirundinis - rondine: 6-ir-u-in-ed-o, sopra ire (andare) molto entro costituito ho, e rondine, 6-ir-6-in-ed-in-e, sopra ire molto entro costituito entro è.

Hisco-aprirsi: ó-i-esse (opure ru-esse)-ce-o, sopra avete essere (opure rottura essere) questo ho.

Homo - uomo scrivesi colla lettera h anche nel francese homme, e nello spagnuolo hombre: ó-o-i-in-o, sopra ho in egli ho, e forse fo-o-e-in-o, col fo radicale di femina.

Honor - onore: o-o-in-o-re, sopra ho entro molta cosa.

Horreum - granajo: ó-o-re-re-u-e-in, sopra ho cosa cosa ho è entro.

Hortus-orto: ó-or-ed-u-esse, sopra (molto) nasce produce ho essere.

Humus - terra: 6-u-e-in-u-esse, sopra molto è entro ho essere. Hypotheca-ipoteca, derivante dal greco Ypoohkh: y-pe-o-theca, sopra piede ho conserva (opure copre).

Il medesimo significato è ad attribuirsi in generale alla lettera h anche nelle parole francesi, spagnuole, tedesche, inglesi, e lo si presume nelle parole seguenti:

Francesi: Hardi - ardito: ó-a-re-ed-i, sopra ha, opure da sopra, cosa prodotto avete, e forse ó-a-ire-ed-i, sopra (opure molto) ha andare prodotto avete.

Haut - alto: ó-a-u-ed, sopra ha (opure da sopra) ho prodotto. Herse - erpice: ó-e-re-esse-e, sopra è cosa essere è.

Hisser - alzare - issare: 6-i-esse-esse-e-re, sopra avete essere essere è cosa.

Hors-fuori: ó-o-re-esse, sopra ho cosa essere.

Spagnuole: Harnero - vaglio - crivello: 6-a-re-in-e-re-o, sopra ha cosa entro è cosa ho.

Haca, e hacha-scure: 6-a-ce-a, sopra ha questo ha, opure 6-ac-a, sopra punta ha.

Hastio-nausea: 6-a-esse-ed-i-o, sopra ha essere prodotto egli ho. Hizar - issare: 6-i-ed-esse-a-re, sopra avete prodotto essere ha cosa.

GERRANDINI. - Parte I.

Tedesche: Hacken - uncino: o-a-ce-e-in, sopra ha questo in egli; opure o-ac-e-in, sopra punta in egli.

Hirn-cervello: ó-i-re-in, sopra avete cosa entro.

Hoch-alto: ó-o-ce, sopra ho questo.

Holper-monticello: ó-o-ul-pe-e-re, sopra ho qualche piede è cosa. Inglesi: Hade-inclinazione-pendio: ó-a-ed-e, sopra ha produce è. Hale-sano - vigoroso: ó-al-e, molto nutrito è; opure ó-a-ul-e, molto ha qualche è.

Handy-destro-abile: ô-a-in-ed-y, molto ha entro costituito avete.

Heap - mucchio - cumulo: ô-e-a-pe, sopra è ha piede; opure
sopra avete ha viede.

Nella lingua francese rappresenta la lettera f nella parola habler - chiaccherare - parlare, e nei suoi derivati, rappresentando la sillaba ha quella fa del verbo for - faris - parlare: fa-è-pe-ul-e-re, parla è piede qualche è cosa.

Nella lingua spagnuola rappresenta anche la lettera f in molte parole, e le lettere g, v in alcune.

La lettera h rappresenta la lettera f in spagnuolo nelle parole: Hablar, lavellare- parlare. Hada, fata Huya, fagio. Halcon, falcone, Halda, fata Huya, fagio. Halcon, falcone, Halda, falda. Harrina, farina. Hava, fava. Havo, favo. Hazer, facere. Heder, fetere. Hendere, fendere. Urno, fieno. Heroor, fervore. Hiel, fiele. Hierro, fervo. Higo, fio. L. Ho, filo. Hinistra, fasestra. Hogaça, focaccia. Hoja, fogila. Hondo, j-ndo. Horno, forno. Hosco, foxo. Hugo, fuce. Huyr, fujire. Huro, furto.

Rappresenta la lettera g nelle parole Hermano, germano. Hiniesta, ginestra. Hierarca, gerarca. Hierogliphicus, geroglifico. Hyacintus, giacinto.

E rappresenta la lettera v nella parola spagnuola Heemenzia, veemenza.

## ARTICOLO XXIII.

## Della lettera L.

La lettera l si reputa primitiva, e non avente un significato proprio, quando non abbia altra lettera a sè unita, od assimilata. Essa talora esiste in vece di altra lettera, o viceversa, trovandosi in alcune parole ora un'l, ed ora

- un b: sublevare in latino, e sollevare in italiano;
- un d: adlegare e allegare, adludere alludere, hedera, o edera ed ellera;
  - un g: bagno e balneum, giglio lilium;
- un i: bianco, biasimo, biondo in italiano, o blane, bladen din francese, ciniarre a clamare, chiare-clasis, chieros-clericus, chiodo-clarus, chi stro-claustrum, chiudere -claudo, dopto-duplus, framma framma, l'ato-fatus, fibia-fibula, fioco-flocus, fore-flos, fiume-flumen ghiaccio-glacies, ghianda-glans, ghiaja-glarea, nebbla -nebula, c. hio-oculus, oppio-ogulus, orechia-auricula, pieno-planese, piaga-plaga, piano-planus, piaza-plane, pieno-plenus, pienga-plucia, piia-plusia, piia-plusia, piia-plusia, piia-plusia, piia-plusia-situla, vecchia-citula, vecchio-ceutus:

un'n avente significato affermativo: inludere - illudere, inluminare - illuminare, con la - colla, con lo - collo, cuna - culla:

un'n avente significato negativo: inlicitus e illecito, inlaesus illeso;

un'r: arbos a albro, asterula - stella, ciriegia -cilegia, chreogliere, dorrò -dolerò, pergrino - pelegrino, per la -pella, torrò
toglierò, carrò - ederò; frazo in spagnuolo, l'Aasche in todesco, e
fazo in italiano; borsa, freccia, miracolo, nespolo, pratica, perclo, raro in italiano, e botsa, feecha, milagro, nispero, platica,
peligro, rulo in spagnuolo; ceriu, firu, geru, méru, mire, parul,
per, peròs, sare, singuru, subtire in valaco, o cielo, filo, gelo,
melo, miele, palo, pelo, peloso, sale, singolo, sottile in italiano.

meto, miete, pato, peto, petoso, sate, singolo, sottile in italiano. Nella lingua spagnuola in confronto della latina, e della italiana trovasi usata un' l' in luogo di

un c: llamar, e clamare-chiamare; llave, e clavis-chiave;

un' f: llama, e flamma - flamma;

on p: llaga, o plaga - piaga; llano, o planus - piano; llantear, o planger - piangere; llanta, o planta - pianta; llanto, o plancus - pianto; lleno, o plenus - pieno; llorar, o plorare; llove, o pluere - piovere; lluvia, o pluvia - pioggia.

Negli articoli primo e decimosesto degli studi sulla ortografia italiana è dimostrata la erroneità dell'uso di due l'in alcune parole. I significati attribuibili alla lettera l'unita ad altra lettera, od avente assimilata a sè altra lettera, sono almeno i seguenti:

I. Quello di ul voce radicale dell'aggettivo latino ullus

corrispondente a qualche in italiano, ed usata nelle parole fibula, nebula, oculus, opulus, auricula, sabula, situla, vetulus, e in altre, nelle quali l'u non è stato assimilato o modificato.

Lacuna - laguna: ul-ò-a-ce-u-in-a, qualche aqua ha questo molta entro ha.

Lacus-lago: ul-ò-a-ce-u-esse, qualche acqua ha questo ho essere. Lama (palude); ul-ò-a-e-in-a, qualche da acqua in egli ha. Lateo - essere, o stare nascosto; ul (opure lu)-a-te (tego)- e-o. qualche (opure luce) ha coperto è ho.

Later - mattone: ul-a-ed-e-re, qualche ha costrutta è cosa. Latrina: ul-ò-a-te-re-i-in-a, qualche da aqua (opure acqua

ha) coperta cosa avete entro ha. Latro - ladro: ul-a-te-ru-o, qualche ha coperto (nascosto)

ruina ho.

Laus - lode: ul-6-a-u-ed-esse, qualche da sopra (opure sopra ha) ho produce essere, dovendosi ritenere che la s di laus rappresenta le due lettere ds.

Lautus - lavato: ul-ò-a-u-ed-u-esse, qualche da aqua sopra prodotto ho essere; opure ul-a-u-ed-u-esse, qualche ha aqua prodotto ho essere. In significato poi di abondante sarebbe ul-a-u-edu-esse, qualche ha molto costituito ho essere.

Lavo - lavare: ul-ò-a-u-o, qualche da aqua sopra ho; opure ul-a-o-o, qualche ha aqua ho, Lavacro, lav-a-ce-re-o, da lavare questa cosa ho.

Lectica - lettiga: ul-e-cu-ed-i-ce-a, qualche è cu (radicale di cubare - covare) costituito avete questo ha,

Lectus, lecti - letto: ul-e-cu-ed-u-esse, qualche è da quiete riposo costituito ho essere.

Lis, litis - lite: ul-i-ed-esse, qualche va produce essere.

Locuples , locupletis - ricco: ul-o-ce-up (opes)- ul-e-ed-esse , qualche ho questo ricchezza qualche è costituito essere.

Loro: ul-ó-re-o, qualche molto cosa ho.

Lucro: ul-u-ce-re-o, qualche sopra questo cosa ho.

Lucta: ul-u-ce-ed-a, qualche sopra questo produce ha; e la corrispondente parola italiana lotta sarebbe analizzabile ul-u-o-ceed-a, qualche sopra ho questo produce ha.

Luctus: ul-u-oc-ed-u-esse, qualche sopra ochio prodotto ho essere. Ludus-qiuoco: ul-u-ed-u-esse, sopra qualche produce ho essere.

 $Lungo: ul-u-in-ed-ce-o, qualche \ molto \ entro \ costituito \ questo \ ho.$ 

Campale: campo-a-ul-e, da campo qualche è.

Cestello: cesto-e-ul-ul-o, cesto è qualche qualche ho.

Triplice: tcr-i-pe-ul-i-ce-e, tre avete piede qualche egli questo è. II. Quello di lu-luce, sia coll'u espresso, sia coll'u assimilato.

Lux, lucis - luce: lu-ce-esse, luce questo essere. Lucerna: analizzata nell'articolo decimoterzo.

Lucerta: luce-e-re-ed-a, luce è cosa produce ha; e il corrispondente latino lacerta lu-a-ce-è-re-ed-a, luce ha questo è cosa

produce ha.

Luciola: luc-i-ul-a, luce egli qualche ha.

Lucubro - vegliare: luc-u-è-pe-re-o, luce sopra è piede cosa ho. Luculentus - lucido: luc-u-ul-e-in-ed-u-csse, derivante da qualche sopra luce entro prodotto ho essere.

Lumen: lu-i-in-c-in, luce in egli è entro.

Luna: lu-in-a, luce entro ha.

Luscus: lu-ex-ce-u-esse, luce fuori questo ho essere; e losco sarebbe analizzabile lu-ó-ex-ce-o, luce molto fuori questo ho.

Luxus-lusso in significato di magnificenza: lu-ce-esse-u-esse, luce questo essere ho essere.

Lycnus - lucerna, corrispondente al greco lyknos: lu-ce-in-uesse, luce questo entro ho essere. Lampada: lu-a-i-in-pe-a-cd-a, luce ha in egli piede ha co-

stituito ha.

Lampo: lu-a-i-in-pe-o, luce ha in egli piede ho. Largo: lu-a-re-ed-ce-o, luce ha cosa prodotta questo ho.

Laterna - lanterna: lu-a-ed-e-re-in-a, luce ha produce è cosa entro ha; e riguardo a lanterna lu-a-in-ed-è-re-in-a, luce ha entro produce è cosa entro ha.

Latus - largo: lu-a-ed-u-esse, luce ha prodotto ho essere.

Limpido: lu-i-i-in-pe-i-ed-o, luce avete in egli piede egli prodotto ho.

Liquet-è chiaro: lu-i-cu-e-ed, luce avete base è fatto.

Albo: parola analizzata nell'articolo sulla lettera B.

Clarus - chiaro; analizzata nell'articolo sulla lettera C al numero IV.

Splende del verbo splendere: esse-pe-lu-e-in-ed-e, essere piede derivante da luce (opure luce egli) entro produce è.

Planus - piano: analizzata nell'articolo sulla lettera P al numero 6.

Perla: forse analizzabile pe-e-re-lu-a, piede è cosa luce ha. Blane in francese, e bianco in italiano: è-pe-lu-a-in-e-e, è piede luce ha (opure da luce) entro questo; la circostanza, che il lino è bianco, fa sorgere l'idea, che la analisi di lino possa essere lu-li-no. luca avete entro ho.

Blond in francese, e biondo in italiano: è-pe-lu-ó-in-ed, è piede luce molta entro prodotta.

III. Quello di al radicale di ala colla assimilazione della vocale  $\delta$  significante sopra, alto, molto, e coll' a preposizione significante da.

Ala: ó-a-ul-a, da alto qualche ha.

Labarum - vessillo: ala (opure 6-a-ul-a)-è-pe-a-re-u-i-in, ala (opure da alto qualche ha) è piede ha cosa ho in egli.

Leggiadro: aleggia-a-ed-re-o, da aleggia prodotta cosa ho. Leggero: alegg-é-re-o, derivante da aleggia cosa ho.

Leggero: alegg-é-re-o, derivante da aleggia cosa ho. Lembo: ala-é-i-in-è-pe-o, derivante da ala in egli è piede ho. Lepre: al-é-pe-re-e, derivante da ali (opure ali egli) piede cosa è.

Lesto: al-e-esse-ed-o, ali è essere costituito ho. Libro - librare: ali-i-è-pe-re-o, ali avete è piede cosa ho.

IV. Quello di al radicale del verbo alere - nutrire.

Lac, lactis in latino, latte in italiano, e lapte in valaco: al-a-ce, nutrisce ha questo; al-a-ce-ed-e, nutrisce ha questo produce è; al-a-pe-ed-e, nutrisce ha piede produce è.

Lactuca - lattuga: alac (opure al-a-ce)- ed-u-ce-a, latte (opure nutrimento ha questo) produce sopra questo ha.

Lardo: al-a-re-ed-o, nutrimento ha cosa prodotta ho.

Legume: al-e-ed-ce-u-i-in-e, nutrimento egli produce questo ho in egli è.

Lens, lentis - lente - lenticchia, specie di legume: al-é-in-edesse, nutrimento egli entro produce essere.

Lente (di vetro) traslato di lenticchia per la sua forma simile a quella di una lenticchia, quante volte non fosse invece analizzabile lu-é-in-ed-e, luce egli entro produce è.

Libum-focaccia: al-i-è-pe-u-e-in, cibo avete è piede ho in egli. Lupo, e in francese loup: al-o-u-pe-o, mangia ho molto piede ho. Lurco-goloso: al-u-re-ce-o, mangia molto cosa questo ho. La radicale di alo potrebbe forse essere rappresentata anche dalla l'delle parole labrum - labium - labbro, lactus - lieto, laicus, claco, paos - popolo, liber - lipunum - legno - lemun, lieza - vicundiera, lucanica - salsiccia, e riguardo a labrum potrebbe forse rappresentare la voca el in significato di ala stante la qualche similianza della forma delle labbra a quella delle ali.

V. Quello forse di fo-ul, foco qualche.

Lia, licis, cenere: fo-ul-i-ce-esse, fuoco qualche avete questo essere.

Lixivia-liscivia: fo-ul-i-ce-esse-i-ò-i-a, fuoco qualche avete questo essere avete aqua egli ha.

VI. Quello di ò-ul, aqua qualche.

Limo: ò-ul (opure ul-ò) -i-e-in-o, aqua qualche (opure qualche aqua) acete in egli ho.

Litus-lido: ò-ul (opure ul-ò)-i-ed-u-esse, aqua qualche (opure qualche aqua) avete costituito ho essere.

VII. Quello di ol-olio.

Lino-linis-ungere: ol-i-in-o, olio avete entro ho.

Linio-linis-ungere: ol-i-in-i-o, olio avete entro egli ho.

Lito-litas-placare: ol-i-ed-o, olio avete produce ho.

Litus aggettivo unto, e sostantivo unzione: ol-i-ed-u-esse, olio avete prodotto ho essere.

VIII. Quello di ol-erbaggio.

Olus, oleris: ol-u-re-esse, erbaggio ho cosa essere. La voce ol potrebbe essere una radicale non primitiva, ed essere invece composta di ô-ul, aqua qualche, contenendo gli erbaggi un umore aquoso.

Brolo: è-ve-re-ol-o, è viede cosa erbagai ho, giusta onanto

fu esposto sopra questa parola nel precedente articolo sulla lettera B.

IX. Quello di ovl, ov-ul, cioè ovis-pecora qualche.

Lana: ov-ul-a-in-a, pecora qualche ha entro ha,

X. Quello di u-ul, grido qualche.

Latro - latrare: u-ul-a-ed-re-o, grido qualche produce cosa ho: questa analisi è suggerita dalla corrispondente parola greca ylaktew, e sarebbe confermata dalla parola ululare.

XI. Quello, però incerto, di ul-6, qualche sopra.

Lego in latino, leggere in italiano, lire in francese, leer in spagnuolo, lesen in tedesco, leesen in olandese, culegu in valaco hanno un l, la quale, per quanto sembra, rappresenta dette lettere

ul-ó, qualche sopra; conseguentemente lego sarebbe interpretabile ul-ó-è-ed-ce-o, qualche sopra è prodotto questo ho; fire, ul-ó-i-re-è, qualche sopra avete cosa è; lesen, ul-ó-é-esse-e-in, qualche sopra eqli essere è entro.

Lex. legis, -legge: ul-o-e-ce-esse, qualche sopra è questo essere.
Loco, locas cultocare: ul-i-o-e-ce, qualche sopra ho questo sessere.
Locus-lungo: ul-o-o-ce-u-esse, qualche sopra ho questo ho essere.
Lolla: ul-o-o-ul-ul-o, qualche sopra ho qualche qualche ha.
Loppa: ul-o-o-p-e-p-e, quelche sopra ho piede piede ha

# ARTICOLO XXIV.

#### Della lettera M.

Si opina, che la lettora su non sia una lettera primitiva, ma sia una derivazione della lettera n per effetto di assimilazione di altra lettera, e per una più presta, o più facile pronuccia delle parole: in ogni caso non ha un significato suo proprio se non colla assimilazione, od aggregaziono ad altra lettera, ed è spesso difficile o inereta la sua analisi.

Anche la m usasi invece di altra lettera, o viceversa, trovandosi in alcune parole ora un'm, ed ora

- un b: submergere, e sommergere, subministrare-somministrare, submissus-sommesso:
  - un e: dracma, e dramma;
- un d: administrare e amministrare, admittere-ammettere, admonere-ammonire:
- un g: agnus in latino, e amnós in greco; diafragma diaframna, enigma - eniuma, flegma - flemma, ogni - omnis, scagnoscamnum, sogno-somnium, stigmare - stimmatizzare; legno, pugno, segno in italiano, e lemnu, pumnu, sennu in valaco;
- un'n: alumno, e alumnus, calumnia -calumnia, colonnaculumna, damo -damunu, imo -hymnus, indenne -indennis, onnipotente- omnipotens, scanno - scammun, nespola mespilum, nespola - mespilus, scennes- sulemnus, sonno - sonnus, inbeltistimbeltis, immaturus - immaturus, implorare - implorare.

Negli articoli primo, e decimosettimo degli studi sulla ortografia italiana è esposto, come sia stato ritenuto erroneo l'uso di due m nelle parole ivi citate.

La lettera m in generale rappresenta la sillaba in modificata in m per qualche assimilazione precedente, o susseguente, quando non rappresenta altra lettera, come si è superiormente osservato. La omissione di una vocale frecedente la m avvenne in alcune parole scrivendosi mandorfa, e mandorfa, amarezaca, e marasca in italiano; amuroa, homicidiarrius in latino, morchia, micidiate in italiano; desurora, homicidiarrius in latino, morchia, merodi in italiano.

Detta lettera ora è negativa, come in immediato, immobile; ora è affermativa, come in imbravire, immettree; ora ha assimilata altra lettera, ed ora non l'ha: eiò stante si procede alla analisi di alcune parole, distinguendo quelle colla m in principio di parola dalle altre, quelle colla m angativa da quelle colla ma affermativa, e quelle colla ma avente assimilazione da quelle senza assimilazione. I. Si reputa negativa con assimilazione la m in principio delle

parole seguenti:

Macer-magro: e-in-a-ce-e-re, è non ha questo è, opure egli,

cosa; opure e-in-ac-e-re, è entro acuto è, opure egli, cosa.

Mai: e-in-a-i. è non ha egli.

Mancare: e-in-a-in-ce-a-re-e, è non ha entro questo ha cosa è; opure è entro ha non questo ha cosa è.

Mancus-monco: e-in-a-in-ce-o-esse, è non ha entro questo ho essere; opure è entro ha non questo ho essere. Matto: e-in-atto. è non atto.

Matt

Meno in italiano, minor, e minus in latino: e (opure i)-inc-in-o, derivante da non è entro ho. I latini minor, e minus, e i
derivati di meno sono a ritenersi soggetti alla analisi proposta
per meno colle modificazioni portate dalle diverse desinenze, come
in menda, mendico, menomo, minimo, minuo-minuire, minuta,
minuto, minuta, ed altri.

Mentior - mentire: e-in-e-in-ed-i-o-re, derivante da non è entro produce egli ho cosa.

Meschino: men-esse-ce-i-in-o, meno essere questo avete entro ho, Meta - termine: i-in-e-ed-a, va non è costituito ha.

Minestra: min (minuto) -e-ed (edo-mangiare) -esse-ed-re-a, minuto è cibo essere prodotta cosa ha.

GRIBARDINI. - Parte L.

Miser - misero, derivato da minser, stante la dolcezza della s provenuta dalla assimilazione della n: min-esse-e-re, meno essere egli cosa.

Mundus - mondo (netto): e-in-u-in-ed-u-esse, essere ho costituito in sopra non è.

 Si reputa negativa con assimilazione la m non in principio di parola nelle parole seguenti:

Imo - basso: i-ó-in-o, avete non alto ho.

Limes - limite (termine): ul-i-e-in-e-ed-esse, qualche va (opure avete) è non egli costituito essere. La parola times-limitis in latino significa anche sentiero, e in tale significato la sillaba lim sombra interpretabile ul-i-e-in, qualche va è entro.

3. Si reputa negativa senza assimilazione la m non in principio di parola nelle parole seguenti, nelle quali la permutazione dell'in in im sembra avvenuta naturalmente per una più facile loro nronuncia.

Imberbe, cioè non barba è: l'analisi di barba sembra è-pe-aor (orior)-è-pe-a, è piede ha sorge è piede ha; e quella di imberbe in-è-pe-è-or-è-pe-e, non è piede è nasce è piede egli.

Immaturo, in-maturo, non maturo; immobile, non mobile; impaziente, non paziente; impuro, non puro.

4. Si reputa affermativa con assimilazione la m in principio di parola nelle parole seguenti:

Ma corrispondente a sed in latino: e-in-a, in egli ha.

Macero - macerare: e-in-ò-a-ce-e-re-o, è entro da aqua questo egli cosa ho: la circostanza, che l'a di macero è indicata lunga, o che l'a di macer - magro è indicata breve, fa presumere fondata la diversità della analisi delle due parole.

Mactra - madia: e-in-a-ce-ed-re-a, è entro ha questo costituita cosa ha; riguardo a madia presentasi l'analisi e-in-a-ed-i-a, è entro ha costituito egli ha, cioè è cosa, che contiene entro.

Macula - macchia: i-in-ó (opure ó-in) -a-ce-ul-a, in egli sopra (opure in sopra) ha questo qualche ha.

Madeo, essere umido, bagnato: e-in-ò-a-ed-e-o, è entro da aqua prodotto è ho, opure ò-in-a-ed-e-o, aqua entro ha prodotto è ho.

Magnus - grande: i-in-o-a-ed-ce-in-u-esse, in egli molto ha prodotto questo entro ho essere: l'analisi della radicale ma è applicabile anche al comparativo major - maggiore, al superlativo maximies massimo, all'avverbio magis, e ai varj derivati, fra i quali magister-maestro, magisterium-magistero, majestas-maesta, majuscultus-majuscolo; resta però il dubio, che la mi ni detto parole, e in altre rappresenti le lettero 64n, e no quelle i-in, opure 6-in, per cui in tale caso l'analisi di magnus sarebbo inveco 6-in-a-c-de-c-in-u-esse, in molto ha costituito questo entro ha sesere. Il lation major indica erroneo l'uno doi due g in maggiore.

Maltha - malta: e-in-ò-a-ul-ed-a, è entro aqua ha (opure da aqua) qualche costituito ha.

Mando - mandare: i-in-a-in-ed-o, in va ha entro produce ho.

Maneo - rimanere: ó-in-a-in-e-o, in sopra ha entro è ho.

Mania: e-in-ania, è entro tristezza, calamità, tale essendo il significato della parola greca ania; opure in egli ania.

Manifesto: ó-in-a-in-i-fa-e-esse-ed-o, in sopra ha entro egli parla è essere prodotto ho.

Manto: e-in-ó-a-in-ed-o, è entro (opure in egli) da sopra entro costituito ho.

Mano: e-in-a-in-o, in egli ha entro ho; opure e-in-o-a-in-o, in egli da sopra entro ho.

Marca: ó-in (opure e-in-ó)-a-re-ce-a, in sopra (opure è entro sopra) ha cosa questo ha; resta però ad indagarsi se sia a preforirsi l'analisi e-in-a-re-ic-a, in egli ha cosa colpo (incisione, imagine) ha.

Marcia - putredine: e-in-a-ru-cei-a, è entro ha ruina (guasto) questo egli ha; e forse e-in-à-a-re-cei-a, è entro da aqua cosa questo egli ha; l'analisi delle prime quattro lettere marc è applicabile anche a marceo-marcire, marcor-marcisme, e ai loro derivati.

Marcia-cammino: e-in-a-ir (irc)-ee-i-a, in egli, opure è entro, ha andare questo egli ha; opure i-in-a-re, opure ir,-ce-i-a, da in va cosa, opure andare, questo egli ha.

Margo - margine: ó-in-a (opure e-in-ó-a) -re-ed-ce-o, in sopra ha (opure è entro da sopra) cosa costituita questo ho.

Mas - maris - maschio: ó-in-a-re-esse, da in sopra cosa essere, opure e-in-ó-a-re-esse, in egli da sopra cosa essere.

Marito: mar-i-ed-o, maschio avete costituito ho.

Marmor - marmo: mar-e-in-o-re, mare è entro ho cosa, opure mare in egli ho cosa. Marra: e-in-a-ru (ruo) -re-a, è entro ha ruina cosa ha: le due r potrebbero anche rappresentare ambedue la sillaba ru nel significato di ruo, od essere invece la seconda, e non la prima quella che ha un tale significato.

Marsupio: e-in-a-re-esse-u-pe-i-o, è entro ha cosa essere molta piede egli ho: se la lettera r rappresentasso la voce or-oroaurum, sarebbe ad interpretarsi è entro ha oro essere molto piede edi ho.

Martello, cui corrispondono in latino malteus, o marculus: o-in-ar-ced-cul-ul-o, da in sopra coas constituita è qualche qualche ho; malleus, ò-in-a-ul-ul-e-u-esse, da in sopra qualche qualche è ho essere; marculus, ò-in-a-u-e-e-ul-u-s-, da in sopra cossi maltie corrisponde al latino malleus, o-conseguentemente è ad analizzarsi come malleus colla modificazione portata dalla diversità della desinenza. Nelle sudette parole la sillaba ma si potrebbe interpretara canche e-in-d-a, in acti da sopra.

Masnino, parola usata in dialetto, avente due significati, quello di macinino, cioè piccolo macinatojo, e quello di piccola nicchia. In una controversia sulla comproprietà di un mure si è conosciuta la esistenza della parola masnino sia in voce, sia in vecchi documenti, quale segno di proprietà, e si è rilevato consistere in un piccolo vano quadrilatero nella parte inferiore, terminante a punta nella superiore, e penetrante in poca parte nella grossezza del muro, in sostanza una piccola nicchietta. La sua analisi sarebbe e-in-a-ed-esse-in-i-in-o, è entro ha costrutto essere entro avete entro ho; ritenuto, che, pronunciandosi dolce la s di masnino, è a presumersi assimilato un d alla stessa s. Nel giornale intitolato Il Crepuscolo del 26 ottobre 1856 leggesi, che nel Trentino le parole mas, e masi significano capanne, che nel distretto di Clusone le capanne diconsi masoni, e che in allora i masoni erano i pollai: tali parole concorrerebbero a dimostrare sussistente la proposta analisi, giachè mas equivarrebbe a e-in-aed-esse, è entro ha costrutto essere, masi a è entro ha costrutto essere avete, masoni a e-in-ha-ed-esse-ó-in-i, è entro ha costrutto essere in molto avete, ritenuto quanto si è sopra detto sulla s dolce. La sillaba mas di maschera, e di mastello sembra interpretabile anch'essa come sopra. Ciò che va a risultare singolare è la

interpretazione della parola mase, ripetuta nella grande inscrizione etrusca di Perugia, che ritiensi non data da altri, quella cioè di nicchia, e-in-a-ed-esse-u, è entro ha costrutto essere ho: di più sembrerebbe che massino sia un diminutivo di mase.

Massa: e-in-a-esse-esse-a, è entro ha essere essere ha.

Mater - madre: e-in-a-ed-e-re, è entro ha prodotta è cosa: il corrispondente tedesco Mutter sarebbe e-in-a-ed-ed-e-re, è entro ho prodotta prodotta è cosa; e il francese mère sarebbe e-in-è-re-e, è entro è cosa è, e facilmente e-in-è-è-re-e, è eptro molta è cosa è.

Materie - materies : e-in-a-ed-e-re-i-e, è entro ha prodotta è cosa egli è.

Mattone: e-in-a-ed-ed-o-in-e, in egli ha costrutto costrutto in molto è: se il primo t rappresentasse un e sarebbe a tradursi per questo, e non per costrutto.

. Maturo: e-in-a-ed-u-re-o, è entro ha costrutto molto cosa ho. Non persuadendo una tale analisi sonosi presentate quelle ancho esse dubie: e-in- (negativo) -a-dur-o, è non ha duro ho; e-in-a-ed-u-ro, è entro ha costituito molto nato ho; e-in-a-ed-u-ro, è entro ha costituito bruciato (cotto) ho.

Maza in latino, e zuppa in italiano: e-in-a-ed-esse-a, in egli ha manyiare (edo) essere ha; opure e-in-b-a-ed-esse-a, in egli aqua ha manyiare essere ha; opure e-in-a-yd-esse-a, in egli ha aqua essere ha.

Me: i-in-e, io in è, cioè è in io.

Meatus - passaggio, poro, via: i (va)-in-e-a-ed-u-esse, va cutro è ha costituilo ho essere: meo-meas - passare, i-in-e-o, va entro è ho, non ritenendo applicabile all'e di meo el i significato del verbo eo stante il diverso modo di conjugare tali due verbi.

Meandro: i-in-e-a-in-ed-re-o, va entro è ha entro costituita cosa ho.

Meditor - meditare: e-in-e-du-i-ed-o-re, è entro è due egli costituisce ho cosa.

Medio, e mezzo e-in-e-du-i-o, è entro (opure in egli) è due egli ho; e mezzo sarché analizzabile e-in-e-du-e-szo-, è entro (opure in egli) è due essere ho, ritenuto essere orronco l'uso delle due z, come à dimostrato nell'articolo vigesimoquarto degli studi sulla ortografia italiana.

Melior - migliore, melius - meglio: melior è comparativo di

bonus - buono. Se una parola è comparativa dell'altra, sorge spontanca la presunzione, che fra esse siavi qualche punto di origine comune, comunque tanto disparate nelle lettere, e nel suono: tale presunzione ha fatto sorgere due analisi, dalle quali manifesiasi esistere in fatto il sospettao punto di origine comune. Bonus, ap-o-in-u-esse, api ho entro ho essere; Melior, mel-i-d-re, mele edi multo cosa, cioù cosa molto esti mele.

Melma: e-in-ò-e-ul-e-in-a, è entro (opure in egli) aqua è qualche è entro (opure in egli) ha; opure ò-in-e-ul-e-in-a, aqua entro è qualche in egli ha.

Menare: i-in-i-in-a-re-a, derivante da in ra entro ha cosa à. Mente - mens: e-in-è-in-ed-e, derivante da entro è entro produce è; se derivasse da mentire, in tale caso ò ad analizzarsi come sopra alla parola mentior sotto il primo numero: e-in-i-ined-e, derivante da non è entro produce ?

Mente desinenza di avverbj: e-in-é-in-ed-e, derivante da entro è entro prodotto è: certamente, certo ha mente; civilmente, civile-è-mente; dolcemente, dolce-è-mente.

Mento (parte inferiore del volto): e-in-é-in-ed-o, derivante da entro è entro costituito ho.

Mento desinenza di nomi: e-in-é-in-ed-o, derivante da entro è entro prodotto ho, come in cambiamento, godimento, chiudimento, bollimento.

Mentre: e-in-é-in-ed-re-e, derivante da entro è entro produce cosa è.

Merx-merce: e-in-e-rc-ce-esse, in egli è cosa questo essere. Metà: e-in-e-du-a, in egli è da due.

Meus - mio: i-in-é-u-esse, derivante da in io ho essere; mio, i-in-i-o, derivante da in io ho.

Mi: i-in-i, in io avete.

Miccia: e-in-ic (colpo) -ce-i-a, è entro colpo questo egli ha. Mico - micas - splendere - brillare: e-in-ic (colpo) -o, è entro colpo ho.

Migro - migrare: e-in-i-ed-ce-re-o, è entro va produce questo cosa ho.

Miles - milie: e-in-ile-s, è entro esercito essere, attribuendosi nei dizionari alla parola greca ith il significato di esercito, moltitudine: l'analisi di ith, i-ul-e, va qualche è suggerisco quella di miles, e-in-i-ul-e-esse, è entro va qualche è essere. Milio-milium (grano): e-in-i-al-i-o, è entro avete alimento egli ho: questa analisi avrebbe un appoggio in quella della corrispondente parola valaca malaiu, e-in-al-a-i-u, è entro da alo (nutrire) egli ho, opure è entro nutre ha egli ho.

Mille: 6-in-i-ul-ul-e, molto entro, (opure in molto) acete qualche qualche è; potrebbe anche essere e-in-i-ul-ul-e, è entre qualche qualche è; essero e-in-i-ul-ul-e, è entre trinsecamente può indicare una grande quantità; potrebbe però essere preferibile l'analisi e-in-ò-i-ul-ul-e, è entro molto avete qualche qualche è.

Mimo - imitatore: e-in-i-e-in-o, è entro avete è entro ho.

Mingo-pisciare - orinare: b-in-in-ed-ec-o, aqua entro acete entro produce questo ho: la interpretazione della mi no-in, aqua entro è applicabile anche al verbo mejo, mejis, avente esso pure il significato di mingo, per cui è analizzabile b-in-ed-o, aqua entro è acete ho, e riceve appoggio dalla circostanza, che i verbi greci ominos, omino, e opreso, tutti tre incomincianti con un o significherobhero mingo.

Misceo - mescere: e-im-i-esse-ec-e-o, è entro egli essere questo è ho: come derivati di misceo sono a ritenersi mistus, miatus, miscellanea, mischia, mescere, meschiare, mescolare, mestare, ed altre.

Modo: e-in-o-ed-o, è entro ho costituito ho.

Moereo - attristarsi: e-in-o-e-ru (ruo) -e-o, è entro ho è ruina è ho: altretanto è a ritenersi riguardo ai derivati moeror-duolo, e moestus - mesto, in oui la r fu assimilata alla s, rappresentando così la parola moerstus.

Mola: e-in---ul-a, în egli sopra qualche ha; in tale modo b analizzabile anche il verbo molo, molis macinare colla mutazione dell'a in ho, ritenuto che l'o di mola è a pronunciarsi chiuso, ciò usandosi in dialetto, e ciò desumendosi dalle corrispondenti parole mylh in greco, meule in franceso, e Mühlstein in tedesco.

Mole: ó-in-o-ul-e, in molto ho qualche è; opurc e-in-o-o-ul-e, è entro molto ho qualche è.

Molle: e-in-ò-ul-ul-e, è entro aqua qualche qualche egli.

Molo, muro nei porti a riparo degl'impeti del mare: e-in-ò-ul-o, è entro aqua qualche ho, opure ó-in-ò-ul-o, sopra entro aqua qualche ho.

Mons - montis - monte: e-in-ó-in-ed-esse, è entro in alto costituito essere.

Monstro - mostrare: e-in-ó-in-esse-ed-re-o, è entro in sopra

. Monstro - mostrare: e-in-ó-in-esse-ed-re-o, è entro in sopra essere costituisce cosa ho.

Morbo: è-in-o-ru (ruo)-è-pe-o, è entro ho ruina (guasto) è piede ho.

Mordeo-mordere: e-in-o-ru (ruo)-ed-e-o, è entro ho ruina produce è ho; e forse e-in-o-ur (uro-bruciare)-ed-e-o, è entro ho brucia produce è ho.

Mortarium - mortajo - mortaro: e-in-o-ru-ed-a-re-i-u-e-in, in egli ho da produrre rottura cosa egli ho in egli.

Mos - moris - costume: e-in-o-re-esse, è entro ho cosa essere.

Mota - fango: e-in-ò-ed-a. è entro agua costituisce ha.

Motta - scoscendimento di terra: mot-ed-a, moto prodotto ha. Motto: e-in-o-ed-ed-o, in egli ho costituito costituito ho.

Movo: i-in-o-e-pe-ho, in va ho è piede ho; moto, i-in-o-ed-o, in va ho prodotto ho; mobile, i-in-o-è-pe-i-ul-e, in va ho è piede egli qualche è.

Mozzo: e-in-ó-de (particella privativa) -esse-de-esse-o, in egli molto tolto (detratto) essere tolto essere ho.

Muceo - esser muffo: e-in-u-ce-e-o, è entro sopra questo è ho; mucor - muffa, e-in-u-ce-o-re, è entro sopra questo molto cosa.

Muco: e-in-u-ce-o, è entro sopra questo ho.

Mulco - mulcas - battere: e-in-u-ul-ce-o, è entro sopra qualche questo ho.

Mulgeo-mungers: e-in-t-ul-ed-e---o, è entro sopra qualche produce questo è ho: quali derivate possono ritenersi le parole multa, e mulcia esprimenti pena in denaro, o in altra coss, quasi munta a forza, e la parola mulcira esprimente secchiella da latte. Il verbo mungo sarebbe analizzabilo e-in-ul-in-ed-e-o, è entro in sopra produce questo ho.

Mulier-moglie: e-in-u-ul-i-e-re, è entro molto qualche egli è cosa; a molto forse è a sostituirsi sopra, e resta ad indagare se sia invece da analizzarsi om-u-ul-i-è-re, uomo sopra qualche egli è cosa, opure cosa devicante da egli qualche sopra uomo, o se sia da analizzarsi é-in-u-ul-i-e-re, in egli sopra qualche egli è cosa.

Molto-multus: e-in-d-ul-ed-o, in epli molto qualche costituito ho.

Mundus-mondo (l'universo): e-in-u-ed-u-esse, è entro in molto
costituito ho essere: forse la m è ad interpretarsi e-in, in egli, o
forse deriverà da d-in-un-ed-ho-esse, molto entro uno costituito ho
essere, opure molto in uno costituito ho essere.

Municeps - cittadino, municipium - municipio: c-in-un-i-co (opure ee) -è-pe-esse, in egli uno egli capo (opure questo) è piede essere; e municipio, e-in-un-i-co (opure ce) -è-pe-i-o, in egli uno egli capo (opuro questo) avete piede egli ho.

Munio - munire: c-in-u-in-i-o, è entro in sopra egli ho.

Munus, dono, regalo, docere, ufficio: e-in-u-in-u-esse, è entro in sopra ho essere.

Moreus-moorus-muro: e-in-u-re-u-esse, in egli alta coan ho sessere; o forse e-in-u-oru-t-sesse, in egli alto sorge ho essere; moorus: e-in-u-e-re-u-esse, in egli alta è cosa ho essere, o forne in egli alto è sorge ho essere; notasi però, che il significato di alto attivituto in detti casi potrebbe essere invece quello di sopra.

Mus - muris - sorcio: c-in-u-ro-esse, in egli molto rode essere. Musca -mosca: c-in-u-esse-ce-a, in egli sopra essere questo ha. Muscus - muschio: e-in-u-esse-ce-u-esse, è entro sopra essere questo ho essere.

Muston, o mustus - mosto: sembra, che tali parole derivino dal verbo musqo, e che sia stato daprima pronunciato, e seritto munetus, dando questo l'idea di spremuto: ricordato quanto si de detto alla parola mulgo, l'analisi di mustus sarebbe e-in-s-in-ce-esse-ed-u-esse, è entro in sopra questo essere prodotto ho essere.

Mutilo - mutilare: e-in-u-de (particella privativa) -i-ul-o, è entro molto detratto egli qualche ho.

Muto-mutare: în dialetto, e in spagnuolo dicesi mutar.

jo muta il luogo, in eni gli uccelli perdono le prime penne,
e loro ne spuntano di nuove, cioè mutano le penne. Muto è
analizzabile e-in-u-c-de., è entro sopra produce ho, cioè dad di
dentro sopra sorge, ciò che avviene nella mutazione delle penne
gli uccelli, e nella mutazione dei denti ai fanciulli. Sembra quindi

Guirappini. - Parte I.

che mutare sia stato usato daprima per indicare detti cambiamenti, e di poi per indicare in genere qualsiasi altro cambiamento.

Mutuo - mutuare, dare, o prendere a prestito: e-in-u-ed-u-o, è entro sopra produce sopra ho.

5. Si reputa affermativa con assimilazione la m non in principio di parola nelle parole seguenti:

Amico: a-e-in-i-ce-o, ha è entro avete questo ho; opure amai-ce-o, ama avete questo ho.

Amo - amare: a-e-in-o, ha è entro ho.

Amo corrispondente al latino hanus-uncino: ó-a-e-in-o, sopra ha, opure da sopra, è entro ho (opure in egli ho).

Biasimo: è-pe-ul-a-de-esse-i-e-in-o, è piede qualche ha deficienza essere egli è entro ho: opure e-pe-ul-a-in-esse-i-e-in-o, è piede qualche ha non essere egli è entro ho: la corrispondente parola francese blôme è a presumersi derivata da bladsme, opure da blansme, ridotta poi a blanme, e indi a blôme.

Carname: carne-a-e-in-e, carne ha è entro, opure in egli è. Rottame: rotto-a-e-in-e, rotto ha è entro è.

Sembrare: esse-é-e-in-e-pe-re-are, derivante da essere è entro, (opure essere egli è entro) è piede cosa ha cosa è.

Supremo: supra-e-e-in-o, sopra è è entro ho.

Fimbria - orlo, frangia: fo-i-e-in-è-pe-re-i-a, vuoto avete è entro è piede cosa egli ha.

Opimus-opimo: op (opes)-i-e-in-u-esse, ricehezze avete in egli, opure è entro, ho essere.

Altissimo, Benissimo: alto, bene-i-esse-esse-i-e-in-o, alto, bene avete essere essere egli in egli, opure è entro, ho.

Decimo: dec-i-e-in-o, dieci egli in egli, opure è entro, ho. Integerrimus: integer-re-i-e-in-u-esse, integro cosa egli in egli,

opuro è entro, ho essere.

Maritimo: mare-i-ed-i-e-in-o, mare avete eostituito egli in egli,
opure è entro, ho.

Roma: re-ó-e-in-a, cosa grande in egli, opure è entro, ha. Vomo - vomitare: v-o-e-in-o, sopra ho è entro ho.

Acume: ac (acus) -u-e-in-e, punta sopra, opure molto, è entro è. Pluma-piuma: pe-ul-u-c-in-a, piede qualche sopra è entro ha. Seccume: secco-u-e-in-e, secco molto è entro è.

Summus-sommo: esse-u-e-in-e-in-u-esse, essere molto è entro è entro ho essere; opure essere molto è entro in eali ho essere.

Materialismo: materiale-i-ed-esse-e-in-o, materiale avete prodotto essere in egli, opure è entro, ho.

Norma: in-o (opure in-ó-o) -re-e-in-a, entro ho (opuro entro sopra ho) cosa in egli ha.

6. Si reputa affermativa senza assimilazione la m non in principio di parola nelle parole seguenti, ed altre, attribuendosi la mutazione della n in m per una più facile, o più presta pronuncia delle parole.

Îmmergo - inmergo - immergere. Immitto - inmitto - immettere. Imploro - imploro - implorare. Impono - impono - imporre.

7. Sarebbevi in via dubia anche la m rappresentante la parola uno colle modificazioni esposte nelle parole seguenti:

Omnis-ogni: o-un-in-in-i-esse, ho in uno entro egli essere, supponendo che le due voci un-in siano state permutate nella sola m. Cum - con: ce-u-e-in, questo sopra è entro.

Come: ce-ó-e-in-e, questo sopra è entro è.

Domà in dialetto milanese, e nomà in dialetto mantovano significano solamente, solamto. La parola domà trovasi nella inserizione riferità dal Mommsen sotto il numero 16 nella tavola quarta, come pure dal Fahretti sotto il numero 30 11 del corpo delle inserizioni, e fu nello studio di tale inserizione, che si ri-levò nella lettera mi il significato di uno, poichè, come si espone sotto il numero 106 della sezione quarta degli studj sulle iserizioni, si interpreta il nesso domà per soltanto. La parola domà si analizza del-ho-un-a, costituito ho da uno, opure costituito ho mo ha, e la parola nomà si analizza in-ho-un-a, costituito ho da uno, opure entro ho uno ha. Sorgo però il dubio, che la derivazione di doma sia de-d-e-in-a, manz sopra è entro ha, e quella di noma in-e-in-a, non sopra è entro ha. La parola valaca numai significante anchi essa sodamente, soltanto, si presenta analizzabile como noma colla segiunta in fine dell' si significante quit.

#### ARTICOLO XXV.

#### Della lettera N.

La lettera n rappresenta la sillaba in, meno forse quache cocezione come parte di altra voce radicale: la sillaba in ora è affermativa significando entro, ed ora negativa significando non: in alcuni casi ha conservato il preposto i, ma nella massima parte delle narcle è ommesso.

Anche la n usasi invece di altra lettera, o viceversa, trovandosi in alcune parole ora un'n, ed ora

un d: adnectere, e annettere; adnotare, e annotare;

un g: ignoto, e innotus; stagno, e stannum;

un' l' coll' in affermativo: inlatio, o illazione; inludere, e illudere; inluminare, e illuminare;

un' l coll' in negativo: inlicitus, e illecito; inlaesus, e illeso; un' m: alumnus, e alunno; implico e inplico;

un'm ed un p: dampnum, e danno: condempnare, e condannare. Nell'articolo decimo ottavo degli studi sulla ortografia italiana si citano parole erroneamente scritte con due n in italiano.

Premesso quanto sopra, le parole colla lettera n si distinguono come segue:

 Quelle incomincianti coll' in affermativo: includo - inchiudere, induco - indurre, intexo - intessere.

2. Quelle incomincianti coll'in negativo: incertus - incerto, indignus - indegno, ineptus - inetto, insolitus - insolito.

 Quelle colla n affermativa in principio, non preceduta dall'i. Nae-certamente: in-a-e, entro ha è.

Naevus - neo: in-a-e-v-u-esse, derivante da ha entro sopra ho essere; neo: in-é-o, derivante da entro ho.

Napus in latino traduccsi navone in italiano, ed esprime una grossa rapa.

La differenza delle due parole nepus, c rspe, aventi un significato in parte eguale, fa presumere, che la sillaba ap sin la radicale comune di tali due parole. La radicale ap in questo caso sembra quella di apis, cioè ape, la produttice del miele, il quale b dolco, e dolti sarebbero la rspe, e il mecne, il qual ultimo

sarebbe in sostanza una grossa rapa. Quindi napus sarebbe da nanlizzarui in-qui-esses, entro que (dolos) ho essero, e roga sa-rebbe re-ap-a. cosa dolce ha. E manifesto, che nacone corrisponde a napone, vade a dire un accressitivo di napo, non essendo rara la conversione del p in v per una più facile pronuncia della pa-rola, mutazione avvenuta anche nella corrispondente parola francese naces, o in quella spagnuola nazo, ma non nel valaco napus.

Nappa in italiano esprime la idea di un facco, ossia una quantità di fili, o peli uniti insieme ad una sola estremith. L'analisi presentatasi sarebbe in-i-α-μ-μ-p-α, entro da sopra piede piede ha, essendo a presumersi assimilato un o chiuso, come in atto: la ripetizione del p sembrerebbe fondata per ripetere la idea di più fili, o peli:

Le parole inglesi nap-pelo, e napless-spelato-raso si presentano analizzabili in-d-a-pe, entro da sopra piede, come in fatto il pelo è cosa da trovarsi al di sopra della pelle; riguardo a napless sarobbero due parole aggregate, l'una significante pelo come sopra, e less significante yueno, mancante.

La parola inglese nape indicante nuca sarebbe analizzabile inó-a-pe-e, entro da sopra (alto) piede è, e quasi potrebbe essere in-ap-e, entro apice è.

Nappe in francese significante toroglia, e naphin in inglese corrispondente a torogliolo in italiano, presentano anche esse la presumibilità, che l'a sia da interprotarsi per da sopra: in-6-ape-pe-c, in da sopra piede piede è; naphin sarebbe un diminutivo della narola nan.

Nappo significa vaso da here, coppa, od altro similo oggetto; in tedesso corrisponderebbe a Napf in singdare, o a Napfe in plurale. La parola nappo non è, nè diminutivo, nè accrescitivo, nè comparativo, o superlativo, e quindi non presenta il bisogno di ripetere la lettera p, e anni si opina erroneo l'uso dei due p in tale parola, nè può presumersi, che il secondo p in taliano. L'analisi di napo corrisponde pienamente al suo significato in-que-o, de antro piede ho, e intatti è un oggetto da mettervi entro qualche cosa: quella di Napf in-o-pe-fo, de entro, opure entro ha, piede vuoto.

L'analisi di napo corrisponde a quella della parola etrusca

naper, che leggesi nelle linee 5, 15, 16 e 24 della grande inscrizione di Perugia, e nella terza linea della inscrizione pure ctrusca di Volterra, poiche in tutti detti noghi è ad analizzarsi in-a-pee-re, da entro piede è cosa, cioè sono avelli, casse, od altri oggetti consimili da contenere qualche cosa, e presumibilmente destinati a contenere dei cadaveri.

Napoleone. Questa parola presentasi come l'aggregato delle due parole napo, e leone, ma non è a interpretarsi, che la parola napo esprima in quella Napoleone l'oggetto materiale di un vaso come sopra, perchè invece rappresenta l'idea astratta in-a-pe-oleone, entro ha piede ho leone, che cioè ha in sè del leone; e tale analisi sarebbe conforme a quella della parola nascor-nascere, ina-or (orior)-esse-ce-o-re, entro ha sorge (nasce) essere questo ho cosa. La parola leone poi sarebbe analizzabile al (alo-nutrire) -é-ó-in-e, proposizione, la quale riflessa dice è entro molto (grande) fuori dell'alimento, cioè, nutrito che sia, è leale, mite, generoso. La parola quindi Napoleone esprimerebbe, che ha entro di sè del leone, cioè leale, mite, generoso quante volte la necessità di conservarsi in vita non lo costringa ad essere diversamente; ed è a presumersi applicata in origine ad un uomo avente le buone qualità del leone. Potrebbe darsi, che le prime due lettere fossero da interpretarsi da entro, e non entro ha, ma ciononostante rimarrebbe sostanzialmente la interpretazione sovra espressa.

Nares-nari-narici: in-a-re-esse, entro ha, opure da entro, cosa è essere; e nasus - naso: nar-esse-u-esse, nari essere ho essere. Nascondere: in-ascondere, entro ascondere.

Nassa: in-a-esse-esse-a, entro ha essere essere ha; opure in-ò-a-esse-esse-a, entro da aqua essere essere ha.

Nato - natas - nuotare: in-ò-a-ed-o, entro agua ha, opure da aqua, prodotto ho; è a ritenersi assimilato un ò aperto anche nel verbo no, nas, significante anche esso nuotare: in-ò-o, entro aqua ho; nas, in-ò-a-esse, entro aqua ha essere.

Navis - nace: in-ò-a-v-i-esse, entro da aqua sopra egli essere: dai derivati nauclerus -nocchiero, naufragium-naufragio, naulumnolo, nauta - barcajuolo rilevasi, che il v di navis è a pronunciarsi come u avente il significato di sopra.

Nausea. Questa parola si è presentata come derivata da nave, sia per essere eguali le prime tre lettere, sia perchè la nausea. viene faeilmente a chi specialmente per la prima volta si trova in mare sopra nace, na considerando che la nuasce avviene anche indipendentemente da detta circostanza, sembra, che sia invece da analizzarsi: in-a-u-r-e-ssz-e-a, cutro ha sopra cosa essere egli ha, purue c'-ha, o forse cutro ha dericanta da essere cosa sopra ha; ritenuto che, stante la s dolce, ò a presumersi assimilata la lettera r rappresentante la parola res - cosa.

Necto, nectis, nexi, nexum - legare: in-e-ce-ed-o, cutro è questo costrutto ho: quindi nesso corrispondente a nexus, in-e-ce-edesse-o, entro è questo prodotto essere ho; e così anche il derivato nexo, nexas - aggruppare.

Negotium - negozio: in-e-ed-ce-o-ed-esse-i-u-e-in, entro è produce questo ho prodotto essere egli ho è entro.

Neice - contesa, in greco neikh: in-e-ic-e, entro egli colpo è. Nicc - vittoria, e in greco nikh: in-ic-e, entro colpo è.

Niechia da scriversi con un solo c: in-ic-ul-a, entro ic (scultura, incavo) qualche ha.

Nido: in-i-ed-o, entro avete costrutto ho.

Nitor, niteris - sforzarsi: in-i (ire)-ed-o-re, in va (entro va) produce ho cosa; e quindi il participio nisus, in-i-ed-esse-u-esse, in va prodotto essere ho essere.

Nix, nicis - nece: è a presumersi, che nix rappresenti la parola nices giusta il genitivo di essa nicis: in-i-re (cioè ò) ce-esse, entro egli aqua questo essere; nicis, in-i-ò-i-esse, entro egli aqua egli essere; nece, in-ò-ò-e, entro egli aqua è.

Nodo: in-6-ed-o, in sopra, opure entro sopra, costrutto ho.

Nube: in-u-è-pe-e, in sopra, opure entro sopra, è piede è. Nubo, nubis-coprire, velare: in-u-è-pe-o, in sopra, opure

entro sopra, è piede ho Sembra, che subtile - mubile, e mugharpare derivino, od abbiano un'origine comune con subo, e che quindi mbilis sia analizzabile sub-i-ul-i-esse, copre (celo) gell quache egli essere; e suptine, sub-ul-esse-i-a-e, coprimento (telamento) fatto essere egli ha è, e ciò stante l'uso accennato le lessico del Forcellini alla parola nubo, che le spose si coprivano il capo, quando andavano a maritarsi.

Nuca: in-u-ce-a, in sopra questo ha.

Nucleo: in-u-ce-ul-e-o, in sopra questo qualche è, opure egli, ho.

Numero: in-u-e-in-e-re-o, in sopra è entro è cosa ho; opure in-u-un-é-re-o, entro derivante da uno sopra cosa ho.

Nummus, e numus - moneta: in-u-e-in-e-in-u-esse, in sopra è entro è entro ho essere, cioè in sopra è inciso è inciso ho essere; è qualora fosse a scriversi con una sola m le parole è entro, opure è inciso, sarebbero a ritenersi non ripetute.

Nuper - poco fa: in-u-pe-e-re, in sopra piede è cosa.

Nulo, nutas accennare: in-u-ed-o, in sopra produce ho; questo verbo dicesi derivato dall'inusitato nuo avento lo stesso significato, la cui analisi sarebbe in-u-o, in sopra ho, e conseguentemente nutus - cenno è da analizzarsi in-u-ed-u-esse, in sopra costituto ho essere.

 Quelle colla n negativa in principio, non preceduta dall'i. Nano: in-a-in-o, non ha entro ho; opure in-ô-a-in-o, non

da alto entro ho.

Narce, narces - torpore; in-a-re-ce-e, da non cosa questa è;
e forse in-a-or (orior) -ee-e, non ha sorge questo è.

Nè: in-e, non è.

Nec: in-e-ce, non è questo.

Necessario: nec-esse-a-re-i-o, non è questo essere ha cosa egli ho; encesse - necessariamente, nec-esse-e, non è questo essere è: la sillaba ne in queste parole forse è da analizzarsi derivante da non. Nefandus - nefando: in-e-fandus, non è da parlarsi.

Nefarius - nefando: in-e-fa-a-re-i-u-esse, non è da parlare cosa egli ho essere.

Nefas, ciò che non lice: in-e-fa-esse, non è fa (forse parla) essere.

Nefasto: in-è-fast-o, non è fasto ho.

Negligo e neclego-trascurare: in-e-ce-lego, non è questo scelgo.

Nego - negare: in-e-ed-ce-o, derivante da non, opuve non egli, prodotto questo ho.

Nemeno: in-e-meno, non è meno.

Nemico: analizzata nell'articolo decimoterzo; inimicus, in-i-amicus, non avete amico.

Nemo - nessuno: in-e-e-in-o , non è è entro ho , epure in-eun-o, non è uno ho; nessuno, in-esse-uno, non essere uno.

Nepure: in-è-pure, non è pure.

Nequeo - non potere: in-e-ce-u-e-o, non è questo sopra è ho: quale derivato di nequeo ò a ritenersi nequità - nequista in significato di impolenza, ma in significato di maleagità sembrerebbe derivabile da in-e-equus, non è giusto.

Nequidquam: in-e-quidquam, non è qualsiasi cosa.

Nescio - non sapere, in-e-scio, non è so.

Neuter - neutro: in-e-uter, non è di uno dei due.

Nihil-niente: in-i-o-i-ul, non avete ho egli qualche; e niente, in-i-é-in-ed-c, derivante da non avete entro costituito è.

Nisi - se non: in-i-esse-i, non avete essere egli.

Niuno: in-i-un-o, non avete uno ho.

No: in-o, non ho.

Noja: in-o-i-a, non ho egli ha.

Nolo-non volere: in-ó-o-ul-o, non sopra ho qualche ho.

Non: in-o-in, non ho entro.

Nord: in-or-ed, non nascere costituito.

Non-nutte: in-o-ce-ed-esse, non ho questo costituito essere, ritenuto cho non rappresenta la lettere notes; notte, in-o-ce-ed-e, non ho questo costituito è: a tale interpretuzione corrisponde il tedesso. Nacht, in-a-ce-ed, non ha questo costituito, o il valaco nopte, in-o-pe-ed-e, non ho piede costituito è.

Nudius - poco fa: in-u-di-u-esse, non ho giorno ho essere, opuro non sopra giorno ho essere.

Nudo: in-u-ed-o, non sopra prodotto ho.

Nullo: in-ul-ul-o, non qualche qualche ho.

 Quello colla n affermativa, non in principio di parola, preceduta dall'i formante parte della voce in affermativa.

Voragine corrispondente al latino rorago: vor-a-ed-ec-in-e, divora ha costituito questo entro è. La desinonza ine coll'i breva è ad interpretarsi per estro è, o no solo in detta parola voragine, ma anche nello molte altre terminanti in agine, igine, ugine, edine, idine, admie, edine, edin

 Quelle colla n affermativa, non in principio di parola, non preceduta da un i.

Alieno: alio-é-in-o, dericante da altro entro ho.

GRIBARDINI, - Parte I.

15

Barcone: barca-ó-in-c, barca molta, cioè grande, entro è: e altretanto verificasi negli accrescitivi terminanti in one.

Bevanda: beve-a-in-ed-a, da bevere entro costituito ha.

Croscente: cresce-é-in-ed-e, derivante da crescere entro costituito è.

Notturno: notte-u-re-in-o, notte sopra cosa entro ho.

Romano: Roma-a-in-o, da Roma entro ho: tale analisi è applicabile anche alle altre parole di eguale desinenza, come sarebbero mantovano, padocano, germano, mondano, urbano, villano.

Unione: un-i-o-in-e, uno egli molto entro è: questa analisi rigurado alla desinenza in one è applicabile anche alle parole terminanti in one di consimile conformazione, come finzione, flessione, missione, tensione.

7. Quelle colla n affermativa non in principio di parola preceduta da un i appartenente alla radicale precedente.

Bocchina: bocca-i-in-a, bocca avete entro ha.

Bellino: bello-i-in-o, bello acete entro ho.

Benino: bene-i-in-o, bene avete entro ho: e così gli altri diminutivi in ina - ino.

Bovino: bove-i-in-o, buc avete entro ho.

 Quelle colla n rappresentante uno, come nelle parole indicate nell'articolo trentesimo settimo sulle lettere OUV al numero nove.

9. Quelle colla n rappresentante le due lettere mp, come in dama, condumere, indenne, corrispondenti alle parole latine dampnum, condempuner, indenne, corrispondenti alle parole latine dampnum, condempuner, indenpuis lette nella pergamena, su cui fa seritto l'listrumento a rogito del notajo Ambrogio Cagnola 3 marzo 1440, già esistente nell'archivio del fondo di religione successo ai Certosini, di poi passato all'Ufficio degli archivi di Milano risguarante un giudizio di arbitiri emesso per conto del monastero della Certosa di Pavia, o di un privato. La regolarita dello serivere in detta pergamena fa presumere, che le ciatte parole lette in detta pergamena, ed in altre posteriori, siano anche cese regolarmente seritte, o quindi che in origine siasi detto dampunum. condempnure, indempnis, e che in seguito per la tendenza della lingua umana ad una più breve pronnecia sia stato ommesso il p, e siano state convertite le due lettere mp nella prima n di denne.

dampnum essendo analizzabile de (particella privativa)-a-e-in-pein-ta-e-in irlevasi, eho il significato della parola è maneauza ha è entro piede entro ho in egli, e quindi non un'intera maneauza, ma piede, cioè parte di maneauza, come in fatto un danno può non essere una intera privazione.

### ARTICOLO XXVI.

## Della lettera P.

La lettera p ò a ritenersi una lettera primitiva non avente un significato proprio da sola, ma soltanto colla sua unione ad altra lettera precedente, o susseguente, assimilata, o non assimilata.

Ancho essa talora è rappresentata da altra lettera, o viceversa rappresenta altra lettera, di maniera ele ora è usato un p, ed ora

- un b: obpono, e oppono; obbrobrio opprobrium; subpono suppono; balla - palla; banca - panca; bosso, e il greco pycos; brina - pruina; brugna - prunum; nubere - nuptus;
- un c: le parole latine lac, lucta, nocte, octo, e le valache lapte, lupta, nopte, optu;
  - un d: adpareo, e appareo; adpendo-appendo; adplaudo-applaudo; un'f: chef in francese, e capo in italiano;
- un g: saggio, e sapiens; frigo-frictus in latino, e frigu-friptu in valaeo;
- un l in spagnuolo: llaga, llano, llanta, llanto, e in italiano plaga, piano, pianta, pianto;
- un v: carra, e capra; carriolo-capriolus; navone-napus; rava-rapa; ricevere-recipere; riva-ripa.
- Nell'articolo deeimonono degli studi sulla ortografia italiana si citano parole erroneamente seritte con due p in italiano.
- Dei significati presentatisi attribuibili alla lettera p annessa ad altra lettera espressa, od assimilata, si espongono i seguenti:
- Il significato del p in generale è quello di pe coll'e chiuso, cioè piede.

Amplus - ampio: ó-a-e-in-pe-ul-u-esse, molto ha è entro piede qualche ho essere; e forse a-6-in-pe-ul-u-esse; ha molto entro, opure in molto, piede qualche ho essere. Discipulus - discepolo: disc-i-pe-ul-u-esse, impara acete piede qualche ho essere; in italiano dise-e-pe-ol-o, impara è piede qualche ho. Manipolo: man-i-pe-ol-o, mano acete piede qualche ho.

Psallo - esultare, giubilare, cantare: pe-os-a-ul-ul-o, piede d-1 voce, opure vocc ha, qualche qualche ho.

Psalmus - salmo: pe-os-a-ul-e-in-u-esse, piede da voce, opure voce ha, qualche è entro, opure in egli, ho essere.

Psalterium-salterio: pe-os-a-ul-ed-c-re-i-u-e-in, piede da vocc. opure voce ha, qualche costituito è, opure egli, cosa egli ho è entro.

Psitacus - papagallo: pe-os-i-ed-a-ce-u-esse, piede voce aveto produce ha questo ho essere.

2. La sillaba pa in alcuno parole si presume essere una voce radicale esprimento la idea di pascere, alimentare, mutrire, sastare, mangiare, sia in senso positivo, sia in senso traslato, e potrebbe essere derivata dalla voce pa emessa dai bambini per esprimere la volontà di nutrirsi.

Pabulum - pascolo, pasto, pastura: pa-è-pc-ul-u-e-in, cibo è piede qualche ho è entro.

Pacchiare-mangiare con voglia, e in abondanza, ritenuto erroneo l'uso dei due e in questa parola: pa-ce-ul-a-re-c, mangiare questo qualche ha cosa è.

Pagare: pa-ed-ce-are, sodisfa produce questo ha cosa è.

Paenuria - penuria: pa-e-in-u-re-i-a, cibo è non molto cosa egli ha.

Pancia: pa-in-ce-i-a, cibo entro questo egli ha.

Panicula - pannocchia, ritenuto erroneo lo scrivere questa parola con due n, e due c: pa-in-i-ce-ul-a, eibo entro avete questo qualche ha; colla mutazione dell'i in ho si ha l'analisi di panochia.

Panico: pa-in-i-ce-o, cibo entro avete questo ho.

Panis - pane: pa-in-i-esse, cibo entro egli essere.

Panna (fior di latte): pa-in-in-a, cibo entro entro ha.

Pantex - ventraja: pa-in-ed-e-ce-esse, cibo entro costituito è questo essere.

Papa-pater: sembra che una tale parola sia la ripetizione della voce pa fatta dai bambini al vedere il loro padre di voler del cibo, e sembra che l'analisi di pater sia pa-ent-e-re, nutre co-stitutta è cosa. In conferma di ciò si leggo nel lessico del Forcellini alla parola papa. che questa è la voce degl'infanti alla

denti cibo, e alla parola papas, così scritta anche in greco, che questa significa nutritore.

Papilla-capezzolo: pa-pe-i-ul-ul-a, cibo piede avete qualche qualche ha.

Pappa: pa-pe-pe-a, cibo piede piede ha.

Pasco - pascere, pascolare: pa-esse-ce-o, cibo essere questo ho.

Pasta: pa-esse-ed-a, cibo essere costrutto ha.

Pastor-pastore: pa-esse-ed-6-re, ciba essere produce sopra, opure molto, cosa.

Pasto: pa-esse-ed-o, ciba essere costituito ho.

Detto significato di pa in senso traslato si presenta nelle parole seguenti:

Paw - pace: pa-ce-esse, sodisfa questo essere.

Paciscor - patteggiare - pattuire: pa-ce-i-esse-ce-o-re, sodisfa questo avete essere questo ho cosa.

Paco - pacas - pacificare: pa-ce-o, sodisfa questo ho.

Ale, cioò apse, leggesi nella inscrizione della situla esistente el municipale museo Giovanelli di Trento, che è tradotta nella parte seconda di questo libro. Detta parola ritiensi analizzabilo a-pac-esse-e, ha sodisfa essere è, e corrisponde all'assè in dialetto mantovano, e ad assai in italiano.

Con qualche dubio sembra attribuibile anche a

Par - pari: pa-re, sodisfa, egualia cosa.

Pars - parte, ritenuto che pars rappresenta parts: pa-re-ed-,
esse, sodisfa cosa costituita essere.

3. Detta sillaba pa, come voce composta, ha presentati i significati seguenti:

a) Pe-a, piede ĥa, ritenuto, che con uno studio più approndito successivo alla interpretazione della generalità delle parole si potri rilevare con maggiore sicurezza, quando la lettera a preceduta da altra lettera espressa con assimilata rappresenti l'ha verbo, e quando rappresenti l'a preposizione.

Paeninsula - penisola: pe-a-e-in-insula, piede ha in egli isola.

Paenultimus - penultimo: pe-a-e-in-ultimus, piede ha in egli
ultimo.

Paese: pe-a-ed-esse-e, piede ha case essere è.

Pagus - villaggio: pe-ha-ed-ce-u-csse, piede ha edifiej questo ho essere. Palam - palesemente: pe-a-lu-a-e-in , piede ha luce è entro, opure in egli.

Palatium - palazzo, con una sola z, essendo erroneo l'uso delle due z: pal, cioè pe-a-lu, piede ha luce, vale a dire largo, grande, a-ed-ec-i-u-e-in, grande ha edificio questo egli ho è entro. Palese: pal-ed-esse-e, manifesto costituito essere è.

Palma (della mano, e albero): pal-e-in-a, largo è entro ha.

Palmo: pal-e-in-o, largo è entro ho.

Palo, palas-manifestare, aprire: pe-a-lu-o, piede ha luce ho: in significato di vagare è a ritenersi diversa la costituzione della parola, e sembra possa essere pe-al-o, piede ali ho.

Paludamentum - sopraveste: pal-u-ed-a-e-in-e-in-ed-u-e-in, largo sopra costituito ha è entro in egli costituito ho è entro.

Pango-piantare: pe-a-in-ed-ce-o, piedo ha entro prodotto questo ho.

Pani (della vite, comunemente dette le pane): pe-a-in-i, piede ha entro avete.

Pania: pc-a-in-i-a, piede ha entro egli ha.

Panno - drappo: pe-a-in-in-o, piede ha entro entro ho.

Pantofolu: pe-a-in-ed-o-fo-ul-a, piede ha entro costituito ho vuoto qualche ha. Spanna: esse-pan (pe-a-in, piede ha entro)-in-a, essere pan

(cioè i vuoti fra i diti a simiglianza dei vuoti delle viti) entro ha.

Parens, cioè parents - parente: pe-a-or (orior)-e-in-ed-esse,
viede ha nascita eali entro costituito essere.

Pario - partorire: pe-a-or-i-o, piede ha nascere io ho.

Parturio - partorire: pe-a-or-ed-u-re-i-o, piede ha nascere prodotto sopra cosa io ho.

Parco - parcis - perdonare: pe-a-or-ce-o, piede ha bocca queto ho.

Parna, cioè terga: pe-a-ro-e-in-a, piede ha rotondo è entro ha. Parto da partire, andare: pe-a-irv-ed-o, piede ha andare prodotto ho; Parto da partio, pe-a-or-ed-o, piede ha nasce costituito ho; o Parto da partior - partire - dividere vedasi sopra Pars al precedente numero due.

Passus rappresentante patsus, patito: pe-a-de-esse-u-esse, piede ha manca essere ho essere.

Potior - patire: pe-a-de-i-o-re, piede ha manca io ho cosa.

Patagium - collaretto, pistagna (al collo, o sulle spalle): pe-ate (tego) -a-ed-ce-i-u-c-in, piede ha copre ha, opure da coprire, costituito questo egli ho è entro.

Patacca, cioè di minimo, o nessun valore: pe-a-tacca, piede ha tacca.

Pavera - pe-a-b-é-re-a, piede ha derivante da aqua cosa ha.
b) Pe-a, da piede.

Parco: pe-a-re-ce-o, da piede cosa questa ho.

Parum - poco: pe-a-re-u-e-in, da piede cosa ho è entro.

Parvus - parvo: pe-a-re-v-u-esse, da piede cosa molto ho essere, non presentandosi ammissibile l'analisi pe-a, opure pe-ha, -refo-o-esse, da piede, opure piede ha, cosa vuoto ho essere.

c) Pe-b-a, piede sopra, alto, o molto ha, opure piede da sopra, alto, o molto.

Pala: pe-ó-a-ul-a, piede da sopra qualche ha.

Paladino: pal-a-ed-i-in-o, dal greco palh - lotta; da lotta costituito avete entro ho.

Palco: pe-'o-a-ul-cc-o, piede da sopra, opure alto, qualche questo ho.

Pale, in greco palh-lotta: pe-ó-a-ul-e, piede da sopra qualche è. Palestra - palestra: pale-e-esse-ed-re-a, lotta è essere costituita cosa ha.

Palla (veste talare): pe-ò-a-ul-ul-a, piede da sopra qualche qualche ha.

Palla (corpo rotondo): pe-ò-a-ul-ul-a, piede da alto qualche qualche ha.

Pallio: pe-ó-a-ul-ul-i-o, piede da sopra qualche qualche egli ho: il derivato palliare usato nel senso traslato di coprire nobilmente, o con arte, o con astuzia: pallio-a-re-e, coprire ha cosa è.

Palpebra: pe-i-a-ul-pe-e-pe-r-a, piede sopra ha, opure da sopra, qualche piede è è piede cosa ha: forse l'origine di questa parola potrebbe essere pe-al-pe-e-pe-re-a, piede ala piede è è piede cosa ha, stante la circostanza, che la palpebra si alza, e abbassa in certo qual modo a guisa di alca.

Palpito: pe-i-a-ul-pe-i-ed-o, piede sopra ha qualche piede egli produce ho; opure pe-al-pe-i-ed-o, piede ala piede egli produce ho, stante la suaccennata circostanza, che il palpitare assimilierebbe ai movimenti delle ali. Pulpo-palpare: pe-òa-u-l-pe-o, juede sopra ha quacke piede ho. Palo: pe-òa-u-l-o, piede alto ha, opure da alto, qualte ho. questa interpretazione è confermata dal corrispondente valaco paru, pe-à-a-re-u. piede alto ha. opure da alto, cosa ho, scorgendosi da questo, che l'idea principale esiste nella siliaba pa. e non nella l., o nella r; e viepià è confermata dal tedesco Pfahl, poiche la f rappresenta l'o chiuso, opure un u, entrambi significanti alto. Palea -paglia: pal-ea, dericente da pulo ha, cioè ha la forma di un palo: l'aggiunta del g in italiamo è erronea.

Panca: pe-ó-a-in-ce-a, piede in da sopra questo ha.

Pando, pandis - aprire, spiegare: pe-6-a-in-ed-o, piede sopra in ha costituito ho.

Pandus - curvo, piegato alquanto: pe-4-a-in-ed-u-esse, piede sopra ha entro costituito ho esserc.

Passus, passus - passo; pe-6-a-esse-esse-u-esse, piede sopra ha essere essere ho essere; passare, passo-a-re-e, passo ha cosa è; passus, passun, participio di pando, di pateo, e di patior, rappresenta pandsus riguardo a pando, e patsus riguardo a pateo, ed a patior.

Patella, padella, tegame: pe-ó-a-ed-e-ul-ul-a, piede sopra ha costituito è qualche qualche ha.

Patena - piatto: pe-ó-a-ed-e-in-a, piede sopra ha, opure da sopra, costituito egli entro ha.

Pateo - essere, o stare aperto: pe-ó-a-ed-e-o, piede sopra ha costituisce è ho.

Patulus - aperto, largo: pe-ó-a-ed-ul-u-esse, piede sopra ha costituito qualche ho essere.

d) Pe-ò-a, piede da aqua.

Padus - Po (fiume): pe-ò-a-ed-u-esse, piede da aqua costituito ho essere. Po, pe-o, piede aqua.

Palleo, palles essere, o dicenire pallido: pe-ò-a-ul-ul-e-o, piede da aqua qualche qualche è ho; pallido, pe-ò-a-ul-ul-i-ed-o, piede da aqua qualche qualche egli prodotto ho; pallor -pallore. pe-ò-a-ul-ul-ò-re, piede da aqua qualche gualche molta cosa: pre-o-a-ul-ul-ò-re, piede da aqua qualche gualche molta cosa: invece a tradursi pe-ò-a, piede aqua ha.

Palombaro: pe-ò-a-ul-ò-e-in-ò-pe-a-re-o, piede da aqua qualche molto in egli è piede ha cosa ho. Palta - fango: pe-ò-a-ul-ed-a, piede da aqua qualche costituito ha.

Palus - palude: pe-ò-a-ul-u-ed-esse, piede da aqua qualche molto costituito essere, ritenuto che la parola palus è un accor-

ciamento di paluds.

Paluster - palustre: palud-esse-ed-e-re, palude essere costituita è cosa.

Pantano: pe-ò-a-in-ed-a-in-o, piede da aqua entro costituito

ha entro ho.

e) P significante piede susseguito da parola, o voce inco-

e) P significante piede susseguito da parola, o voce incominciante colla vocale a.

Paura: pe-av-(avis) -u-re-a, piede uccello molto cosa ha. Paventare: pe-av-é-in-ed-are, piede uccello egli entro costituito ha cosa è.

na cosa e. Paveo - temere: pe-av-e-o, piede uccello è ho. Pavido: pe-av-i-ed-o, piede uccello egli costituito ho.

Paro - parone: pe-avone, piede uccellone.

4. I significati della sillaba pe presentatisi sarebbero:

a) Pe-è, piede è.

Pedo-pedas - palare (le viti): pe-e-ed-o, piede è costituisco ho.

Pelvis - conca, catino: pe-e-ul-fo-i-esse, piede è qualche vuoto

egli essere, e forse pe-luo-i-esse, piede lava egli essere.

Penes - appresso: pe-e-in-e-esse, piede è entro è essere.

Penetro - penetrare: pe-e-in-e-ed-re-o, piede è entro è costituisce cosa ho.

Penitus, penita, penitum - secreto, interiore: pe-e-in-i-ed-uesse, piede è entro egli costituito ho essere.

Per: pe-e-re, piede è cosa.

Pera - bisaccia, tasca: pe-e-re-a, piede è cosa ha.

Pereo - perire: pc-e-re-eo, piede è cosa vado.

Perforo - perforare: pe-e-re-foro, piede è cosa foro.

Pericolo: pe-e-re-i-ce-ol-o, piede è cosa va questo qualche ho. Perno: pe-e-re-in-o, piede è cosa entro, opure in cosa, ho; opuro pe-e-ir-in-o, piede è in andare, o andare entro, ho.

Persevero: pe-e-re-esse-e-ó-e-re-o, piede è cosa essere è sopra è cosa ho.

Persona: pe-e-re-esse-on-a, piede è cosa essere uno ha.
Perpetuo: pe-e-re-pe-aet-u-o, piede è cosa piede sopra età ho.

 b) Pe-é, piede fuori, opure derivante da piede, opure piede egli.

Pedo, pedis - scoregiare: pe-é-ed-o, piede fuori produce ho; e peto in italiano: pe-é-ed-o, piede fuori prodotto ho.

peto in italiano: pe-e-ed-o, piede fuori prodotto ho.

Pendeo - penderc , essere appeso , o sospeso: pe-é-in-ed-e-o ,
piede in fuori prodotto è ho.

Pendo, pendis - pesare: pe-é-in-ed-o, piede fuori entro produce ho.

duce ho.

Penso, pensas - pesare: pe-é-m-cd-esse-o, piede fuori entro
produce essere ho; nella parola pesare la s rappresenta le tre let-

tere nds, cioè le tre voci in-ed-esse, entro produce essere.

Pes rappresentante peds - piede: pe-e-ed-esse, piede egli costituito essere, opure pe-ed-esse, piede costituito essere.

e) Pe: pc-6-è, piede sopra è.

Pelle: pe-ó-e-ul-ul-e, piede sopra è qualche qualche egli.

Pelta - scudo, targa: pel-ed-a, pelle costituisce ha, notandosi, che lo scudo si è usato ancho di cuojo, o coperto di cuojo.

d) Pe: ap-é, derivante da ape, opure da apice - punta, opure da ana-aqua. e talora an-è coll'è arerta.

Pecchia: ap-e-ce-ul-a, derivante da ape questo qualche ha, ritenuto essere erroneo lo scrivere questa parola con duo e, e aversi argomento per presumere, che corrisponda ad apicula.

Poce - pier, piers; cost chiannata la resina cotta del pino, il quale à a presumersi deviuto da apino, e cost avere la radicale di apice - pienta - cima per la sua altezza: l'analisi di apice è a presumersi d-a-pi-i-c-e-, atto ha piede geli questo è; quella di pino, d-a-pi-i-in-, atto ha piede acete cutro ho, non sembrando presumibile quella pi-d-i-in-o, piede atto avete entro ho; quella di pice, d-a-pe-d-e-c-e, deviennet da piede ha atto questo è. Altretanto sarebbe a ritenersi di picea albero emittento pece, del verbo pico, di imperiare, di impiendore, di piqua.

Penna, e pinna-penna: ap-é-in-in-a, derivante da punta, opure punta fuori, entro entro ha; e l'analisi di pinna sarebbe ap-i-in-in-a, punta avete entro entro ha.

Pera (frutto) corrispondente al latino pirum, e al greco ăpion: da quest'ultimo si è presunta l'analisi di pera ap-é-re-a, dericante da ape cosa ha, concorrendo la circostanza, che la doleezza della pera si assimiliarebbe a quella dol miele.

Pero (albero); corrispondente al latino pirus, e al greco apios: ap-é-re-o, derivante da apc cosa ho.

Persico: ap-é-e-re-esse-i-ce-o, derivante da ape (dolce) è cosa essere egli questo ho.

Proor pixeix: op-i-esse-ov-, derivante da aqua essere questo, hotandosi che aqua in valano diessi aqui: l'analisi di aqua sarebbe ó-a-pe-a, aqua ha picele ha; quella di aqua ó-a-ce-o-a, aqua ha questo ho ha; quella di littino piseis op-i-ces-ce-i-esse, aqua acte essere questo egli essere, ma sembra preferibile quella ap-i-sisi, derivante da aqua acte essere questo egli essere, ossendo a presumersi assimilata un'e chiusa all'i.

e) Pe: u-pe-è, sopra piede è.

Pestare, pestello corrispondenti in latino a pisto, pistilluno: pesto: "peed-essec-de-oj, derivante da piede sopra essere prodotto ho; pestello: "peed-esse-de-de-ul-ul-o, derivante da piede sopra essere prodotto è qualche qualche ho; l'i di pisto, e di pistilluno à a ritenerii rappresentare le due lettere ei, come in piscie soll'echiusa assimilata all'i quindi pisto annizzabile u-pe-d-i-esse-do, derivante da piede sopra acete essere prodotto ho: e pistillum u-pe-d-i-esse-d-i-ul-ul-u-e-in, derivante da piede sopra acete essere prodotto acete qualche qualche ho è entro: presentosis però il dubto, che la assimilaziono dell' usia posteriore al p, e non anteriore.

I significati presentatisi della sillaba pi sarebbero:
 a) Pi voce emessa dai pulcini, che sembra di lamento.

Piatire, contendere, lamentarsi: pi-a-ed-i-re-è, lamento ha prodotto avete cosa è.

Pigolare: pi-ed-ce-o-ul-arc, lamento produce questo ho qualche ha cosa è.

Pipilo, pipilas - pigolare: pi-pi-ul-o, la voce pi pi qualche ho. Pipio, pipias - vagire piangendo: pi-pi-o, la voce pi pi ho.

Pipio, pipionis - pulcino di volatile, che geme: pi pi ho.

Pitocco - mendico: pi-ed-o-ce-ce-o, lamento produce ho questo questo ho.

b) Pi: pc-i, piede avete.

Piange: pc-i-an-ed-ce-e, piede avete tristezza (o dolore) produce questo è; e forse pi-an-ed-ce-e, lamento tristezza (o dolore) produce questo è: il g potrebbe rappresentare la radicale oc-ochio. Pietanza: pe-i-ed (edo mangiare) -a-in-ed (edo produrre) -essea, piede avete da mangiare entro prodotto essere ha.

Pirolo: pe-i-ro-ul-o, piede avete rotondo qualche ho: e forse pe-ir-o-ul-o, piede andare ho qualche ho.

Piva: pe-i-fo-a, piede avete vuoto ha.

 c) Pi: pe-ic, radicale di colpo, di ico, icis - percuotere, e di icon, iconis - imagine.

Piccare in significato di percuotere: picca, pe-ic-ce-a, piede colpo questo ha; se si usasse in significato di appiccare, appendere potrebbe derivare dalla radicale ap significante apice, punta, acuto.

Picchiare: pe-ic-ul-are, piede colpo qualche ha cosa è, ritenendosi superfluo il secondo c.

Piccolo: pe-ic-ce-ol-o, piede imagine questo qualche ho.

Picus - picchio (uccello): pe-ic-u-esse, piede colpisce (batte) ho essere, confermandosi la superfluità di un secondo c, sia in picchio - uccello, sia in picchio - colpo.

Pigmaeus - pigmee: pe-ic-om-a-e-u-esse, piede imagine da uomo, opure uomo ha, eqli ho essere,

d) Pi equivalente a pl come al successivo numero sei.

 e) Pi: ap-i, vale a dire o-a-pe-i, alto ha piede avete, punta avete; e talora ap-é-i, derivante da piede ha alto, da punta, avete; ape-i, miele avete; apa-i, aqua avete.

Picca - lancia: ap-i-ce-cc-a, punta avete questo questo ha; potrebbe darsi però, che derivasse dalla radicale ic, e in tale caso sarebbe da analizzarsi pe-ic-ce-a, picde colpisce questo ha.

Piccante: ap-i-ce-ce-a-in-cd-è, punta avete questo questo ha entro costituito è.

Picchetto, giuoco di carte, verisimilmente così chiamato per essere raffigurati nelle carte stesse dei segni rappresentanti oggetti terminanti a punta: ap-i-ce-ce-e-d-ed-o, punta acete questo questo edi costituito costituito ho.

Pigna probabilmente derivata da pinca: ap-i-in-e-a, punta avete entro è ha.

Pilo, specie di dardo: in latino trovasi stampato pilum, tanto coll'i, quanto coll'y: so è a ritenersi l'y, l'analisi sarebbe ap-y-ut-o. punta molto qualche ho. e, se è a ritenersi un i, sarebbe ap-i-ut-o, punta avete qualche ho. Pinna, sommità di qualsiasi cosa, ala di pesce: ap-i-in-in-a, punta avete entro entro ha.

Piper - pepe: ap-i-pe-e-re, punge avete piede è cosa; pepe, ap-é-pe-e, derivante da punta (punge) piede è, opure punge egli piede è.

Pizzo-cima acuta, in ispecie dei monti: ap-i-ed-esse-ed-esse-o, punta avete costituita essere costituita essere ho.

f) Pi: u-pe-i, sopra piede avete, opure pe-u-i, piede sopra avete.

Pigiare: pi-ed-ce-i-are, pi produce questo egli ha cosa è; opure pe-ic-i-are, piede colpo egli ha cosa è.

Pigliare: pe-i-ul-i-are, pi qualche egli ha cosa è.

Pignus – pegno: pe-i-ed-ce-in-u-esse, piede avete costituito questo entro ho essere; anche in pegno è presumibile la assimilazione di un o chiuso prima, o dopo del p.

Pyla - pila, mortajo, e piede di ponte: u-pe-y-ul-a, sopra piede molto qualche ha; opure pe-u-i-ul-a, piede sopra avete qualche ha, Pilastro quale derivato di pila si analizza pila-a-esse-ed-re-o, da pila essere costrutta cosa ho.

Pileus, e pileum - berretto, corrispondente al greco pilos: piul-e-u-esse, pi qualche è ho essere.

Pingo-dipingere: pi-in-ed-ce-o, pi entro produce questo ho, e forse pe-i-in-ed-ce-o, piede avete entro produce questo ho.

Pinso - pestare: pi-in-esse-o, pi entro essere ho.

Piso - pestare: pi-esse-o, pi essere ho.

Pistor, nome attribuito al fornajo giusta il lessico del Forcellini stante la circostanza, che i fornai pestavano il frumento nella pila: quindi è derivabile dal verbo pisto corrispondente a pesto in italiano: pi-esse-eri-d--re, pi essere prodotto molte cosa.

pesto in italiano: pi-esso-ed-d-re, pi essere prodotto molta cosa.

g) Pi: pe-in, piede vino: suggerito dall'uso in qualche dialetto di in per vino.

Pincerna - coppiere: pe-in-ce-e-re-in-a, piede vino questo è cosa entro ha; opure pe-in-cer-in-a, piede vino in corno (tazza) ha, desumendo la interpretazione di corno, o tazza dal greco keras. Propino-propinare: pe-re-o-pe-in-ho, piede cosa ho piede vino ho.

h) Pi: pe-yr, piede brucia.

Pyra - pira: pe-yr-a, piede brueia (fuoco) ha; opure pe-i-ur-a. piede avete brueia ha. Pyramis - pyramidis - piramide: pyr-a-c-in-i-ed-esse , da pira è entro egli costituito essere.

i) Pi: pa-i, pasce avete.

Pio: pa-i-o, pasce avete ho.

I significati presentatisi dello lettero pl sarebbero i seguenti:

a) Pe susseguite da parola incominciante per l.

Platano: pe-lat-a-in-o, piede largo ha entro ho.

Platea - piazza: p-e-lat-l-a, piede dericante da largo ha, t-itenta la analisi di lat in two-a-d, twe ha -produte, data nell'articolo sulla lettera L alla parola latus; piazza, p-e-lat-esse-a, piede twee ha costrutte essere ha; place in francese p--lu-a-c-e-e, piede twee ha questo  $\theta$ .

Plaudo: applaudire: pe-laud-o, piede lode ho.

b) Pe-ul, piede qualche.

Plasma: pe-ul-a-ed-esse-e-in-a, piede qualche ha prodotto essere è entro ha, ritenuto che la s stanto la sua doleczza rappresenta le due lettere ds, e forse quelle ns.

Plastica: pe-ul-a-esse-ed-ic-a, piede qualche ha essere costrutto imagine ha, opure i-ce-a, egli questo ha.

Ploro - piangere: pe-ul-oro, piede qualche prego.

Plus rappresentante plurs - più: pe-ul-u-re-esse, piede qualche sopra cosa essere.

Plucia piogiai: pe-ul-u-v--a, piode qualche aqua sopra eqti ha, ritenuto che l'u di pluvia, o di pluvi rappresenta l'o aperto significanto aqua, e che ciò sarobbe confermato dall'italizao pioggia analizzabile pe-ul-o, opure u-o,-ed-ec-e-a, piede qualche aqua, perostere questo eqti ha, e molto più dalla opure sopra aqua, produce questo eqti ha, e molto più dalla corrispendente parola valaca ploa analizzabile pe-ul-o-a, piede qualche aqua ha: riguardo a pioggia, se fosse fondato l'uso dei due g, sarebbere a ripetersi la voci ed-ec. produce questo.

c) Pa-ul, pasce, sodisfa qualche.

Placeo-piacere: pa-ul-a-ce-e-o, sodisfa qualche ha questo egli ho.

Placido: pa-ul-ha-ce-i-ed-o, sodisfatto qualche ha questo egli
costituito ho.

Placo - placare: pa-ul-a-ce-o, sodisfa qualche ha questo ho. Plenus - pieno: pa-ul-é-in-u-esse, derivante da qualche sodisfatto, opure sodisfatto qualche egli, entro ho essere.

Pleo - empire: pa-ul-e-o, sodisfa qualche è ho, opure egli ho.

d) U-pe-ul, sopra piede qualche.

Plaga - percossa: u-pe-ul-a, sopra piede da qualche, opure pe-ul-6-a, piede qualche da sopra, -ed-ce-a, prodotto questo ha; opure pe-ul-a-ic-a, piede qualche ha colpo ha.

Plagula - cortina - tenda: u-pe-ul-a, sopra piede qualche ha, opure pe-ul-u-a, piede qualche da sopra, -ed-ce-ul-a, prodotto questo qualche ha.

Plango - percuotere: u-pe-ul-a, sopra piede da qualche, opure pe-ul-6-a, piede qualche da sopra, in-ed-ce-o, entro produce questo ho; opure pe-ul-ó-a-in-ic-a, picde qualche da sopra entro colpo ho.

Planta - pianta: u-pe-ul-a, sopra piede qualche ha, opure pe-ul-ó-a, piede qualche da sopra, in-ed-a, entro produce ha.

Plecto - percuotere: u-pe-ul-e, sopra piedo qualche è, opure pe-ul-6-e, piede qualche sopra è, -ce-ed-o, questo prodotto ho; e forse pe-ul-ó-e-ic-ed-o, piede qualche sopra è colpo prodotto ho.

e) Pe-lu, piede luce.

· Plaga, cioè una data parte di cielo, di terra: pe-lu-a-ed-ce-a, piede luce ha costituisce questo ha, Plagio: pe-lu, piede luce, opure pe-ul, piede qualche, -a-de-

ce-i-o, ha manca questo egli ho.

Planus-piano: pe-lu-a-in-u-esse, piede luce ha entro ho essere. I significati presentatisi della sillaba po sarebbero i seguenti:

a) Pe-o, piede ho. Podium - poggio: pe-o, (forse pe-6-o) -ed-i-u-e-in, piede ho

(opure piede sopra ho) costituito egli ho è entro. Polliceor - promettere: pe-o-ul-liceor, piede ho qualche offro.

Pollutio - deturnamento, macchia: pe-o-ul-lutio, piede ho qualche lordamento.

Polluo - deturpare - macchiare: pe-o-ul-luo, piede ho qualche lorda, essendo tale uno dei significati del verbo luo, luis.

b) Pe-a-u, piede ha sopra.

Posa - pausa: pe-a-u-ed-esse-a, piede ha sopra prodotto essere ha, ritenendosi rappresentare la s le due lettere ds stante la dolcezza, con cui si pronuncia.

c) Pe-6, piede sopra, o molto.

Polio - polis - pulire: pe-ó-lu-i-o, piede sopra luce io ho. Pompa: pe-6-e-in-pe-a, piede molto è entro piede ha. Pono - ponere - porre: pe-ó-in-o, piede sopra entro ho.

Pons-pontis - ponte: pe-ò-in-ed-esse, piede in sopra costituito essere.

Poples-poplitis - piegatura dei ginocchi: pe-6, opure pe-6-ho. -pe-ul-e-ed-esse, piede sopra, opure piede sopra ho, piede qualche è costituito essere.

Potare corrispondente al latino puto-tagliare: pe-ó-de-a-re-e, piede sopra toglie ha cosa è.

Pozzo-puteus: pe-ó-yd-esse-o, piede molta aequa essere ho. d) Pe-ó-o, piede sopra, opure molto, ho.

Poi: pe-ò-o-i, piede sopra ho egli.

Polis - città: pe-6-o-ul-i-esse, piede molto (forse piedi molti) ho qualche eqli essere.

Polleo - potere, splendere: pe-6-o-ul-ul-e-o, piede sopra ho qualche qualche è ho; in significato di splendere sarebbe pe-6-olu-ul-e-o, piede sopra ho luce qualche è ho.

Popolo - populus in latino, peuple in francese, people in inglese, pueblo in spagnuolo: popolo, pe-ó-o-pe-ul-o, piedi molti ho piede qualche ho; peuple, e people: pe-e-u-pe-ul-e, piedi è molti piede qualche è; pueblo, pe-u-e-pe-ul-o, piedi molti è è piede qualche ho.

Poscia: pe-6-o-esse-ce-i-a, piede sopra ho essere questo egli ha. Possibile: pe-ò-o-ed-esse-i-è-pe-i-ul-e, piede sopra ho costituito essere acete è piede egli qualche è.

Possideo - possedere: pe-ó-o-ed-esse-i-ed-e-o, piede sopra ho costituito essere avete costituito è ho.

Possum - potere: pe-o-o-ed-esse-u-e-in, piede sopra ho, opure ho sopra, costituito essere ho è entro.

Post - dopo: pe-ó-o-esse-ed, piede sopra ho essere fatto.

e) Pe-ò, piede aqua.

Poculum - vaso da bere: pe-ò-ce-ul-u-e-in, piede aqua questo qualche ho è entro.

Pontus - mare: pe-ò-in-ed-u-esse, piede aqua entro costituita ho essere.

Poto - bevere: pe-ò-ed-o, piede aqua costituisce ho: il derivato potus - bevanda: pe-ò-ed-u-esse, piede aqua costituita ho essere; e potisso, potissas - bevere: pe-ò-ed-i-esse-esse-o, piede aqua produce avete essere essere ho,

f) Pa-o, pasce molto, opure sopra.

Polenta: pa-o-ul-é-in-ed-a, derivante da qualche ha, opure molto, pasce entro coslituito ha.

Pollen, pollinis - polline, farma sottile: pol (radicale di polenta) -ul-e-in, pol qualche egli entro, opure in egli. Poppa - mammella: pa-6-pe-pe-a, pasce molto piede piede ha.

Poppa - mammella: pa-o-pe-pe-a, pasce motto piede piede ha. Portio - porzione: pa-o-re-ed-i-o, sodisfu sopra cosa costituita egli ho.

g) Ap-o, ape molto.

Pomo-frutto: ap-à-c-in-q, ape molto è entro ho. Questa amlisi si è presunta dalle circostanza, che il mielo viene fatto dalle api, e che il pome ha la dolcazza del mielo, per cui la parola pomo esprimerebbe essere dolce, come se provenisse da api: ad una tale supposizione darebbe appoggio il fatto, che i Tedeschi chiamano Apple il pomo, presumibilmente per le circostanze suceposte delle api, e del mielo.

Popone: ap-o-pe-o-in-e, ape molto piede molto entre è: anche questa parola, è presumibile, sia derivata da ape per quanto è superiormente detto sulla parola pomo.

h) Ps con successiva voca incominciante per o.

Pondus - peso: pe-on (onus, oneris) -ed-u-esse, piede onere costituito ho essere.

Porca, terra sporgente fra due solchi: pe-or (orior)-ce-a, piede sorge questo ha: riguardo a porca femina del porca la sillaba or rappresenta os, oris -bocca, come in porco.

Porco: pe-or-ce-o, piede bocca questo ho, opuro pe-ó-or-ce-o, piede molto bocca questo ho. Posco - chiedere: pe-os-ce-o, piede bocca essere questo ho.

Postulo - chiedere: pe-os-ed-ul-o, piede bocca essere produce qualche ho.

i) Po rappresentato dalla sillaba pu in alcune parole latine, come in pullus-pollo, pulmo-polmone, pulpa-polpa, puls, pullis-polenta, pulsus-polso, pulcer-polvere, pumex-pomice, puppis-poppa, purpura-porpora, puteus-pozzo, puto-polare.

8. I significati presentatisi delle lettere pr sarebbero i seguenti:

a) Pe-re, piede - cosa.

Praedulcis - assai dolcs: pe-re-a-e-dulcis, piede cosa ha è dolce.

Praemitto - premettere: pe-re-a-e-mitto, piede cosa ha è metto.

Guillonii - Pare I.

Praeses - preside: da ritenersi praeseds, pe-re-a-e-sed-esse, piede cosa ha è siede essere.

Premo - calcare, premere: per-ce-e-in-o, piede cosa è è entro he, opure per-ce-e-in-o, piede cosa oppre d, opure per-ce-e-in-o, piede andare sopra è, è entro ho. È sorto però il dubio, che le lettere pr in dette parole rappresention anche un ò chiuso, cioò depe-er, sopra piede cosa, opure per-ce-e, piede sopra cosa, opure per-ce-, piede cosa sopra, e che il p rappresenti la voce ap radicale di anter.

Probo-provare: pe-re-o-è-pe-o, piede cosa ho è piede ho: col mutare l'ho finale in ha si ha l'analisi del nome prova.

Promoveo - promovere: pe-re-o-moveo, piede cosa ho movo.

Protego - protegere: pe-re-o-tego, piede cosa ho copro.

Prurio - avere pizzicore, prurito: pe-re-ur-i-o, piede cosa abbrucia io ho; forse pe-ur-u-re-i-o, piede brucia molto cosa io ho.

b) Pe-ru, piede ruina.

Pravus - storto, difettoso, pravo, cattivo: pe-ru-a-v-u-esse, piede ruina ha molto ho essere.

c) Pe-or, piede oro, prego, parlo, da os, oris - bocca.

Precor - pregare: pe-or-é-ce-o-re, piede derivante da bocca

questo ho cosa.

Prem, precis - prece: pe-or-é-ce-esse, piede derivante da bocca

(da orare) questo essere.

Procax, procacis - procace: pe-or-o-ce-a-ce-esse, piede bocca ho questo ha questo essere.

Proco - chiedere: pe-or-o-ce-o, piede bocca ho questo ho.

d) Pe-or (orior), piede nascere, sorgere.

Praegnans - pregno: pe-or-a-e-ed-ce-in-a-in-ed-esse, piede da nascere egli costituito questo entro ha entro costituito essere; pregno, pe-or-é-ed-ce-in-o, piede dericante da nascere, opure nascere egli, costituito questo entro ho.

Primo: pe-or-i-e-in-o, piede nato avete è entro ho; riguardo a questa parola, e alle sotto indicate principe, principio, prior, prisco, o per taluna di esse potrebbe forse essere preferibile l'analisi delle lettere pr in ap-re, punta, alta cosa.

Principe: prim-co-i-pe, primo capo egli piede.

Principio: pe-or-i-in-co-i-pe-i-o, piede nasce avete entro capo avete piede egli ho.

Prior - anteriore: pe-or-i-ó-re, piede nato avete molta cosa. Prisco: pe-or-i-esse-ce-o, piede nato avete essere questo ho. Prole: pe-or-o-ul-è, piede nato ho qualche è.

e) Pe-ur, piede abbrucia.

Pruina - brina: pe-ur-u-i-in-a, piede abbrucia molto, o sopra, avete entro ha; opure pe-ru-i-in-a, piede ruina avete entro ha: la perola brina, è-pe-ur-i-in-a, è piede abbrucia avete entro ha, indica preferibile la prima interpretazione.

Pruna: carbone acceso: pe-ur-u-in-a, piede brucia molto, opuro sopra, entro ha.

f) Pa-re, pasce - cosa, cibo - cosa.

Prandeo-desinare: pa-re-a-in-ed-e-o, pasce, cibo cosa ha, opure da cosa pasce, entro costituito egli ho.

Prandium-pranzo: pa-re-a-in-ed-i-u-e-in, pasce, cibo cosa ha, opure da cosa pasce, entro prodotto egli ho è entro.

Prato: pa-re-a-ed-o, pasce cosa ha, opure da cosa pasce, costitutio ho: e se si dovesse ritenere rappresentare la parola parato, o derivante da pari, starebbe egualmente la radicale pa per quanto si è sopra detto alla parola pari.

9. I significati presentatisi di pu sarebbero:

a) Pe-u, piede sopra, alto, molto.

Publico-publicus: p-u-b-p-u-li-ce-o, piedi molti è piede qualche egli questo ho; e forse p-u-b-p-u-li-c-o, piedi molti è piede qualche magine ho: serivevasi anticamente popietes; il cul o sarà stato pronunciato chiuso, e se venira pronunciato aperto sarà stato coll' o chiuso assimilato come sopra in popole.

Pula-guscio: pe-u-ul-a, piede sopra qualche ha.

Pulcher-bello: pe-u-lu-ce-e-re, piede molla luce questo è cosa. Pulpa -polpa: pe-u-ul-pe-a, piede sopra qualche piede ha: il francese poulpe fa supporre, che l'u in latino, e l'ó chiuso in italiano rappresentino le due voci ho-ó, ho sopra.

Pulso - spingere, battere: pe-u-ul-esse-o, piede sopra qualche essere ho.

Pulsus - polso, e battimento: pe-u-ul-esse-u-esse, piede sopra qualche essere ho essere.

Pulto-battere: pe-u-ul-ed-o, piede sopra qualche produce ho. Pulver, e pultis polere: pe-u-ul-v-e-r, piede sopra qualche molto è cosa: si inclina a interpretare il v per molto, e non per fo-vuoto. Pulvinar, e pulvinus -cuscino: pe-u-ul-v-i-in-a-re, piede sopra qualche molto avete entro ha cosa; e pulvinus, pulvin ho essere. Pure corrispondente ad etiam in latino: pe-u-re-e, piede sopra

cosa è.

Propura - porpora: pe-u-ro-pe-u-ro-a, piede molto rosso piede

Purpura - porpora: pe-u-ro-pe-u-ro-a, piede molto rosso piede molto rosso ha.

Puto - putas - opinare - pensare: pe-u-ed-o, piede sopra costituisce ho.

Puto-putas-tagliare: pe-u-de-o, piede sopra toglie ho.

b) Pa-u, pasce molto.

Puer - fanciullo: pa-u-e-re, mangia molto è, opure egli, cosa.

Pulmentum, cibo delicato, e soave: pa-u-ul-mentum, pasce
molto qualche è entro in egli costituito ho è entro.

Puls - pultis - polenta: pa-u-ul-ed-esse, passe molto qualche costituito essere, ritenuto che puls rappresenta pults.

c) Ap-u, apice, sopra, opure molto.

Pulex - pulicis - pulce: ap-u-ul-e-ce-esse, punge molto qualche egli, opure è, questo essere.

Puncta - punta: ap-u-in-ce-ed-a, apiee molto entro questo costituito ha.

Punctum, e punctus-puntura, e punto: ap-u-in-ce-ed-u-e-in.

apice molto entro questo produce ho è entro.

Pungo - pungere: ap-u-in-ed-ce-o, apice molto entro produce

questo ho.

Pungolo: punge-ul-o, punge qualche ho.

#### ARTICOLO XXVII.

## Della lettera Q.

La lettera q non è primitiva, nè ha un significato proprio, ma è a presumersi introdotta per rappresentare la lettera e in date circostanze, e in generale quando al e susseguono due vocali, la prima delle quali sia un o, od un m.

Detta lettera rappresenta anche altre lettere, o viceversa ne è rappresentata, di maniera che ora è usato un q, ed ora

un e: in lakino consere, e in italiano eucorer, saqueus-laccio, quicumque - chiunque, quinque - cinque - cinque, quotidiamus - cotidiano; in francese domestique, e in italiano domestico, hipoteque - ipoteca, manquer - maneare, marque - marca, modique - modico, piquant-piccante, unique - unico;

un g: aequalis in latino, ed eguale in italiano, sequor-seguire; aqua in latino, e aqua in spagnuolo;

un p: aqua in latino, e apa in valaco.

I significati presentatisi applicabili a tale lettera sono i seguenti:

 a) Qu rappresentante un c: antiquus - antico, hipoteque ipoteca, historique - istorico, magnifique - magnifico, manquer mancare.

b) Qu significante ce-o, questo ho.

Quale: ce-o-a-ul-e, questo ho ha qualche egli.

Qualunque: qual-un-ce-o-e, quale uno questo ho è.

Quanto: ce-o-a-in-ed-o, questo ho ha entro costituito ho.

Quello: ce-o-el-ul-o, questo ho egli qualche ho. Quia - perchè: ce-o-t-a, questo ho avete ha.

Quindi: ce-o-indi, questo ho indi.

Quot - quanto: ce-o-o-od, questo ho ho costituito.

Quota: ce-o-o-ed-a, questo ho ho costituito ha.

c) Qu significante ce-u, questo sopra, opure questo molto. Qua: ce-u-a, questo sopra ha.

Qui (avverbio): ce-u-i, questo sopra avete.

Quasso, e quaso - quassare, squassare, corrispondenti a quatio: ce-u-a-ed-esse-o, questo sopra ha, opure questo da sopra, prodotto essere ho.

Queo - potere: ce-u-e-o, questo sopra è ho.

Adquiro - acquistare: a-ed-ce-u-i-re-o, ha prodotto sopra questo avete cosa ho.

Acquistare rappresenta adquirstere; quindi acquisto è ad analizzarsi a-ed-ce-u-i-re-esse-ed-e, ha prodotto sopra questo avete cosa essere prodotto ho.

Coquo - cuocere: cu-o-ce-u-o, cova ho questo molto ho; opure ce-o-cu-o, questo ho cova ho.

Laqueus - laccio: ul-a-ce-u-e-u-esse, qualche ha questo sopra è ho essere.

Longinquus - longinquo: long-i-in-cs-u-u-esse, lungi avete entro questo molto ho essere. Propinquus - propinquo: prope-i-in-ce-u-u-esse, vicino avete entro questo molto ho essere.

Sequor-seguire: esse-e-ce-u-o-re, essere è sopra questo ho cosa. Siliqua - guscio: esse-i-ul-i-ce-u-a, essere avete qualche avete questo sopra ha.

Squama: esse-ce-u-am-a, essere questo sopra attorno ha.

Squarciare: esse-ce-u-a-ru-ce-i-are, essere questo molto ha ruina questo egli ha cosa è.

 d) Qu significante cu radicale di cubare, quiete, covo, covile, luogo, o cosa di unione.

Quadro: cu-a-ed-re-o, base ha costituita cosa ho.

Quagliare - coagulare, parole di derivazione diversa: la prima da scriversi senza il g analizzabile cu-a-ul-i-are, unione ha qualche egli ha cosa è; la seconda analizzabile cu-a-ed-ce-ul-are, unione ha produce questo qualche ha cosa è.

Qualus, e qualum - cesta: cu-a-ul-u-esse, da contenere qualche ho essere.

Quasillum - cestello: cu-a-esse-i-ul-ul-u-e-in, da contenere entro ha essere avete qualche qualche ho è entro.

Quies - quiete: cu-i-é-ed-esse, derivante da avete covo (riposo) prodotto essere.

Equus - cavallo: e-cu (da sedere) -u-esse, è da sedere ho essere. Inquilino: in-cu-i-ul-i-in-o, entro covo avete qualche avete entro ho.

Tranquillo: ed-re-a-in-cu-i-ul-ul-o, costituisce cosa ha entro quiete avete qualche qualche ho.

e) Qu rappresentante ce-d, questo aqua. Liqueo-sciogliere: ul-i-ce-d-e-o, qualche avete questo aqua è ho.

Liquido: ul-i-ce-ò-i-ed-o, qualche avele questo aqua egli costituito ho.

f) Qu rappresentante ce-vo, questo voce.

Queror-lamentarsi: ce-vo, opure voc-u,-e-re-o-re, questo vocè, opure voce molta, è cosa ho cosa; e forse ce-u-e-or-o-re, questo molto è bocca ho cosa.

Squillo: esse-ce-vo-i-ul-ul-o, essere questo voce avete qualche qualche ho; opure esse-voc-u-i-ul-ul-o, essere voce molta avete qualche qualche ho.

g) Qu rappresentante oc-u, ochio sopra.

Quaero-cercare: oc-u-a-e-re-o, ochio sopra ha è cosa ho.

Quaestio-ricerca, questione, ritenuto che rappresenta quaerstio: oc-u-a-e-re-esse-ed-i-o, ochio sopra ha è cosa essere prodotta egli ho.

Quaestor, vale a dire quaerstor-questore: oc-u-a-e-re-esse-ed-o-re, ochio sopra ha è cosa essere prodotta molta cosa.

Inquiro-cercare: in-oc-u-i-re-o, entro ochio sopra aveta cosa ho.
Inquisitus, daprima inquirisitus inquisitu: in-oc-u-i-re-essei-ed-u-esse, entro ochio sopra avete cosa essere avete prodotto ho essere.

h) Qua rappresentanto il suono materialo qua.

Quaglia: qua-ed-ce-ul-i-a, qua produce questo qualche egli ha, così detta forse dalla sua voce eguale, o simile al qua qua: potrebbe anche essere cu-ha, quieta, tranquilla.

## ARTICOLO XXVIII.

#### Della lettera R.

La lettera r è a presumersi lettera primitiva non avente da sola un significato, ma soltanto colla sua unione ad altra lettera precedente, o susseguente, assimilata, o non assimilata: sopra di essa sono emerse le osservazioni seguenti:

- 1. Essa è talora rappresentata da altra lettera, o viceversa rappresenta altra lettera, di maniera che ora è usata un'r, ed ora
  - un b: subreptitius surrettizio, subrogare surrogare;
    - un d: adrideo arridere, adrogo arrogare;
- un' i: aja-area, barcajuolo-barcaruolo, colombaja-colombara, fornajo - fornaro, ghiaja - glarea, granajo - granaro, labium-labro, stuoja - storea;
- ciel, e in valaco ceriu, pelegrino peregrino, per la -pella, puella puerula, togliere torre, tortola in spagnuolo, turtur in latino, e tortora in italiano;
- un'n: ponere-porre; la n rappresentante in affermativo: invadiare-irradiare, inrigare-irrigare, convodo-corvodo; e la n rappresentante l'in negativo: inregularis-irregolare, inrevocabilisirrepocabilis

un's dolce: aes per aers - aeris, mas per mars - maris, mos per mors - moris, mus per murs - muris, ros per rors - roris, rus per rurs - ruris, naso per nars-ho, e probabilmente moestus da moereo, quaestus da quaero, acquisitus da acquiro, ustus da uro;

un t: patricida - parricida. 2. Talvolta è preceduta da una, o più vocali assimilate, come in rabesco per arabesco, ragno - araneus, rancio (colore) - arancio, rena-arena, resta (spica)-arista, renga in dialetto per aringa, ringhiera-aringhiera, rugine-aerugo, ricio-ericius, o hericius,

ruga-eruca, rondine-hirundo, riso (biada)-oriza. 3. Nell'articolo ventesimo degli studi sulla ortografia italiana sono citate parole erroneamente scritte con due r in italiano.

 Il significato della lettera r in generale è quello di res-cosa. Acer-acre: ac (acus - punta) -e-re, punge è cosa.

Caverna: cav-e-re-in-a, cavo è cosa entro ha.

5. La r coll' i precedente assimilato rappresentante la sillaba irradicale di ira.

Rabia: ira-a-è-pe-i-a, ira ha è piede egli ha.

Rabido: ira-a-è-pe-i-ed-o, ira ha è piede egli costituito ho. Rancore: ira-a-in-ce-ò-re-e, ira ha entro questo molto cosa è. Rixa-rissa: ira-i-ce-esse-a, ira avete questo essere ha.

Rovello: ira-o-v-e-ul-ul-o, ira ho molta è qualche qualche ho. 6. La r coll'i precedente assimilato avente il significate di va, costituente parte del verbo ire-andare.

Ramingo: ir-a-i-in-i-in-ed-ce-o, da andare in egli avele entro costituito questo ho.

Rampa: ir-a-e-in-pe-a, da andare è entro piede ha; opure ir-o-a-e-in-pe-a, andare sopra ha (opure da sopra andare) è entro piede ha.

Ranco, cioè zoppo: ir-a-in-ce-o, da andare non questo ho. Rapido: ir-a, opure ir-6-a, pe-i-ed-o, da andare, opure da molto andare, piede egli costituito ho.

Ratis - zattera: ir-a-ed-i-esse, da endare costituito egli essere, e forse re-ò-a-ed-i-esse, cosa da aqua costituito egli essere.

Ratto, cioè presto: ir-a-ed-ed-o, andare ha produce produce ho. Rego-regis-reggere: ir-e-ed-ce-o, andare è produce questo ho. Regula - regola: ir-e-ed-ce-ul-a, andare è produce questo qualche ha.

Remo: ir-é-i-in-o, dericante da andare in egli ho; e forse re-b-b-i-in-o, cosa dericante da aqua in egli ho, opure b-re-é-i-in-o, dericante da cosa aqua in egli ho.

Rheda - veicolo: ir-e-ed-a. andare è produce ha.

Riga, eioè linea: ir-i, opure re-i, -ed-ce-a, andare avete, opure cosa va, prodotto questo ha.

Ripido: ir-i, opure re-i, -pe-i-ed-o, andare avete. opure cosa va. niede cali costituito ho.

Ronda: ir-o-in-ed-a, andare sopra, opure molto, entro prodotto ha.

Rondine analizzata nell'articolo sulla lettera H alla parola Hirundo.

Ronzare: ir-ò-in-ed-esse-are, andare sopra entro prodotto essere ha cosa è.

Ronzino: ir-o-in-ed-esse-i-in-o, andare molto non costituito, opure andare ho entro costituito, essere avete entro ho.

Ruota - rota: ir-u-o-ed-a, andare sopra ho costituito ha.

Rotolo: ir-6-o-ed-ol-o, gira sopra ho costituito qualche ho. Ruc in francese corrispondente a strada in italiano: ir-u-e, andare sopra è.

Ruga - strada: ir-u-ed-ce-a, andare sopra costrutto questo ha : cio stante il significato della contrada in Milano Rugabella è quello di Stradabella. In significato di grinza della pelle potrebbe derivare come sopra, consistendo in un solco a gnisa di via, ma in tale significato potrebbe anche derivare da ru-ed-ee-a, ruina costituisce questo ha.

Bracco: é-pe-ir-a-ce-ce-o. è piede da andare questo questo ho. Tiro: ed-ir-o, produce andare ho, opure ed-i-re-o, produce va cosa ho.

Sono analizzate nell'articolo sulla lettera C si nuncri II, o VII le parole Carro, Controda, Corre, sulla lettera E si numero 4 Erra, Guerra, sulla lettera E si numero 14, o V Coraggio, Gara, Gree, Grallae, Trampoli, sulla lettera P al numero 3 Romasse. sulla lettera S al numero 7 Strado, e la parola telesca Strasse.

7. La r coll'o precedente assimilato avente il significato di orior, oriris - nascere, sorgere.

Racemus - racemo, opure racimolo: or-a-ce-e-i-in-u-esse, sorge ha questo è in eg!i ho essere.

Guinamoixi. - Parte I.

Radiæ, radicis - radice: or-a-ed-i-ce-esse, sorge ha produce avete questo essere.

Ramo: or-a-e-in-ho, sorge ha è entro ho.

Rampollo: or-a-i-in-pe-ol-ul-o, sorge ha in egli piede qualche qualche ho.

Razza: or-a-ed-esse-a, da nascere costituito essere ha,

Recens - recente: or-e-ce-é-in-ed-esse, nato è derivante da questo entro costituito essere, ritenuto che recens ha assimilato un t.

Nascor - nascere: in-a-or-esse-cc-o-re, entro ha nascere essere questo ho cosa.

Pario - partorire, analizzata nell'articolo sulla lettera P al N. 3.

Pargolo: pe-a-or-ed-ce-ol-o, piede ha nascere costituito questo qualche ho.

Stirps - stirpe: esse-ed-i-or-pe-esse, essere produtto avete nascita piede essere.

 La r coll'o precedente assimilato rappresentante la voce os. oris - bocca.

Rabula: or-a-è-pe-ul-a, parla ha è piede qualche ha.

Ralio: or-a-ul-i-o, da bocca qualche egli ho.

Rampogna: or-a-i-in-pe-ú-ed-ce-in-a, parla ha in egli piede molto produce questo entro ha.

Rana: or-a-in-a, parla (gracchia) ha entro ha.

Rancio - vivanda: or-a-in-ce-i-o, da bocca entro questo egli ho. Rangolare: or-a-in-ed-ce-ol-are, parla (grida) ha entro produce questo qualche ha cosa è.

Rantolo: or-a-in-ed-ol-o, grido ha entro prodotto qualche ho. Ratio-ragione: or-a-ed-esse-i-o, da parlare costituito essercegli ho.

Raziocinio: or-a-ed-esse-i-o-ce-i-in-i-o, da parlare prodotto essere egli ho questo avete entro egli ho.

Rauco: or-a-u-ce-o, bocca ha sopra questo ho. e forse or-afo, bocca ha vuoto.

Ravis - raucedine: or-a-v-i-esse, bocca ha sopra, opure vuoto, egli essere.

Razione - porzione: or-a-ed-ce-i-6-in-e, da bocca costituito essere egli sopra entro è.

Redine: or-e-ed-in-e, derivante da bocca costituito entro è. Rhetor - retore: or-e-ed-o-re, parla è costituito sopra cosa. Rictus - bocca delle bestie: or-i-ce-ed-u-esse, bocca avete questr costituita ho essere.

Rideo - ridere: or-i-ed-e-o, bocca arcte produce è ho.

Rigno: or-i-ed-e-in-o, bocca acete prodotto questo entro ho.

Sicome le bestie farebbero il rigno, quando sono irritate, così
la r potrebbe rappresentare invece la voce inv: altretanto è a
presumersi riguardo a ringo, ringis, al suo corrispondente rinquitare, o a ringhio.

Rima - fessura: or-i-in-a, bocca avete in egli ha: questa analisi è applicabile anche a rima in significato di consonanza desinenziale: nel primo significato ri può dire ru-i, ruina avete.

Riso, (da ridere); owi-cid-esse-o, locra acete prodolto essere ho. Rito: or-i-cid-o, prephiera acete stubilita ho: resta perb da indagare se una tule parola sia in origine stata applicata per esprimere le cerimonie, i movimenti materiali ripetut i dagli antichi sacerdoti, poiche in tale caso sarebbe invece applicabile la interpretazione ir-i-cid-o, andare acete stabilio ho.

Rogo - dimandare, pregare: or-o-ed-ce-o, bocca ho produce questo ho.

Rospo, corrispondente al latino rubeta, o rana rubeta: or-oesse-pe-o, bocca (gracchia) ho essere piede ho.

Ructus - rutto: or-u-cc-cd-u-esse, bocca sopra questo prodotto ho essere.

Rudo, rudis-rugghiure: or-u-ed-o, bocca molto prodotto ho; c così i derivati rugio, rugire-rugghiare; essendo analizzabile il primo or-u-ed-ce-i-o, bocca molto prodotto questo egli ho.

Ruma parte superiore della gola, ed anche papilla: or-u-i-in-a, bocca sopra in egli ha: si presentano della stessa derivazione il verbo rumo-rumare. il verbo rumino-rumare. e il sostantivo rumo-rumore.

Russare: or-u-csse-esse-ure, bocca molto essere essere ha cosa è.

Aryomento: a-or-ed-ce-o-i-in-é-in-ed-o: ha bocca produce questo ho in egli egli entro prodotto ho.

Argutia - arguzia: n-or-ed-ce-u-ed-essc-i-a, ha bocca produce questo molto prodotto esserc egli ha. Armonia: a-or-mon-i-a, ha bocca solo (unito, d'accordo)

Armonia: a-or-mon-i-a, ha bocca solo (unito, d'accordo avete ha.

Briglia: è analizzata nell'articolo sulla lettera B.

Grugno (del poreo): ce-or-u-ed-ce-in-o, questo boeca molta costituito questo entro ho.

Laringe: ul-a-or-i-in-ed-ce-c, qualche ha bocca avete entro costituito questo è.

Merulus, e merula - merlo: i-in-e-or-ul-u-esse, in egli è bocca (parla, canta, zufola) qualche ho essere.

Narro-narrare: in-a-or-or-o, entro ha bocca bocca ho, cioè entro ha parla parla ho; opure in-a-or-re-o, entro ha bocca cosa ho. Parlo: pe-a-or-ul-o, piede ha bocca qualche ho.

Parola, anticamente paraula: pe-a-or-a-ul-a, piede ha da bocca malche ha.

Precor - pregare, prex - prece, procax - procace, e procochiedere sono analizzate nell'articolo sulla lettera P al numero 8.

Presbiter, rappresentante prexbiter - prete: prex-è-pe-i-ed-e-re, prece è piede egli costituito è cosa; e prete, pe-or-é-ed-e, piede derivante da bocca (da orare) costituito è.

 $Sermo-sermone\colon$ parola analizzata nell'articolo sulla lettera S al numero 9.

Strideo, e strido-stridere: esse, opure ex,-ed-or-i-ed-e-o, essere, opure fuori, produce bocca avete costituito è ho: la sillaba stri di strillare sarebbe analizzabile eeme quella di strideo.

9. La r coll' o aperto significante aqua assimilato prima, o dopo di essa.

Rigo - irrigare: ò-re. aqua cosa, opure re-ò, cosa aqua, -i-ed-ce-o, avete costituito questo ho.

Ripa: ò-re, opure re-ò, -i-pe-a, aqua cosa, opure cosa ayua, ave-pide ka; l'analisi di rica è eguale non ostante la permutazione del p in r: opure or (dal latino ora -estremità-marginespiaggia) -i-pe-a, spiaggia arete piede ha.

Riso (biada) corrispondente al latino, e al greco oryza: ò-rei-ed-esse-o, aqua cosa avete prodotta esseve ho.

Rivus-rivo, e rio: ò-re, opure re-ò, -i-v-u-rsse, aqua eosa .

opure eosa aqua, acete sopra ho essere: non sembra però ammissibile l'analisi ir-i-v-u-esse, andare acete sopra ho essere.

 La r colle vocali av precedenti assimilate formanti la radicale di aura.

Brezza corrispondente al latino ventulus: è-pe-aur-e-ed-iesse-a, è piede derivante da aura costituito egli essere ha, opure è piede auveza, oreza; e tale interpretazione ha un appoggio nelle parole orezza, e orezzo significanti venticello: la assimilazione dell'i si è presunta per quanto è esposto nell'articolo sulla lettera Z al numero 5.

Rezzo, ombra in luogo aperto: aur-é-ed-i-esse-o, derivante da aura prodotto egli essere ho.

 La r colle vocali au precedenti assimilate formanti la sillaba aur radicale di auris-orecchia.

Lercio: ul-e-aur-ce-i-o, qualche è orecchia questo egli ho. Lordo: ul-aur-ed-o, qualche orecchia costituisce ho.

 $Sordo-surdus,\ sordes-immondizie\ ,\ e\ sordidus-sordido\ sono\ analizzate\ nell'articolo\ sulla\ lettera\ S\ al\ numero\ 11.$ 

 La r coll'u precedente assimilato rappresentante la voce ur radicale di uvo-bruciare.

Ragia: ur-a-ed-ce-i-a, da bruciare costituito questo egli ha. Ranno: ur-a , opure ur-ò-a , -in-in-o , brucia ha , opure da

aqua brucia, entro entro ho.

Rhagades-ragadi, crepature, fessure in un corpo animale:
ur-h-a-ed-ce-a-ed-e-esse, brucia molto ha produce questo ha costi-

tuito è essere: rha può esprimere ru-a, ruina ha.

Rogna: ur-ó-ed-ce-in-a, brucia molto, opure sopra , produce
questo entro ha.

Rogo: ur-o-ed-ce-o, brucia ho costituito questo ho.

Rovente: ur-o-v-é-in-ed-c, derivante da molto ho brucia entro costituito è.

Arde - ardere: a-ur-ed-e, ha brucia produce è.

Areo - inaridire: a-ur-e-o, ha brucia è ho.

Arido: a-ur-i-ed-o, ha bruciato egli costituito ho.

Arrosto: a-ed-ur-o-esse-ed-o, ha costituito bruciato ho essere

prodotto ho.

Brace, c bruciare in italiano, braise, e brûler in francese,

Brace, c oraciare in manno, orase, e oracer in francese,
Brand-incendio, braten-arrostire, e braun-bruno in tedesco
sono analizzate nell'articolo sulla lettera B.
Brusco: è-pe-ur-u, opure re-ur, esse-ce-o, è piede brucia-

punge molto, opure cosa brucia, essere questo ho.

Carbo - carbone: parola analizzata nell'articolo sulla lettera C.

Pira, piramide, pruina - brina, e pruna - carbone acceso, analizzate nell'articolo sulla lettera P ai numeri 5, e 8.

Torcia: vd-o-ur-ce-i-a, produce ho brucia questo egli ha. 13. La sillaba ra ha presentati i significati seguenti:

a) Ra: re-a, cosa ha.

Ara: ò-a-re-a, da sopra cosa ha.

Costiera: cost-i-e-re-a, derivante da avete costa cosa ha.

Scultura: scult-u-re-a, sculto sopra cosa ha.

b) Ra: rn-a. rovina ha.

Brano: è-pe-ru-a-in-o, è piede rotto ha entro ho.

Rancido: ru-ha-in-ce-i-ed-o, ruinato (patito) ha entro questo egli costituito ho.

c) R, e parola successiva incominciante colla vocale a.
 Bramo: è-pe-re-amo, è piede cosa amo.

Branda, letto pensile usato nelle navi: è-pe-re-anda, è piede cosa anda, cioè oscilla, dondola.

Rabbassare; re-abbassare, cosa abbassare; e così è a ritenersi di radunare, ravvedere, e di altre parole di eguale costituzione nella prima sillaba.

Rastello significante riparo costrutto di aste cilindriche, o di altra forma; re-astell-o, cosa astelli ho; ritenuto che rastrello, come derivato da radere. e da rastrum, sembra sia ad usarsi per indicare l'istrumento adoperato per radere, raccogliere, o distendere. d) I diversi significati sopro osservati in questo stesso ar-

ticolo di ira, andare, nascere, boca, bruciere ai numeri 5, 6, 7. 8, e 12 nelle parole incomincianti colle lettere ra.

14. La sillaba re in generale presenta i significati di nuovamente, come in 'reclamare, reduplicare, reinrestire, e di retro, o contra, come in recedere, reprobo, rescrieere, resistere, respingere; in particolare poi ha i significati;

a) Re: re-e, cosa è; e il latino res corrisponde a re-esse, cosa essere. e forse a re-e-esse. cosa è essere.

Requies - requie: re-è-quies, cosa è quiete.

Collare: coll-a-re-e, da collo cosa è. Spalliere: spall-i-é-re-e, derivante da egli spalle cosa è.

Cantore: cant-ò-re-e, canto molto cosa è.

Dottore: dott-6-re-e, dotto molto cosa è.

Silvestre: silv-è-esse-ed-re-e , selva è essere prodotta cosa è.

Oltre: 6-ul-ed-re-e, sopra qualche costituita cosa è.

Le desinenze degli infiniti dei verbi, como in amare, godere.

scrivere, sentire; ritenuto però che la sillaba finale re dei verbi, di dette parole, ed altre può avere il significato anche soltanto di re-cosa.

b) Re: ru-e, da ru radicale di ruo, ranigare, ranuere.

b) Re: ru-e, da ru radicale di ruo, rovinare, rompere. Reo: ru-é-o, derivante da ruina ho.

Breccia: è-pe-ru-é-ce-ce-i-a, è piede derivante da rottura questo questo qualche ha: tale interpretazione è applicabile anche al verbo tedesco brechen: è-pe-ru-é-ce-e-in, è piede derivante da rompere questo è entro.

Crepo-crepare, crepitare, cricchiare, cròsciare, analizzate nell'articolo sulla lettera C al numero VIII.

c) I diversi significati sopra osservati in questo articolo di andare, nascere, bocca, aura, bruciare ai numeri 6, 7, 8, 10, 12 nelle parole incomincianti colle lettere re.

15. La sillaba ri presenta anch essa il significato di nuovamente, come in riabbellire, riaccendere, rifare, risalire, rivivere, e presenta anche i significati seguenti:

a) Ri: rc-i, cosa avete.

Fonderia: fond-e-re-i-a, fonde è rosa avete ha.

Fanteria: fant-e-ria, fanti è cosa avete ha.

Forneria: forn-e-ria, forno è cosa avete ha. Furberia: furb-e-ria, furbo è cosa avete ha.

Vicaria: vic-a-re-i-a, da vice (vece) cosa avete ha.

b) Ri: re-i. cosa egli. opure cosa eglino.

Contrario: contr-a-re-i-o, da contra cosa egli ho.

Erbario: erb-a-re-i-o, da crbe cosa egli ho. Lavorerio: lavor-é-re-i-o, derivante da lavoro cosa egli ho.

Vicario: vic-a-re-i-o, da vice cosa cgli ho. Volgari: volg-a-re-i, da volgo cosa eglino,

Volontario: volontà-a-re-i-o, da volontà cosa egli ho.

c) Ri: ro-i, raggiante, rosso avete.

Brillare: é-pe-ro-i-ul-ul-are, è piede raggiante avete qualche qualche ha cosa è; e forse è-pe-re-i-lu-lu-are, piede cosa avete luce luce ha cosa è.

d) Ri: ru-i, rocina, rottura avete.

Bricciola: è-pe-ru-i-ce-ce-i-ol-a, è piede rotto avete questo questo egli qualche ha.

Brisa: è-pe-ru-i-cd-esse-a, è piede rotto avete costituito essere ha.

 e) 1 diversi significati osservati in questo articolo di ira, andare, nascere, bocca, aqua, bruciare, citati ai numeri 5, 6, 7, 8, 9, 12 nelle parole incomincianti colle lettere ri.

16. La sillaba ro presenta i significati seguenti oltre quelli sopraindicati ai numeri 5, 6, 8, 12 nelle parole incomincianti colle lettere ro.

a) Ro: re-o, cosa ho, e quindi coll'o aperto.

Roba; re-o-è-pe-a, cosa ho è piede ha.

Rotondo: rc-o-tondo, cosa ho tondo.

Canoro: voc-a-in-o-rc-o, voce ha entro ho cosa ho.

Fornaro: forn-a-rc-o, da forno cosa ho.

Guerricro: guerr-i-é-re-o, derivante da egli guerra cosa ho. Marinaro: marina-a-re-o, da marina cosa ho.

b) Ro: rc-\(\delta\), cosa sopra, alto, molto, e quindi coll'o chiuso.
 Rocca: re-\(\delta\)-c-ce-a, cosa sopra questo questo ha.

Ronca: re-6-in-ce-a, cosa sopra entro questo ha.

Ronco (collina): re-o-in-ce-o, cosa sopra entro questo ho.
Ronfa (quantità di carte da giuoco della medesima serie):

re-ò-in-fa, cosa molta entro fa.
c) Ro, significante rosso,

Rosa: ro, opure ro-o, -ed-esse-a, rosso, opure rosso ho, costituito essere ha.

Rosso-rubeus, russeus: ro-esse-esse-o, rosso essere essere ho.

d) Ro: re-δ, cosa aqua. Roggia (nel Milanese pronunciata coll' δ chiuso): re-δ-6-ed-

ce-i-a, cosa aqua molta costituito questo egli ha. Ros, roris-rugiada: re-ò-re-esse, cosa aqua cosa essere; e

così anche i suoi derivati roridus, rorifer, roro. rorulentus.

Rosta (lavoro, che si fa per fermare un'aqua): re-ò-esse-ed-a,
cosa aqua essere costrutto ha; opure re-ò-sta, cosa aqua sta.

e) Ro: ru-o, rovina ho.

Roccia: ru-o-ce-e-i-a. rotture ho questo questo egli ha. Rodo da rodere: ru-o-ed-o, rompe ho produce ho.

17. La sillaba ru presenta i significati sotto indicati oltre quelli sopracitati ai numeri 6, 8 nelle parole incomincianti colle lettere ru, e al numero dodici nelle parole bruciare, brusco, pruna.

 a) Ru-rosso, come sopra în rubeus, rubeo-rosseggiare, ruber-rosso, rubia-robia, rubino, rubrica, rufas-rosso, rutilusrosseggiante.  b) Ru radicale di ruo-rovinare, cadere, distruggere. Rudus-ruderis-rudere: ru-ed-ho-re-esse, rovina costituita ho cosa essere.

Ruido: ru-i-ed-o, rotto egli costituito ho.

Ruina - rovina: ru-i-in-ha, distruzione avete entro ha,

Rumpo - rompere: ru-e-in-pe-ho, spezza è entro piede ho.

Rupe: ru-pe-e, raina piede è, opure ir-u-pe-e, andare sopra, opure molto, piede è.

## ARTICOLO XXIX.

### Della lettern S.

Due sono i suoni della lettera s. l'uno dolce, e l'altre duro, ma nesum segno è stato adotto per distinguere, quando si debba proferire in un modo, e quando nall'altro, di maniera, cho il suo proferimento non di raro avviene a caso, o in modo errato, o quanto meno diventa per molti, e in ispecie per gli stranieri, una causa di difficoltà, e incertezze. La regola, che in generale la s si deve prounciarie dolce, quando trovasi in mezzo di una parola, e non sia immediatamente preceduta, o susseguità da altra consonante, è per lo meno insufficiente allo scopo della certezza, e della facilità, in quanto che spesso avviene non essere il lettore in caso, e volontà di fare oggi volta un'indagine per determinarsi a proferire la s in un modo, piutosto che nell'altro, secondo che importa la costitutione della parola, o l'uso stabilito.

La deficienza di un segno distintivo il suono della s ha già prodotto, cho in alcune parolo venga proferita la s dolce in luogo della dura, opure venga pronunciata in ambedue le maniere con discapito della stabilità, e chiarezza della lingua, come potersi dire di desistere, desunere, presistere,

È ad una tale mancanza, che puossi attribuire almeno in parto il raddopiamento della medesima lettera in alcune parole, onde venisse proferita dura, e non dolce: fra tali parole si presentano ossia, conciossiachè, conciossiacosachè, chechessia, chichessia, messere, Lossia, colassia, nelle quali il raddopiamento vedesi intro-

GEIBARDING - Parte I.

dotto non già al dopio scopo, come nelle parole pedissequo, e unissono di indicare la s dura, e il punto di pausa della parola, ma puramente, onde la s non venisse proferita doice, ritenuto che le parole non raddopiano consonante nella loro composizione in una sola.

All'oggetto di introdurre in tale parte la desiderata certezza, e chi cilità, non che di togliere gli crrori incorsi, e di impodire la introduzione di altri per l'avvenire, presentasi opportuno di usare la s S breve, cioè non discendente, quando deve essere proferita dolce, e di adoperare la f § lunga, cioè discendente, quando deve essere pronunciata dura.

Quando si adottasse la proposta distinzione, le suindicate parole osia, e successive, non che pedisequo, e unisono verrebbero lette, come si pronunciano oggidì senza bisogno della dopia s, non si correrebbe il pericolo di leggerne due contra l'armonia della lingua, e la parola pediseguo sarebbe anche conforme alla latina pedisequus. Di più non nascerebbe dubio agli apprendenti, e ai meno letterati, come debba leggersi la s in mezzo alle parole, in cui è dura, come designare, desumere, disegnare, residenza, residuo, resolutivo, risalto, riserva, risoluzione, risupino, ed altre; avrebbesi la norma certa di proferirla dura, quando la particella si viene unita ai verbi, come in leggesi, leggevasi, leggerebbesi; potrebbe essere ommesso il raddopiamento della s in tutte le terze persone singolari dei verbi nei tempi passati rimoti, e futuri, sicome contrario al principio, che le parole in composizione non raddopiano la consonante, e leggerebbesi parlòsi, parleràsi conservando il segno di pausa sull'ultima vocale delle desinenze di dette terze persone; e per la medesima ragione si potrebbero scrivere con una sola s lunga le parole dasi per si-dà, diesi per si-diè, fasi per si fa, fesi per fessi in significato di si fece, fusi per si-fu, e rasi per si-va, senza che ciò importasse incertezza coi nomi fasi, fusi, vasi, perchè questi avendo la s dolce sarebbero scritti con la s breve, ed anzi resterebbe invece distinto fesi cioè si fece da fessi, cioè aventi fessura.

Vero è, che nella redazione di un nuovo dizionario potrà risultare incerto per alcune parole, so la s debba essere proferita dolcc, anziohè dura, o viceversa, ma ciò potrebbe essere desunto dai volgari dialetti dei diversi popoli d'Italia, e, quando pure restasse dubio il modo di proferirla, sarebbe suggerito l'adottare per tali parole l'uso delle lingue più affini, ed impedire quelle ulteriori variazioni, che hanno avuto luogo per mancanza di segni indicanti il modo della pronuncia.

- La lettera s è a presumersi una lettera primitiva non avente un significato proprio da sola, ed avente un significato colla sua unione ad altra lettera precedente, o susseguente, assimilata, o non assimilata. Sopra questa lettera sonosi presentate le considerazioni seguenti:
- Anche la lettera s talora è rappresentata da altra lettera, o viceversa rappresenta altra lettera, come rilevasi nelle seguenti parole, ed altre, nelle quali vedesi usato ora un's, ed ora
- a) un b: absolvo assolvere, obsequium ossequio, subsidium sussidio;
- b) un c: duco, da cui duxit condusse; flecto, da cui flexie bilis - flessibile; necto, da cui nexus - connesso; plecto, da cui plexus - complesso;
- c) un d: cedere cesso; fodio, da cui fossus fosso; ingredior, da cui ingressus ingresso; possedere possesso;
- d) un'e: nelle parole francesi école scuola, épine spino, établir - stabilire, état - stato, étendre-stendere, étoile - stella, étoupe - stoppa, étranger - straniero, étude - studio, e in altre;
- e) un g: fagiano-phasianus; figo, da cui fixus-fisso; immergere-immerso; leggere-lessico; tego, da cui testum-testo; tergeo, da cui tersus-terso;
  - f) un'm: premere presso; opprimere oppresso;
- g) un p: apse (in antica inscrizione) assè, cioè assai; capsacassa; gypsum-gesso; ipse-esso; scripsit-scrisse; eclipsis-eclissi;
  - h) un'r: dorsum dosso;
- i) un (: rappresentato da un's dolce, come da utor-uso, e usura; — e un t: rappresentato da un's dura: da confleorconfesso; da discutere - discusso; mietere - messe; mitto- messo; pattor- passus; potere - posso; quatto- quassus - squassare; scuotere - scosso;
  - un v: moveo mosso;
- m) un'x avente il suono complesso delle due lettere cs, ora rappresentate da due s dure, come in dixit - disse, maximus massimo, proximus - prossimo, rixa - rissa, saxum - sasso, vexo -

vessare; ed ora rappresentate da una sola s dolce, come in exaudio - esaudire, exemplum - esempio, exorthor - esortare, exitus - esito:

- n) una z: oryza riso, zafferano safferano, zaffiro saffiro, zampogna - sampogna, zavorra - saburra, zolfo - solfo, zucchero - saccarus.
- 2. Nell'articolo ventunesimo degli stud<br/>j sulla ortografia italiana si citano parole erroneamente scritte con du<br/>esin italiano.
- 3. La lettera s talora ha assimilata a sè una, o più lettere precedenti, e si proferisce ora dura, ed ora dolce.
- 4. Sarebbe assimilata una lettera precedente senza manifesto raddolcimento della s nelle parole seguenti, nelle quali è avvenuta la assimilazione
- a) di un a: scalogno-ascalonium; sparago-asparagus; stella derivante da aster-astro, e probabilmente da asterula; stamane, e stasera corrispondenti alle parole valache astamane, astasera;
- b) di un b: osceno obscenus, oscuro obscurus, ostare obsto, sostanza - substantia, sostituire - substituo;
- c) di un d: ascrivere adscribo; astretto adstrictus; esca edsca; ischio, od eschio (albero ghiandifero) in latino aesculus, opure esculus presumibile derivato di aedsculus;
- d') di un'es socidare, esse-caldare; seambiare, esse-cambiare; sochjire, esse-colpire, cioè esse-ic-lu-lp-e-i-re-e, esse-camsopra qualche piede acete cosa è: e si presenta in confronto delle parole francesi esclare - schiavo, espace - spazio, espece - spece; esperer - sperare, esprit- spirito, estonach - stonaco, e daltre; e in confronto delle spagnuole escala - scala, escuro - scuro, espesso - spesso, espiga - spiga, espina - spina, espuma - spuma, estudio studio, e daltre;
- e) di un'n: iscrivere inscribo, ispirare inspiro, istinto instinctus, istituire - instituo, istruire - instruo;
- f) di un o formante parte della radicale ox-voce, o bocca nelle parole salmo, sampogna, sei, sermone, sette, sibila, sibilo. sitenzio, siteo, sitlada, suono, ed altre, e in quelle tedesche Sagevoce, sagen - dire, Sang - canto, schweigen-tacere, singen-cantare. Stimme-voce, ed altre;
- g) di un o facente parte della parola osso in stinco, e probabilmente anche nella corrispondente parola tedesca Scienchen. in scheletro, schiniera, e forse anche in schema, schiena, e spalla;

- A) di un'r: abbrustolire derivato da abrurstolire; adusto da adursto; bistum (luogo dove si abbruciavano i cadaveri), essendo presumbile, che in origine siasi detto burstum da uro-bruciare; custode da curstos, come derivabo di cura; astus astuto, come derivable da ars-arte; ausculto derivabile da auraculto, e questo da auris- orocchia; L'upustico della L'iguria; mesto da morreo;
  - i) di un t: senso derivato da sentire;
  - l) di un v: mosso derivato da moveo.
- Sarebbero assimilate più lettere precedenti senza manifesto raddolcimento della s nelle parole seguenti, nelle quali è avvenuta la assimilazione
- a) delle vocali ae: stimare aestimo; state, opure estate aestas; stufa derivante da aestus - calore, notandosi che in origine aerstas sarà forse stata aeurstas, e sarà anche avvenuta la assimilazione della radicale ur significante bruciure, ardere, caldo;
- b) delle lettere as nelle parole presumibilmente derivanti da asse, come sarebbero secchia, situla, soglia, soglio, solajo;
   c) delle lettere ha nelle parole seguenti derivanti da asta -
- hasta, cioè stabia, stame, stanga, stecca, stele, stelo, stilo, stipite, stocco, stoppia, e la corrispondente latina stipula, stroppa, e in tedesco Stab bastone, Stamm tronco, Stange-stanga, Stiel-stelo;
  - d) delle lettere hi: Spagna Hispania; storia historia; e) delle lettere ho: spedale - hospitalis;
  - f) delle lettere ng: tasto da tango:
  - a) delle lettere in: strumento instrumentum:
  - g) delle lettere m: strumento instrumentum;
     h) delle lettere or: nasce, che presumesi derivato da in-ha-
- or (orior) -esse-ce-e, entro ha sorge essere questo è.
- j delle lettere un: scintilla, quante volte reggesse l'andisi un-esse-ce-i-u-de-du-elu-en, brucia essere questo acete entro prodotto acete qualche qualche ha; e la corrispondente parola valaca schintile, un-esse-ce-i-u-el-e-i, brucia essere questo acete entro prodotto egli è; nelle parolo soccia, secco, sele, e probabilimate anche ul verbo latino asso-arrostire, a-un-esse-esse-o, ha abbrucia essere essere ha.
- 6. Sarebbero assimilate una, o più lettere precedenti con raddolcimento della s nelle parole seguenti, nelle quali è avvenuta la assimilazione
  - a) Di un d: caso derivante dal verbo cado, essendo la pre-

sumibile analisi di cado-cadere quella ce-a-de (manca) -esse-o, questo ha manca essere ho, per cui il d è la lettera vitale della parola, e per cui nella parola cuso la lettera d è a presumersi assimilata, non presentandosi motivo di una semplice permutazione del d nella s dolce. Altretanto sarebbe a dirsi della parola leso derivante dal verbo lacdo-ledere, la cui analisi sembra ul-a-e-de-esse-o, qualche ha egli manca essere ho, essendo il d anche in questa parola la lettera vitale: ciò emerge pure in colliso derivante dal verbo collido - collidere , la cui analisi sarebbe con-ul-i-de-esse-o, con qualche avete manca essere ho. La assimilazione del d colla successiva s sembra potersi presumere altrest nelle parole assiso da assidere, chiese da chicdere, chiuso da chiudere, conciso da concido, deciso da decidere, conquiso da conquidere, diviso da dividere, esus da edo - mangiare, illuso da illudere, inciso da incidere, intruso da intrudere, invaso da invadere, persuaso da persuadere, plauso da plaudo, raso da radere, riso da ridere, roso da rodere, ucciso da uccidere, visus da video, e in altre. È però a notarsi, che la s, sehene dolce, assume la similianza alla s dura, quando è susseguita da nna consonante, come in chiesto da chiedere, chiostro da claudo, palustre da palude, visto da video, e quando è finale, come nei nominativi aspis - aspe, lapis - lapide, laus - lode, palus - palude, pes - piede, ed altre, nelle quali parole sembra assimilato il d manifestantesi nei loro genitivi aspidis, lapidis, laudis, paludis, pedis, e nei rispettivi derivati, se in origine detti nominativi si proferirono aspids, lapids, lauds, paluds, peds.

b) Di un'n: mese derivante da mensis, e questo dal greco menh - luna; miser - misero derivabile da min (minus), -esse-è-re, meno essere egli cosa; misura corrispondente al latino mensura; isola da insula; rimase da remanea, remansi. Cio sembra anche nelle parole terminanti in esi nidicanti la pertinenza ad un dato luogo, come in Bolognese da Bonoviensis, Cremonese da Cremonensis, Milamese da Mediolamensis; in quelle terminanti in ismo, come in egoismo, ego-in, e forse ego-i-in, - esse-i-in-o, io entro, forse io acete entro, essere in egli ho; materialismo, materiale ente entro, espere in egli ho; simili; in quelle incomincianti colle sillabe bis, e mis, come in bisaco da Min-esse-etco, due colle vesere aco, misaventura da min-esse art-mises ar

sentura, meno essere acrentura. La clisione di un'n, opure di un'r sembrerobbe avvenuta altresa nella parola asino essendosi presentata la analisi d-a-din-esserin-o, in da sopra essere entro ho, opure d-a-v-esse-in-o, da sopra con essere entro ho; questa analisi, mutato lo finale in e, si applica anche alla parola francese della s, come in blâme-blaimo, tele-testa, obte-costa, depòl-de-posito. Anche nelle assimilazioni della n la s' dolce assume la similianza della s' dura, quando è susseguita da consonante, come in posto da pono, mostrare da monstro, rimasto da remansum, e biscotto, bistuno, bistorto, misrocelente, mitglato, misteale.

- e) Delle lettere nd nelle parole sequenti: acceso da accendere, difeso da difendere, fuso da fundo, nascose da nascondere, peso da pendere, preso da prendere, reso da rendere , sesso da scendere, sposo da spondeo, teso da tendere, tosare da tondere, contuso da contundere, e in altre di consimile derivazione. Se guendo alla s una consonante la s prende la similianza di un s dura: maccoto da nascose.
- d) Di un'r: la assimilazione di un'r alla s col raddocimento di questa sembra avvenuta nelle parole coestione quale derivato del latino cohaereo; naso quale derivato da quaero; requisito da requiro: e una tala essimilazione apparisce anche nel noministivo aes significante rame, bronzo, ottone, dicendosi ceris colla r nel genitivo, e negli altri suoi derivati, di maniera che in origine sembra essersi proferito aers, e ciò apparisce similmente avvenuto in crus, cruris gamba, flos, floris fore, glis, gitiris ghiro, glos, gloris cognata, jus, juris-ditto, jus, juris-brodo, mes, maris masshi, nos, moris-costume, mus, muris-sorcio, os, oris-bocca, plus, pluris-più, pus, puris-marcia, ros, roris-rugiada, thus, thuris-i-meria, pus, prois-marcia, ros, roris-rugiada, thus, thuris-i-mesia.
- e) Di un t nelle parole uso, ed usura quali derivati dal latino utor; e probabilmente anche in mosso da motus, e questo da moveo colla pronuncia della prima s a similianza di un's dura, stante il susseguimento di un'altra consonante.
- f) Della prima parte della lettera x, cioè del c, nelle parole ausilio da auxilium, esalare da exhalo, esame da examen, esaudire da exaudio, esempio da exemplum, esercisto da exercitium, esigere da exigo, esile da exilis, esito da exitus, esistere da existo;

eserdio de exordium, esortare da enhortor, ed altre; inoltre nelle parole terminanti in oto, come in aqueso, foceso, nodoso corrispondenti alle francesi aqueux, fougueux, noueux. La sassume la similianza della s dura, quando alla x segue una consonante, come in spedire da expedio, stendere da extendo, straniero da extraness, e in altre, e quando avviene anche la assimilazione della vocale precedente come in songia da azungia.

7. La lettera s'in generale ora significa essere, ed ora significa hora , lezare, il contrurio di quanto è espresso nella voce, alla quale essa s è preposta: ma talora è incerto quale dei due significati sia l'applicabile, e in ogni caso è a presumersi avvenuta la previa assimilazione almeno di un'e.

Col secondo significato si presenta nelle parole sbarbare - levare la barba; sbilancio - fuori di bilancio; schividere - il contrario di chiudere; straordinario - fuori dell'ordinario; svelare - levare il relo: ed altre.

Di significato dubio si presenta nelle parole schiuma, s-ec-ulu-c-in-a, essere, opare fuori questo qualche sopra è entro ha;
spuma, s-pe-u-c-in-a, essere, opare fuori piede sopra è entro ha;
spumda, s-pe-b-in-ed-a, essere, opare fuori piede in sopra, opare
in alto, costituito ha; strada sese-ed-ir-a-d-a, essere, opure fuori
costituito da andare costrutto ha, e nella corrispondente parola
telesea Strasse, s-ed-ir-a-esse-esse-e, essere, opure fuori costituito
da andare essere essere è; o in altre.

I significati, che presenta la sillaba sa sarebbero:

a) Sat esse-a, essere ha corrispondente al latino scit; sagitta, esse-a-gitta; capsa- cassa, cap-esse-a, prende, contiene essere ha; salsa, sal-esse-a, sale essere ha; rasa, rad-esse-a, rade essere ha; elisa, étid-esse-a, elide essere ha; gracosa, graco-in-esse-a, grace molto entro essere ha; chisa, chiad-essere ha.

b) Sa: esse-ò-a, essere da aqua.

Sale. Il greco als significante tanto mare, quanto sale sembra analizzabile ò-a-ul-esse, da aqua qualche essere; la parola sale,

esse-ò-a-ul-e, essere da aqua qualche è, e la corrispondente parola valaça sare, esse-ò-a-re-e, essere da aqua cosa è.

La calica è aquosa, e quindi tanto più è a presumersi applicabile l'analisi esse-à-a-ul-i-o-a, estere da aquu qualche acte sopra ha. Sabula sabia: esse-à-a-t-pe-ul-a, essere da aqua è piede qualche ha, e in tedesco Sand, esse-à-a-in-ed, essere da aqua è piede qualche ha, e in tedesco Sand, esse-à-a-in-ed, essere da aqua è piede autor costituito. Tutto ciò stante sembra, che nella parola sale non entri la radicale di alo-nutrire, e che quindi non sin da nanilizzari esse-du-e, essere nutre è.

c) Sa: esse-d-a, esser allo, sopra, ha: salire, esse-d-a-ul-ire, esser allo, o sopra, ha qualche andare, opure anete cost-e slo, o sopra, ha qualche andare, opure anete cost-piede ha; salto, esse-d-a-ul-q-o, essere allo, o sopra, ha qualche prodotio ho: la parola francese saui- salto precenta l'analis esse-d-a-ul-q-d, essere ha alto, o sopra, produce, opure esse-d-a-ul-q-d, essere ha alto, o sopra, ha qualche sesere alto, o s

d) Sa: os-a, bocca (voce) ha: salmo corrispondente al latino psalmus, os-a-ul-e-in-o, voce ha qualche è entro ho, interpretazione applicabile anche a psalmus col premettere la parola piede significata dalla preposta lettera p; sampogna, os-a-e-inpe-ó-ce-in-a, voci ha è entro piede molte in questo ha; sacco, osa-ce-ce-o, bocca ha questo questo ho, se così fu detto dalla sua apertura ad una sola estremità; forse in origine fu pronunciato. e scritto con un solo c, come nel valaco sacu, bocca ha questo ho, e forse è da analizzarsi esse-a-cu-ho, essere ha base ho. Detta interpretazione della sillaba sa sarebbe applicabile altresì alle parole tedesche Sage - voce, Sagen - dire, Sang - canto presentandosi le analisi di Sage, os-a-ed-ce-e, da bocca , opure bocca ha, prodotto questo è, di Sagen, os-a-ed-ce-e-in, da bocca, opure bocca ha. prodotto questo è entro, di Sang, os-a-in-ed-ce, da bocca, opure bocca ha, entro prodotto questo: e forse anche alla parola sasso, corrispondente alla latina sazum, e alla tedesca Stein, se ad esse diede origine il rumore, ohe i sassi fanno nel precipitare dai monti, presentandosi le analisi per sasso, os-a-ce-esse-o, voce ha questo essere ho, e per Stein, os-ed-e-in, voce prodotta in egli,

e) Sal: esse-al (alo-nutrire). Salubre, esse-al-u-è-pe-re-e, essere nutre molto è piede cosa è; salute, esse-al-u-ed-e, essere nutre molto produce è.

GREADURL - Parte L

9. I significati, che presenta la sillaba se, sarebbero:

a) Esse-è, essere-è: casse, cap-esse-e, contiene essere è; false, fal-esse-e, falla essere è; ipse, i-pe-esse-e, egli piede essere è.

b) Esse-é colla e chiusa significante egli, opure derivante da. Uno dei due significati sembra in seme, esse-e-e-in-e, derivante da essere è entro è, opure colle varianti di é per egli, e della m per in egli; le parole semola, e segno sono a ritenersi derivati di seme, giachè la prima sarebbe sem-ol-a, seme qualche ha, e la seconda sarebbe sem-in-o, seme entro ho, analisi quest'ultima confermata dalla corrispondente parola valaca semnu. Nelle parole senno-sentire, senso, senza regge l'interpretazione derivante da essere. Senno, esse-é-in-in-o, derivante da essere entro entro ho. Sento del verbo sentire corrispondente al valaco sintu. analizzabile l'uno, e l'altro esse-è-e-in-ed-o, derivante da essere egli entro prodotto ho, essendo a presumersi, che la m di simtu per una maggiore prestezza di pronuncia siasi permutata in n. Senso. esse-é-in-esse-o, derivante da essere entro essere ho, e sicome è probabile, che sia avvenuta la assimilazione del t di sentire, così se fosse avvenuta, sarebbe ad analizzarsi esse-é-in-ed-esse-o, derivante da essere entro prodotto essere ho. Senza corrispondente al latino sine, entrambe colla n rappresentante l'in negativo, e analizzabili la prima esse-é-in-ed-esse-a, derivante da essere non costituisce essere ha. e la seconda esse-i-in-e, essere avete, opure egli, non è.

c) Ass-é, asse, o assi é. Secchia corrispondente alla latina situla, ass-é-ce-ul-a, derivante (formata) da assi questo qualche ha, ritenuta la erroneità dell'uso dei due c in italiano, come nell'articolo dodicesimo degli studi sulla ortografia italiana; situla sarebbe un accorciamento di assitula, e in fatto le secchie sono fatte di assicelle. Una tale interpretazione fa sorgere l'idea, che il latino seco corrispondente in italiano a segare derivi da assecare, stante che è a presumersi, che le prime segature siano state di assi, e che conseguentemente in origine siasi detto ass-é-cea-re-e, assi fuori questo ha cosa è, e siasi applicato in seguito un tale significato positivo a quello generico di tagliare, dividere. La sega sarebbe analizzabile ass-é-ed-ce-a, assi fuori produce questo ha, e corrisponderebbe al tedesco Sage, ass-a-e-ed-ce-e, assi ha fuori produce questo è: le parole spagnuole asserar - segare, e asserador - segatore confermano la esposta assimilazione. I nomi setta, 4. .. --

e sexione sarebbero derivati di detto verbo seco, e sembra, che ne sia altro derivato la parola scure corrispondente a securis in latino, a secure in valaco, e ad asegur in spagnuolo.

d) Os-c, bocca, occ è. Questa interpretazione ai è presentata nelle parole sei, sette, seno, sermone, seto, e serico: riguardo ai numeri sei, e sette veggasi l'articolo trentottesimo, in cui parlasi dei numeri, riguardo a seno, corrispondente a sinus in latino, in origine quella cavità fra due manmelle, perchè similiante in certo qual modo ad una bocca. Riguardo al latino sermo, convivulente a sermon in francese, e a sermone in italiano l'analisi si presenta in dopio modo, l'uno os-e-re-e-in-o, derivante da bocca (coc) cosa fin egli molto, opure ho; l'altivo esse-e-n-e-in-o, essere egli bocca (parla) in egli molto, opure ho. Seta (materia costituita dei fili prodotti dia hachi colla bava, che esco dalla loro bocca): os-e-el-a, derivante da bocca prodotto ha. Serico, os-e-e-e-i-o-ho, derivante da bocca e cosa egli uncoto, derivante con la bocca prodotto ha. Serico, os-e-e-e-ho, derivante da bocca e cosa egli uncoto.

e) Urs-é: ur-esse-é, dericante da essere abbruciato. Seco-corrispondento al latino sicuso, ur-esse-é-ce-co-o, dericante da essere bruciato, opure bruciato essere egli, questo questo ho: il corrispondente valaco secu indica la superfluità di un secondo e in seco-ce, a sicuso, e il valaco useu-secore appoggia la soprafatta interpretazione della assimiliazione della sillaba ur. Seccia corrispondente al latino stipula, ur-esse-c-ce-ce-i-a, dericante da essere bruciato (seco) questo questo egli ha: il franceso sec risolvesi in ur-esse-c-ce, dericante da essere bruciato questo. Sete corrispondente al latino sitis, ur-esse-c-ce-de, brucia essere egli produce è.

- f) S, e parole incomincianti per e. Selea corrispondente a siloa in latino, e ad yth in greco, per cui presentasi la composizione esse-elva, esse-liva. Semicorchio derivato da esse, dal greco heni significante metà, e da ecrebio. Sempiterno, esse-hemipe--tareno, essere meta piede egli eterno.
  - 10. I significati presentatisi della sillaba si sarebbero:
- a) Esse-i, essere avete, opure essere eglino, opure essere egli. Si corrispondente al latino utique, esse-i, essere avete. Falsi fall-esse-i, fallo essere eglino. Lavorasi, lavora essere egli. Dirsi, dire essere egli.
- b) Esse-in coll'in negativo. Sinistro, esse-in-i-esse-ed-re-o, essere non avete essere costituita cosa ho.

- c) Esse-in coll'in non negativo. Insinuare: in-esse-i-inu-are, entro essere avete entro ho ha cosa è.
- d) Esse-i-un, essere acele suo. La voce sin corrisponde al cance syn indicante unione, congiunjumento, connessione: il significato della voce sim in italiano, quando corrisponde al gum greco, ha il medesimo significato di sin, stantechè la permutazione dell'n in m è avvenuta per una più facile pronunciazione dello parole, di cui fa parto, quando alla y succede una delle lettere do, m, p, ph, ps, o non per una modificazione del significato intrinseco dello parole. Perciò tanto sim, quanto sin è ad interpretarsi essere acete uno nelle parole seguenti, ed altro. Simbolo symbolos essere acete uno essere acete uno metro (misura) acete ha. Sinfonia symphonia essimphania; esseri-un-phani-q, essere acete una roce acete sun ordero (misura) acete ha. Sinfonia symphonia symphonia symentimo symentim

Detta interpretazione di syn sembra applicabile anche alle parole, non conformi al greco, similis - simile, simul - insieme, simulacrum - simulacro, simulo - simulare, aventi il si coll'i breve, come in imago - imagine, imitor - imitare: simile, esse-i-un-i-ul-e, essere avete uno egli qualche è; simul, esse-i-un-ul, essere avete uno qualche; simulacro, esse-i-un-ul-a-ce-re-o, essere avete uno qualche ha questa cosa ho; simulo, esse-i-un-ul-o, essere avete uno qualche ho. Ma riguardo a simia, e simus sorge la presunzione, che sia diversa la costituzione della sillaba im, essendo lungo, e non breve il si di simia, e di simus. Se simus corrispondente al greco simos è la radicale di simia sarebbe analizzabile esse-i-in-o-esse, essere avete entro ho essere per esprimere la specialità del naso schiacciato all'indentro; se invece simus fosse derivato da simia questa potrebbe essere stata così chiamata, o per detta particolarità del naso schiacciato, o dalla di lei facilità di imitare, o da quella di essere lussuriosa, pel qual ultimo caso si presenta l'analisi urs-i-e-in-i-a, brucia, ardente avete è entro egli ha, come in scintilla sotto il precedente numero cinque: le parole imago, imitare sono analizzabili i-un-a-ed-ce-o, egli uno ha prodotto questo ho, i-un-i-ed-a-re-e, egli uno avete prodotto ha cosa è.

Anche singulo corrispondente al latino singulus, e al valaco singuru presenta nella sua prima sillaba l'analisi esse-i-i-im, per oui singolo è analizzabile esse-i-im-ed-e-o-lo-, essere acete uno costituito questo qualche ho; e singuru quella esse-i-im-ed-e-o-re-o, essere acete uno costituito questo ho cosa ho.

- e) Os-i, bocca (opure voce) avete. Sibilo, os-i-è-pe-i-ul-o, voce avete è piede egli qualche ho. Sibilla, os-i-è-pe-i-ul-ul-a, voce avete è piede avete qualche qualche ha. Sillaba, os-i-ul-ul-a-è-pc-a, voce avete qualche qualche ha è piede ha. Sirena, os-i-re-é-in-a, voce avete cosa egli entro ha; di questa parola sonosi presentate anche le analisi esse-i-or-é-in-a, ò-esse-i-or-é-in-a, essere avete parla egli entro ha, aqua essere avete parla egli entro ha. Singen in tedesco corrispondente in italiano a cantare, os-i-in-ed-ce-e-in, voce avete entro produce questo è entro. Anche le parole sileo tacere, e silenzio si presumono costituite colla s rappresentante la sillaba os: sileo, os-s-i-ul-e-o, voce fuori (ex, non) avete qualche è ho; silenzio, os-s (ex) -i-ul-e-in-ed-esse-i-o, voce fuori avete qualche egli entro costituito essere egli ho; sicome poi è sorta la idea, che in origine la sola vocale o possa avere espressa la parola bocca, stante la forma di questa consimile a quella di un o, così potrebbe darsi, che fosse avvenuta la assimilazione soltanto di un o in dette parole silco, e silenzio.
- f) Ur-s-i, brucia essere egli: siccus, e sitis vedansi secco, e sete sotto il precedente numero 9 in questo articolo.
- 9) S. e parola incominciante per i. Sicario, esse-iv-a-rel-o, essere da colpo, cosa egli ho. Silea, esse-yieve, como alla parola selve nel precedente numero. Probabilmente anche la parola valaca siracu significante pocero, mendico, esse-ir-a-c-e-o, essere pocero ha questo ho, corrispondendo la sillaba ir alla radicale della parola greca iros significante pocero, mendico, e iros analiz-zabile iri-o-esse, ire (andaro) ho essere, ciob esquabondo.
  - 11. I significati presentatisi della sillaba so sarebbero:
- a) Esse-ho. So corrispondente al latino scio, essere ho. Sosta, esse-ho-sta.

Esso corrispondente in latino a ipse, é-pe-esse-o, egli piede essere ho.

Valso: val-esse-o, vale essere ho.

Corso, cor-esse-o, corre essere ho.

- b) Esse-d, essere aqua: questo significato si è presentato in modo dubio nella parola sobrio, analizzandola esse, opure ex, -ó-ber-i-o, essere, opure fuori, aqua bere egli ho. Sole in tedosco significante aqua salsa, esse-ò-ul-e, essere aqua qualche ?.
- c) Esse-d ooll'd ohiuso, essere molto, sopra, opure alto. Soggiogare corrispondente al latino subjugo, essere sopra è piede giogare: l'analisi di sub ora esposta è applicabile a tutte le parole, in cui è rappresentata in italiano la preposizione sub, qualunque sia la consonante, che fosse sostituità al preposizione.

Sole: esse-l-lu-e, essers sopra luce è, ma dicendosi sore in valaco, e Sonne in tedesco, si adottano le analisi, in italiano esseb-ul-e, essere allo, opure sopra, qualche è; in valaco esse-b-re-e, essere allo, o sopra, cosa è; in tedesco esse-b-in-in-e, essere allo, o sopra, entro entro è.

Solerte: esse-ó-ul-è-a-re-ed-e, essere molto qualche è ha cosa produce è.

Solfo - sulphur: esse-ó-ul-fo, essere molto qualche fuoco. Solo: esse-ó-ul-o, essere molto qualche ho.

Sorcio-sorex, e saurex: esse-a-ô-ru-ce-i-o, essere ha molto rode questo eqli ho.

- d) Ex-6, coll'o chiuso. Solco-sulcus, ex-6-ul-ce-0, fuori sopra qualche questo ho. Sorcolo-surculus, ex-6-re-ce-ol-0, fuori sopra cosa questo
- qualche ho.

  Sorgere-surgo, ex-6-re-ed-ce-è-re-è, fuori sopra cosa produce
- questo è cosa è.

  e) Esse coll'o chiuso rappresentante l' u di ullus-qualche.

  Isola insula: i-un-esse-ol-a, avete uno essere qualche ha.
- es /) Esse-aur, essere orecchia. Sordo-surdus, esse-aur-de-o, escre orecchia mancante ho, quando non sia preferibile la interpretazione fuori orecchia costituito ho col supperre, che la e seprima fuori, e il d il verbo edo: il francese sourd sarebbe analizzabile esse-o-cur-de, essere ho orecchia mancante, pune fuori ho orecchia costituito. Sordes-immondizie, esse-aur-ed-e-esse, essere orecchia produce è essere. Sordido-sordidus, esse-aur-ed-i-ed-o, essere orecchia produce è essere. Sordido-sordidus, esse-aur-ed-i-ed-o, essere orecchia produce e qili produto ho.
- g) Esse-oc, essere ochio: Socio, esse-oc-i-o, essere ochio egli ho: l'uso della parola Sozio colla z invece del c è erroneo, essendo oc la radicale di detta parola.

- h) Esse-ong, essere unge. Songia awungia, esse-ung-i-a, essere unge egli ha, e awungia, a-ce-esse-ungia, ha questo essere unge egli ha.
- i) Ex-omn, fuori tutto. Sonno-somnus, ex-omn-o, fuori tutto ho. Somnium-sogno, ex-omn-i-o-e-in, fuori tutto egli ho è entro.
- 1) Esse-or, radicale di orior-nascere. Sorella-soror, analizzate nell'articolo sulla lettera F al numero IV. Sorte-sors, esseor-ed-e, essere nascere prodotto è. Sortire, esse-or-ed-i-re-e, essere nascere costituto avete cosa è.

m) Ass-o, asse, o assi ho. Soglia-raso largo formato di assicelle, o soglio-raso meno largo, pure formato di assicelle. Soglia-asso meno largo, pure formato di assicelle. Soglia, assi-o-ul-i-a, assi ho qualche egli ha; soglio, assi ho qualche egli ho, ritenuto che l'uso del g in queste parole è erroneo, come è especto negli studj sulla ortografia italiana.

Soglia (di una porta) - limen, e soglio - solium (trono) sembrano costituiti nel modo sovra esposto, essendo probabile, che le soglie delle porte fossero di assi prima dell'uso di costruirle in pietra, ed essendo i troni costituiti tuttora di assi di legno.

Solajo: ass-o-ul-a-re-o, assi ho qualche ha cosa ho, ritenuto che l'i rappresenta la r di solaro.

- n) Os-u-o, roce molto ho. Suono, in latino sonus, in francese son, os-u-o-in-o', voce molto ho entro ho: in dialetto sona da sonare si pronuncia coll'o chiuso, e perciò analizzabile os-u-in-a, voce molta entro ha.
- o) Ur-esse-o, brucia essere ho. Sommer in tedesco corrispondente ad estate in italiano: ur-esse-o-e-in-e-in-e-re, brucia essere ho è entro è entro è, opure egli, cosa.
- p) Uts-o, uso ho, ritenuto che uso deriva da utor. Soleresoleo, ut-esse-o-ut-e-re-e, uso essere ho qualche è cosa è. Solitosolitus, ut-esse-o-ut-i-ed-o, uso essere ho qualche egli costituito ho: detta interpretazione si espone come probabile.
  - 12. I significati presentatisi della sillaba su sarebbero:
- a) Esse-u, essere sopra. Super, esse-u-pe-e-re, essere sopra piede è cosa; supra in latino, sopra, o sovra in italiano esse-upe-re-a, essere sopra piede cosa ha; sobre in spagnuolo esse-u-pere-e, essere sopra piede cosa è; yper in greco, e viber in tedesco u-pe-e-re, sopra piede è cosa. Sub-sotto, esse-u-è-pe, essere sopra è piede. Dipino, esse-u-pe-i-in-o, essere sopra piede aoste entro ho.

- b) Ex-u, fuori sopra. Succo, ex-u-ce-ce-o, fuori sopra questo questo ho: anche in questa parola potrebbe essere forse più giusta l'analisi di esse-u, essere sopra; altretanto à a ritenersi del latino succus, e del francesso suc.
- c) Os-u, bocca molta. Sus-porco corrispondente a Sau, e Schwein in tedesco: os-u-esse, bocca molta essere; os-a-u, bocca ha molta: os-u-e-in, bocca molta eali entro.
- d) S, e voce successiva incominciante per u. Sudo da sudare, esse-hyd, opure hud, -o, essere aqua ho, dicendosi in greco hydor all'aqua, ma potrebbe essere più giusta l'analisi esse-u-ed-o, essere sopra prodotto ho.

# ARTICOLO XXX.

## Della lettera T.

La lettera t presentasi come lettera primitiva almeno nella forma scritta, trovandosi essa nelle scritture più antiche, mentre la lettera d potrebbe essere la lettera primitiva nella lingua, e invece essere il t una modificazione del d prodotta da assimilazione di altra lettera, o da altra causa, se il d fu lettera primitiva.

- Anche la lettera t non ha un significato proprio da sola, ma ne ha varj secondo la diversità delle lettere a lei precedentemente, o susseguentemente assimilate, ed è rappresentata talora da altra lettera, o viceversa rappresenta altra lettera, di maniera che ora è usato un t, ed ora
- un b: obtinere ottenere, obturare otturare, scribitus-scritto, subtilis - sottile:
- un c: actus-atto, dictus-detto, factus-fatto, octo-otto, pectuspetto, goccia-gutta, secchia-situla;
- un d: adtinere attenere, adtribuo attribuo, madre mater, padre pater, danza, e Tanz in tedesco;
- un g: affligitus-afflitto, frigitus-fritto, legitus-letto, regitusretto, selvaggio-silvaticus;
- un p: acceptus-accetto, aptus-atto, optimus-ottimo, ruptusrotto, scriptus-scritto;

un'r: parricida - patricida;

un's: dos-dote, lis-lite, missus da mitto, mors-morte;

un v: valle, e Thal in tedesco;

una z: saziare - satio, spazio - spatium.

Nell'articolo vigesimosecondo degli studj sulla ortografia italiana sono citate parole erroneamente scritte con due t in italiano. Fra i significati presentatisi attribuibili alla lettera t annessa

ad altra lettera espressa, o assimilata, si notano i seguenti:

 Il significato della lettera t in generale è quello della sillaba ed radicale del verbo edo esprimento costruire, stabilire, produrre, costituire, fave. come nelle seguenti parole fra le molte, che si potrebbero citare.

Acuto: ac-u-ed-o, punta sopra costituita ho.

Filtro: fil-ed-re-o, filo produce cosa ho.

Ticchio: ed-ic-ce-ul-o, produce colpo questo qualche ho.

Turbare: ed-u-re-è-pe-are, costituisce sopra cosa è piede ha

Nelle desinenze verbali, come in lodate, lodarate, lodasti, lodaste, loderete, lodiate, loderesti, lodereste, lodante, lodato, e in quelle consimili degli altri verbi.

2. Il t rappresentante la sillaba ed radicale del verbo edo-mangiare.

Tappa: ed-a-pe-pe-a, da mangiare piede piede ha. Tetta: ed-é-ed-ed-a, derivante da mangiare costituito costi-

tuilo ha.

Tordo-turdus: ed-6-re-ed-o, mangiare molta cosa costituita ho.

Torta: ed-6-ur-ed-a, mangiare molto cotto costituito ha; se
la r non rappresenta il verbo uro sarebbe a presumersi il signifi-

cato di res-cosa.

Trecca, venditrice di frutti, legumi, erbaggi, ed altro: ed-

re-e-ce-ce-a, mangiare cosa è questa questa ha. Trippa, ventre: ed-re-i-pe-pe-a, mangiare cosa avete piede piede ha: se è da scriversi con un solo p. come nel francese tripe,

piede ha: so e da scriversi con un solo p, como nel francese tripe, sarebbe ad ommettersi la ripetizione della parola piede. Triticum - frumento: ed-re-i-ed-i-ce-u-e-in, mangiare cosa

arete costituito egli questo ho è entro.

Il t avente il significato di te radicale del verbo tego esprimente coprire, difendere, tutelare, protegere.

Tabarro: te-a-è-pe-u-re-re-o. da coprire è piede ha cosa cosa ho.

Taberna - taverna: te-a-è-pe-e-re-in-at, da coprire è piede è cosa entro ha; sicome nelle taverne non solo si dà ricovero, ma si dà anche da mangiare, così potrebbe darsi, che il t non rappresentasse la sillaba te. ma la sillaba ed-mangiare.

Taceo-tacere: te-a-ce-e-o, coperto ha questo è ho.

Talpa: te-a-ul-pe-a, coperta, nascosta ha qualche piede ha; etanpe in francese, te-a-u-pe-e, coperta ha molto, opure ho, piede è.

Tapes - tapetis, e tapetum, tapeto: te-a-pe-é-ed-esse, copre ha piede egli fatto essere.

Tappus-tappo, turacciolo: te-a-pe-pe-u-esse, copre ha piede piede ho essere.

Targa - scudo: te-a-re-ed-ce-a. da coprire, difendere, eosa costituita questa ha.

Tarlo: te-a-ru-ul-o, nascosto ha rode qualche ho.

Tarma: te-a-ru-e-in-a, naseosto ha rode è entro ha.

Tasca: te-a-esse-ce-a, da coprire (conservare) essere questo ha. Tasso, animale: te-a-esse-esse-o, nascosto ha essere essere ho.

Tego-coprire: te-é-ed-ce-o, copre egli, opuro derivante da coprire, produce questo ho: la e devesi pronunciare chiusa, come lo indicano i suoi derivati tegame, tegghia, tegola, tetto ed altri.

Tenda: te-é-in-ed-a, derivante da coprire, opure copre egli, entro costrutto ha. Tenebre: te-in-e-e-pe-re-e, coperto entro è è piede cosa è.

Taenia, fascia, ed anche verme solitario: te-a-e-in-i-a, copre,
opure coperto, ha è entro egli ha.

Tinea - tignuola: te-i-in-e-a, coperto avete entro è ha.

Toga: te-o-ed-ce-a, copre ho produce questo ha.

Tomba: te-ó-e-in-è-pe-a, coperto sopra è entro è piede ha.

Topo: te-ó-pe-o, nascosto molto piede ho.

Tovaglia: te-o-v-a-ul-i-a, eopre ho sopra ha qualche egli ha. ritenuto già erroneo l'uso del q in questa parola.

Trabs - trave: te-re-a-è-pe-esse, copre cosa ha è piede essere. Tuber - tubero: te-u-è-pe-e-re, coperto sopra, opure nascosto molto. è piede è cosa.

Tueo-protegere, difendere: te-u-e-o, copre sopra è ho.

Tugurio: te-u-ed-ce-u-re-i-o, copre molto costituisce questo ho cosa egli ho.

Tumulus - tumolo: te-u-e-in-ul-u-esse. coperto sopra è entro

qualche ho essere: se l'originario significato di tumulus fosse quello di monticello, il t sarebbe da interpretarsi per ed-costrutto-fatto. Tunica-tonaca: te-u-in-i-ce-a, copre sopra entro egli questo ha,

Tunca-tonacu, u-u-n-t-ce-u, copre sopra entre egit q Turare: te-u-re-are, copre sopra cosa ha cosa è.

4. Il t rappresentante la particella privativa de.

Tacca: de-a-ce-ce-a, tolto (levato, mancanza) ha questo questo ha: analisi applicabile anche a tacco colla mutazione dell' a finale in ho.

Taccia: de-a-ce-ce-i-a, toglimento ha questo questo egli ha.

Tagliare: de-a-ul-i-are, toglie ha qualche egli ha cosa è,
ritenuto erroneo l'uso del g in questa parola.

Talea, ramo tagliato da piantare: te-a-ul-e-a, levato ha qualche è ha.

Tara: de-a-re-a, da levare cosa ha.

Tarpare: de-a-re-pe-arc, leva ha cosa piede ha cosa è.

Taxare-tassarc: sembra derivare dalla radicale tac di tacca; de-a-ce-esse-are, leva ha questo essere ha cosa è.

Tollo-togliere, in significato di levar via: de-o-ul-ul-o, leva via ho qualche qualche ho, e tollo in significato di alzare, ed-oo-ul-ul-o, produce sopra ho qualche qualche ho.

Tolero-tolerare: de-o-ul-e-re-o, privazione ho qualche è cosa ho. Toma - caduta: de-o-e-in-a, manca ho è entro ha.

Tomo, uno dei volumi di un'opera: de-o-e-in-o, parte (levamento) ho è entro ho; opure cd-o-e-un-o, costrutto ho è uno ho. Torpeo - torpere: de-o-re-pe-e-o, toglie (leva, priva) ho cosa

piede è ho.

5. Il t rappresentante la sillaba aet radicale di aetas-età-tempo.

Tardo: aet-a-re-ed-o, da età (da tempo) cosa prodotta ho.

Tempo: aet-é-e-in-pe-o, derivante da età è entro piede ho. Tregua: aet-e-e-d-ce-o-a, tempo cosa è produce questo ho ha.

6. Il t rappresentante la sillaba ust radicale di ustus-bructato derivato di vvo.

Tigna: vst-i-ed-ce-in-a, brucia avete produce questo entro ha. Titio in latino, e tizzo in italiano: ust-i-ed-i-o, brucia avete costituito eqli ho.

#### ARTICOLO XXXI.

#### Della lettera X.

La lettera x non è una lettera primitiva: essa è una lettera composta rappresentante in generale le due lettere cs, opure le due qs.

Nelle parole seguenti, e in altre rappresenta le lettere cs col significato di questo essere.

Atrox - atroce: ater-o-ce-esse, atro ho questo essere.

Exaudio - esaudire: e-ce-esse-audire, egli, forse è, questo essere udire.

Excludo - cscludere, serrare fuori: e-ce-esse-cludo, fuori questo essere chiudo.

Exonero - esoncrare, scaricare: e-ce-esse-onero, fuori questo essere onerare.

Extra - fuori: e-ce-esse-ed-re-a, fuori questo essere costituita cosa ha.

Exul - esule: e-ce-esse-ul, fuori questo essere qualche.

Fugax - fugace: fuga-a-ce-esse, fuga ha questo essere.

Nutrix - nutrice: nutre-i-ce-esse, nutre avete questo essere.

Nelle parole seguenti, e in altre rappresenta le lettere qs.

Fixus - fisso, derivato di figere, per cui è a ritenersi figsus.

Frixorium - padella, derivato di frigere, per cui in origine
sarà stato detto friosorium.

Frux - biada da ritenersi frugs come dal suo genitivo frugis.

Grex - grege da ritenersi gregs giusta il suo genitivo gregis.

Lex-lege, da ritenersi legs essendo legis il suo genitivo. Rignardo alla parola nix nivis-neve, analizzata nell'articolo sulla lettera N al numero tre, la x rappresenta le tre lettere vez. Nella parola francese dix-dicci la x rappresenta le voci oc-

esse, ochj essere, come nel capo 38 sui numeri.

### ARTICOLO XXXII.

### Della lettera Y.

La lettera y è una lettera usata nella lingua greca, e in italiano nelle corrispondenti parole greche si pronuncia in generale come un i, ma talora corrisponde ad una delle altre vocali. Corrisponde:

ad un'a nelle parole kyliz - calice; Kywn - cane;

ad un'e nelle parole: kymbalon - cembalo: gyψos - gesso.

ad un i nelle parole: abyssos - abisso: dyskolos - discolo; kycnos - cigno; lyrh - lira; myrtos - mirto; pyra - pira; syllabh - sillaba; typos - tipo; ynnos - inno;

ad un'o nelle parole: mylh-mola; nyz, nyktos-notte; kybernaω-governare; Φynnos-tonno;

ad un'u nelle parole: aysthros-austero; zygon-jugum - giogo; kyrtos-curvo; pygmh - pugno; tyrbh - turbu; qygh-fuga.

Stanti le varie corrispondenze suenunciate, e stante la circostanza, che la vocale u non figura nell'alfabeto greco, è a presumersi, che almeno in generale rappresenti la vocale u, e quindi rappresenti i significati della vocale u colle variazioni portate dalle permutuzioni, e dalle assimilazioni, che fossero avvenute relativamente alla stessa lettera y.

## ARTICOLO XXXIII.

# Della lettera Z.

Una delle lettere non primitivo è la lettera x per le circostanze esposte nell'articolo decimosettimo sulla lettera b, e quindi introdotta nella lingua attuale posteriormente alla primitiva lingua, o come modificazione di altra lettera, o come rappresentante più lettere; distinguesi in dolce e dura, non ha un significato proprio, o rappresenta diversi significati a seconda delle lettere da essa rappresentate, o che la costituiscono, e che sono a lei assimilate. Sopra una tale lettera sono emerse le osservazioni seguenti:

- 1. Giusta quanto è esposto nell'articolo vigesimoquarto degitatiqi sulla ortografia tialiana è necessario, che nella lingua tialiana sia distinta la z dolce dalla z dura, ed è suggerito di adottare la z corta per indicare la z dolce, e la z lunga per indicare la z dura; di più tante parole sono a seriversi, non con due z, ma con una sola z dolce, o con una sola z dura, come è dimostrato nel suciato a tricolo vigesimoquarto.
- 2. La lettera z ora rappresenta altre lettere, ed ora è rappresentata da altre lettere, come manifestasi nelle parole seguenti, nelle quali è usata ora una z, ed ora
- un c: macerare materare; ocimum ozimo; caleco calzare; pecies spezie; artificium-artifizio; auspicium auspizio; cilicium-cilizio; judicium giudizio; nuacius nunzio; race in francese, e razza in italiano; cella. cembolo, censo, cetra. cifra, circolo, e in tedesco Zelle, Zimbel, Zims, Zither, Ziffer, Zirkel;
- un d: azzannare, azzoppare, azzuffarsi, stante che la prima z rappresenta il d della prepositiva ad: hordeum - orzo; medium - mezzo; prandium - pranzo; radius - razzo; rudis - rozzo;
- un g. giberna, e in latino zaberna; giallo, e in dialetto zald;
  greggio grezzo; giunta, e in dialetto zonta;
  un p. nuviliae nozze:
- le lettere pt: adoptio adozione; conceptio concezione; corruptio - corruzione; ineptiae - inezie;
- un's: saburra zavorra; saecharum zucchero; sapphirus zaffro; sampogna - zampogna; sulphur - zolo; riso grano, e in latino oryza; nelle parole francesi auctoriser - autorizzare; baptiser - batlezzare; pulceriser - poleerizzare, e simili;
- un 1: gratin grazia; satius sazio; spatium spazio; amicia amicizia; exercitium escrezizio; propitius propizio; vitiumvizio; oltum - ozio; silentium - stlenzio; olegantia - eleganza; scientia - scienza; tertius - terzo; platea - piazza; puteo - puzzare; palatium - palazzo; pretium - prezzo; tristita - tristezza.
- 3. Tanto la z dura, quanto la z dolce sono costituite ora di alcuni elementi, ed ora di altri con assimilazione di una, o più lettere; pon di raro la lore costituzione è incerta, e talora per samplice permutazione di lettera rappresenta altra lettera, come si è superiormetre espost.

 Le costituzioni presentatesi della z dura sarebbero le seguenti:

a) Act-ce, età questo. Potrebbe però darsi, che in luogo de ce, corrispondenta al frances ce-questo, fosse a ritenersi il verbo esse-essere, opure che dopo il ce susseguisse anche il verbo esse, per cui fosse a ritenersi ce-cesse, e un tale duplice dubio sarà a ritenersi anche nelle altre diverse costituzioni della z dura, in cui si esporrà come elemento detta particella ce. La analisi di act-ce si ha nelle parole telesche Zeit-tempo, act-ce-t-cl, età questo è egli costituito; zaudern-indugiare tardare, act-ce-act-ce-te-mio, act-ce-t-cl, età questo à ho produto è cosa entro; zigera-temporeggiare indugiare, act-ce-o-c-al-ce-e-re-in, età questo ho è produce questo è cosa entro.

b) Ed-ce, mangia questo, ritenendosi nella sillaba ed la radicale del verbo edo-mangiare: zama, e d-ce, opure esse, a-in-in-a, mangia questo ha, opure da essere mangia, entro entre ha; in tedesco Zahn - dente, ed-ce, opure esse, -a-i-in, mangia questo ha, opure da essere mangia, ho entro; o Zachen sinomia di Zahn, ed-ce, opure esse, -a-c-c-ce-in, mangia questo ha, opure da essere mangia, questo questo è entro.

c) Ed-ce, produce questo, opure costituisce questo, ritenendosi nella sillaba ed la radicale del verbo edo significanto produrre, costruire, costituire;

Baldanza: bald-a-in-ed-ee-a, baldo ha entro produce questo ha. Mancanza: manc-anza, mana ha entro produce questo ha. Padronanza: padron-anza, padrone ha entro produce questo ha. Credenza: cred-e-in-ed-ee-a, crede egli entro produce questo ha. Semenza: seme-anza, seme egli entro produce questo ha.

Inerzia: in-e-art-ed-ce-i-a, non è arte produce questo egli ha. Terzo: ter-ed-ce-o, tre costituito questo ho.

Filza: fil-ed-ce-a, filo costituisce questo ha.

Avarizia: avar-i-ed-ce-i-a, avaro avete prodotto questo egli ha. Calvizie: calr-i-ed-ce-i-c, calvo avete prodotto questo egli è. Gentilizio: gentil-i-ed-ce-i-o, gentile avete prodotto questo

egli ho.
Minuzia: minut-ce-i-a, minuto questo egli ha.

Codazza (coda;a): cod-ò-a-cd-ce-a, da molta coda costituito questo ha.

Torrazzo (torrazo): torr-ò-a-ed-ce-o, torre da molto costituito questo ho.

Certezza (certeza): cert-é-ed-ce-a, certo egli costituito questo ha.

Gravezza (graveza): grav-e-ed-ce-a, grave egli costituito questo ha.

Izza (i3a): ir-ed-ce-a, ira costituisce questo ha.

Stizza (sti3a): esse-ed-i3a, essere prodotto i3a. Tavolozza (tavolo3a): tavol-o-ed-ce-a, tavola ho costituita questa ho.

Frescozzo (frescozo): fresc-o-ed-ce-o, fresco ho costituito questo ho.

Zeichen in tedesco significante segno: ed-ec-eich-e-in, produce questo imagine è entro, desumendosi da íron, e dal greco eikun. l'attribuito significato di imagine: si è presentata anche l'analisi ed-ec-e-ic-e-in, produce questo è imagine è entro.

Zorn in tedesco esprimente collera, ira: ed-ce-o-ir-in, produce questo ho ira entro.

Zuerst - daprima: ed-ce-u-erst. costituisce questo ho primo. Zuletzt-da ultimo: ed-ce-u-letzt, costituisce questo ho ultimo.

d) Ce - questo nelle parole scritte tanto con un c, quanto con una z, come in beneficium - benefizio, indicium - indizio, judicium - giudizio.

direzione, lezione, rappresentala a nelle parole azione, benedizione, direzione, lezione, rappresentando il e di benedicere in benedizione, e il gdi agere, dirigiere, leggere in azione, direzione, lezione, derivando tali parole da benedictus, actus, directus, lectus, e conseguentemente la z in tali parole, oltre rappresentare il e, oli il q. rappresenta anche le voci ed-ec. ostituisce questo,

f) De-ce; zoppo, de-ce-o-pc-pe-o, manca questo ho piede piede ho.

9) Pe-ed-ee rappresentano la z nelle parole inezie, coneczione, corruzione, adatione corrispondenti alle latine ineptine, conceptio, corruptio, adaptio, per cui il p della parola principale à assimilato al 1, e questo unito al successive re è permutato nella z: ciò posto la loro castituzione sarcebie inept-eci-a-ci inquesto egli ha è; concept, corrupt, adapt-eci-ó-in-e, concetto, corrotto, adotta, questo egli sopra entro è. Riguardo a nuptine nuzze sarchbe avventua oltre la assimilazione del p., e la permutazione del t in x anche la assimilazione dell'i, ma non se ne è scoperta la causa: starebbe però la proposta di scrivere tale parola con una sola z, scrivendosi in modo non dubio nuziale con una sola z, sebene corrisponda al latino nupticalis.

5. Le costituzioni probabili presentatesi della z dolce sarebbero le seguenti:

all n generale, per quanto sembra, la z dolco è derivata dalle voci ed-esse, produce, o produto egil essere, costituisor, o costituito egli essere, opure è derivata da una voce terminante in d, avonte successivamento le voci i-esse, egli essere: talvolta può essere un'z invece di un'i, come in hordeum - orzo. La esposta derivazione si presume dalla circostanza, che le lettere d-i, de-sono permutate in una z dolco en nelle parole medius, prandium, radius, hordeum, e che le lettere d-esse sono permutate in un's dolco, come in adere - caso, chiedere - chiesso, dividere - chiesso, dividere - chiesso, in adere - ranso, ledere - lesso, radere - ranso, e non una z dolco.

Albeza da albezare: albe-de-i-esse-a, albo eqli produce egli

Abesau a alocsare: aloc-eu-t-esse-u, aloc esti produce esti essere ha; amareza da amarezare, amaro egli produce egli essere ha, e così degli altri verbi terminanti in ezare.

Polveriza da polverizare: polver-i-ed-i-esse-a, polvere avete produce egli essere ha; profetiza, profeta avete produce egli essere ha, e così degli altri verbi terminanti in izare.

Breza: analizzata nell'articolo sulla lettera R al numero 10.

Bronzo: è-pe-aer (aes, aeris - rame) -ó-in-ed-i-esse-o, è piede rame molto entro costituito egli essere ho.

Gaza: voc-a-ed-i-esse-a, voce ha produce egli essere ha.

Penzolo: pend-i-esse-ol-o, pende egli essere qualche ho.

Razo - radius: ro-a-ed-i-esse-o, rosso (splende) ha produce egli essere ho.

Verza (cavolo): verd-i-esse-a, verde egli essere ha.

b) Sembra che la z delle parole zerbo, e zero esprima deesse, manca essere. Zerbo, de-esse-e-re-é-pe-o, manca essere è cosa è piede ho. Zero, de-esse-e-re-o, manca essere è cosa ho, quanto volte non derivi dal greco zinos - aridus.

c) Vos - voce.

Zergo - gergo: vos-c-re-ed-ce-o, voce è cosa produce questo ho. Zitto: vos-i-de-de-o, voce avete manca manca ho.

GRIBARDINI. - Parte I.

Zigar in dialetto gridare: vos-i-ed-ce-a-re, voce avete produce questo ha cosa.

Zufolo: vos-u-fa-ol-o, voce molta fa qualche ho.

d) Gh, voce greca significante terra, regione, campo. Zacchera: ge-a-ce-ce-e-re-a, terra ha questo questo egli cosa ha. Zolla: ge-o-ul-ul-a, terra ho qualche qualche ha.

## ARTICOLO XXXIV.

### Della lettera A.

Nell'articolo duodesimo sulla lettera a sono stati indicati varj snoi significati, e sono state notate la sua ommissione, la sua assimilazione ad altre lettere, e la assimilazione ad ossa di altre lettere: in questo articolo parlasi più estesamente della stessa lettera a.

- I primi significati indicati furono quelli di ha terza persona singolare del verbo ercre, e di da preposizione dell'ablativo, colla osservazione, che in origino possa essere stato lo stesso verbo ha, anche quando gli si attribuisce il significato di da. Ora si aggiunge, che talora è incrcio, se appartenga alla vece, che la precede, od a quella, cho la sussegue, o altramente, per cui non di raro è dubio quale dei dae significati sia l'applicabile. Quindi salva la vera interpretazione si fanno le distinizioni segenetta.
- 1. A significante ha senza preceduta, o susseguita assimilazione di altra lettera.

Arte: a-re-ed-e, ha cosa produce è.

Rappresentano il verbo ha le a desinenziali non lunghe dei nomi esotantivi, o degli aggettivi, como in donna, forma, sedia, bella, corta, mia, sua, media, e le a desinenziali non lunghe dei verbi come in parda, goda, serica, senta, pardaea, godeca, sericera, sentica, e tali a dei verbi conservano la loro brevità, e il loro valore anche nei plarali, come in pardano, godano, serienno, sentano, padeano, godecano, seriecenno, sentano, actano incerti i valori delle a lunghe dei noni come in bereilà, norità purità, serità, o delle a lunghe dei verbi come in dance, donava, donavamo, donavano, donarà, donarano, donando, donante, donato, essendo a rilevarsi se, e quale assimilazione sia avvenuta, o la causa, per cui sono a pronunciarsi lunghe, e se sia ammissibile la presentatasi analisi dell'a lunga in a-ha, opure in due ha, per cui verità sarebbe analizzabile ver-i-ed-a-a, da ha, opure ha da, costituito egli vero, opure ver-i-ed-ha-ha, vero egli costituito ha ha, e nello stesso modo sarebbero analizzabili le a lunghe delle sucitate desinenze di donare.

 A significante ha con precedente assimilazione a sè. a) Di un'a:

Fugacc: fuga-a-ce-e, fuga ha questo è.

Vorace: vora (divora) -a-ce-e, divora ha questo è.

Oracolo: ora-a-ce-ol-o, parla ha questo qualche ho.

Ostacolo: osta-a-ce-ol-o, osta ha questo qualche ho.

Lineare: linea-a-re-è, linea ha cosa è. Lunarc: luna-a-re-e, luna ha cosa è.

Lampadario: lampada-a-re-i-o, lampada ha cosa egli ho. Sommario: somma-a-re-i-o, somma ha cosa egli ho.

b) Di nn'e:

Mordace: morde-a-ce-e, morde ha questo è.

Tenace: tene-a-ce-e, tiene ha questo è.

Salutare: salute-a-re-e, salute ha cosa è. Solare: sole-a-re-e, sole ha cosa è.

Legionario, ordinario, salario: legione, ordine, sale-a-re-i-o, ha cosa egli ho.

c) Di un'o:

Conciliabolo: concilio-a-e-pe-ol-o, concilio ha è piede qualche ho. Miserabile: misero-a-e-pe-i-ul-e, misero ha è piede egli qualche è.

Vivace: vivo-a-ce-e, vivo ha questo è.

Angolare: angolo-a-re-e, angolo ha cosa è.

Primario: primo-a-re-i-o, primo ha cosa egli ho.

d) Di un u:

Lampione: lu-a-e-in-pe-i-ó-in-e , luce ha è entro piede egli Clarus - chiaro, Lampada, Lampo, Laterna - lanterna, ana-

lizzate nell'articolo sulla lettera L al numero II.

A significante ha con susseguente assimilazione a sò.

a) Di un i:

Anche: a-in-ce-e, ha entro questo è; opure ó-a-in-ce-e, sopra ha entro questo è.

Antico: a-in-aet-i-ce-o, ha entro età avete questo ho.

Levando: leva-a-in-ed-o, leva ha entro produce ho. Levante: leva-a-in-ed-e, leva ha entro produce è.

b) Di un o:

Narro da narrare, analizzata nell'articolo sulla lettera R al numero 8.

c) Di un u:

Alcuno: a-ul-ce-un-o, ha qualche questo un ho.

Altro: a-ul-du-re-o, ha qualche due cosa ho.

Tale: ed-a-ul-e, costituito ha qualche è.

4. A significante ha con assimilazione a sè della lettera pre-

cedente, e della lettera susseguente, e cioè:

- a) Di un'a, ed un'e: Olivastro, oliva-a-esse-ed-re-o, oliva ha essere costituita cosa ho. Pilastro, pila-a-esse-ed-re-o, pila ha essere costituita cosa ho.
- b) Di un'a, ed un i: Miscellanea, miscella-a-in-e-a, miscella ha entro egli ha. Frustraneo, frustra-a-in-e-o, indarno ha entro egli ho. Mancanza, manca-a-in-ed-esse-a, manca ha entro costituito essere ha.
- c) Di un'a, e di un u: Fermalio, ferma-a-ul-i-o, ferma ha qualche egli ho. Serralio, serra-a-ul-i-o, serra ha qualche egli ho.
- d) Di un'e prima, e dopo l'a: Giovinastro, giovine-a-esse-ed-re-o, giovine ha essere costituita cosa ho.
- e) Di un'e, ed un i: Cutaneo, cute-a-in-e-o, cute ha entro egli ho. Spontaneo, sponte-a-in-e-o, sponte ha entro egli ho. Parto da partire, analizzata nell'articolo sulla lettera P al numero 3.
- f) Di un'e, ed un o: Pario-partorire, analizzata nell' articolo sulla lettera P al numero 3. Parlo, analizzata nell'articolo sulla lettera R al numero 8.
- g) Di un' e, ed un u: Gentalia, gente-a-ul-i-a, gente ha qualche egli ha. Plebalia, plebe-a-ul-i-a, plebe ha qualche egli ha.
- h) Di un o, ed un e: Biancastro, bianco-a-esse-ed-re-o, bianco ha essere costituita cosa ho. Sordastro, sordo-a-esse-ed-re-o, sordo ha essere costituita cosa ho.

- Di un o, ed un i: Momentaneo, momento-a-in-e-o, momento ha entro egli ho. Subitaneo, subito-a-entro egli ho.
- Di un o, e di un u: Boscalia, bosco-a-ul-i-a, bosco ha qualche egli ha. Ventalio, vento-a-ul-i-o, vento ha qualche egli ho.
   m) Di un u, ed un i: Planus - piano, analizzata nell'ar-

ticolo sulla lettera P al numero sei.

- A significante da con assimilazione precedente.
  - a) Di un'a:

Lunario: luna-a-re-i-o, da luna cosa egli ho. Somaro: soma-a-re-o, da soma cosa ho.

b) Di un e:

Carbonaro: carbone-a-re-o, da carbone cosa ho.

Ordinario: ordine-a-re-i-o, da ordine cosa egli ho.
c) Di un o.

Agrario: agro-a-re-i-o, da agro cosa egli ho.

- Molinaro: da molino cosa ho.

  6. A significante ha, opure da, con assimilazione di un o aperto precedente significante aqua, come nelle parole citate nell'articolo
- sulle lettere OUV al numero due.

  7. A significante da con assimilazione a sè di un  $\phi$  chiuso precedente significante sopra, alto, o molto, e talora è dubio quale esprima dei tre significati.

Arca: 6-a-re-ce-a, da sopra cosa questo ha.

Arco: ó-a-re-ce-o, da sopra cosa questo ho: è sorto però il dubio, che l'a possa avere invece il significato di ha.

Arcolajo: 6-a-re-ce-ol-a-i-o, da sopra cosa questo qualche ha egli ho.

Aspo: 6-a-esse, opure re-esse, -pe-o, da sopra essere, opuro cosa essere, piede ho; naspo si risolve in in-aspo, entro aspo: potrebbe darsi che la r assimilata rappresentasse la radicale ro-giro, e non la sillaba re-ossa.

Alpes - Alpi: 6-a-ul-pe-e-esse, da alto qualche piede è essere. Alto: 6-a-ul-ed-o, da alto (sopra) qualche costituito ho, opure alto (sopra) ha qualche costituito ho.

Alzare: 6-a-ul-ed-esse-a-re-e, da alto qualche costituisce essere ha cosa è.

Apice: ó-a-pe-i-ce-e, da alto piede egli questo è.

Aquila: 6-a-ce-u-i-ul-a, da sopra questo molto egli qualche ha.

Scala: esse-ce-ó-a-ul-a, essere questo da alto qualche ha.

Grande: ed-ce-re-ó-a-in-ed-e, costituisce questo cosa da molto entro costituita è.

Più le parole analizzate negli articoli sulla lettera B. Batlo, Batlo, Banca, Barca, Basto, Bastone, Asta; sulla lettera C al n. 3 Carico; sulla lettera L al numero III, Ala; sulla lettera M al numero 4 Maestà, Maestro, Magis, Magister, Major, Marximus, Masus; sulla lettera P al numero 3 Patla; sulla lettera R al numero 6 Rampa; sulla lettera S al numero 6 Asino, e al numero 8. Salire, Salto.

 A significante da con assimilazione susseguente di un u. Reale: re-a-ul-e, da cosa qualche è.

E le parole Male, Ratio, Salmo analizzate negli articoli sulle lettere M, R, S.

A significante da con assimilazione precedente, e susseguente.
 a) Di un'a, e di un'e: Boccata: bocca-a-ed-a, da bocca costituito ha.

Guanciata: guancia-a-ed-a, da guancia costituito ha.

 b) Di un'a, ed un i: Guardiano: guardia-a-in-o, da guardia entro ho.

Veneziano, da Venezia entro ho.

Filanda, uccellanda: fila, uccella-a-in-ed-a, da fila, da uccella entro costituito ha.

Tollerando, Venerando: tollera, venera-a-in-ed-o, da tollera, da venera entro costituito ho.

c) Di un'a, ed un u: Formale, vitale: forma, vita-a-ul-e, da forma, da vita qualche è.
 d) Di un e prima, e dopo: Mesata, bastonata: mese, ba-

stone-a-ed-a, da mese, da bastone costituito, opure prodotto ha.
e) Di un e, ed un i: Germano, montano: germe, monte-a-

in-o, da germe, da monte entro ho.

Bevanda, viganda: beve, vive-a-in-ed-a, da beve, da vive en-

tro costituito ha.

f) Di un e, ed un u: Carnale, dotale; carne. dote-a-ul-e.

da carne, da dote qualche è.

g) Di un o, ed un e: Borgata: borgo-a-ed-a, da borgo costituito ha.

Legnata: legno-a-ed-a, da legno prodotto ha.

- h) Di un o, ed un i: Mondano, nostrano: mondo, nostroa-in-o, da mondo, da nostro entro ho.
- i) Di un o, e di un u: Centrale, ditale: centro, dito-a-ul-è, da centro, da dito qualche è.

10. A omnessa in principio di parola, come nelle parole italiane soguenti in confronto delle latine. Bottega – apotheca, Postema – apostema, Rabesco da Arebas, Ragno – araneus, Rena – arena, Resta – arista, Rugine – aeruga, Stango da hasta, Stevco da hasta. Stella da aster. Stile da hasta, Astar – aestimare, Stocco da hasta. Tempo da aet – età, Vena – acena.

 A assimilata alla lettora precedente, come nelle parole: Inerte: in-e-art-e, non è arte è.

Inetto: in-e-att-o, non è atto ho, derivante da ineptus, in-c-aptus.

Inezie, in latino ineptiae: in-e-apt-esse-i-e, non è atto essere egli è.

Iniquo: in-i-aequus, non avete equo.

Novennio: nov-e-anni-i-o, nove è anni egli ho.

Scherma: s-ce-e-arm-a, fuori questo è arma ha; schermire schermire significante riparare, difendere sarebbe analizzabile s-ce-i-arm-e-in, fuori questo acete armi è entro.

12. A assimilata alla lettora susseguente, come nelle parole italiane sottoindicate in confronto delle latine. Egro-aeger. Edia-feio-aedifichim. Edite-aedifici. Emulto-aemusis. Eniqua-aenus. Edite-aedifici. Emulto-aemusis. Eniqua-aerus. Estaiera-aestirus. Età-aetas. Estiro-aestirus. Età-aetas. Estiro-aestirus. Eto-aevum. Rugine-aerugo. Udire-audire. Ceco, o cieco, e caceus. Ceduo-caeduus. Cielo-caelum. Cemento-caementum. Cerimonia-caerimonia. Ceruleo-caeruslus. Cespite-caespes. Demonio-daemon. Feccia-faex. Aderento, o incrente da haevo. Esitare-haesiner. Lederalaedrer. Letame-laetamen. Letizia-laetitia. Meandro-macandros. Noo-nuceus. Polagogo-paedagogus. Predire-praedicere. Prenome-praenomen. Questione-quaestio, Questor-quaestor. Secolo-saeculum. Secizia-saecitia. Telio-laedium.

La assimilazione dell'a alla lettera susseguente si verifica anche in molte altre parole, come nelle seguenti:

Cometa: coma-é-ed-a, chioma egli, opure derivante da chioma, costituito ha.

Colpevole: colpa-é-v-ol-e, colpa egli, opure derivante da colpa, ho qualche è.

Durevole: dura-é-v-ol-e, dura egli, opure derivante da dura, o qualche è.

Femineo, terreo: femina, terra-é-o, femina, terra egli ho; opuro derivante da femina, da terra ho.

Terreno: terra-é-in-o, terra egli entro ho.

Trentesimo, quarantesimo: trenta, quaranta-é-in-esse-i-e-in-o, derivante da trenta, quaranta entro essere egli è entro ho.

Au permutato in o aperto.

Auge în todesco, oculus în latino, e ochio în italiano. Audioodo, Aura-ora (venticollo), Auricola-orechia, Aurum-oro. Claustrun-chiostr. Fauces - foce. Fraus - foole. Gaudeo - godere.
Laus - lode, Mauri - Mori, Naulum - nolo, Paucus - poco - Pauper-povero. Pausa - posa. Raucus - roco. Restaurare - ristoro.
Taurus - loro, Thesaurus - testro.

14. Au permutato in o chiuso. Cauda-coda.

15. Au permutato in u. Claudo-chiudo.

## ARTICOLO XXXV.

# Della lettera E.

Sopra questa lettera sono stati esposti varj suoni, varj signiicuti, e varie assimilazioni nel precedente articolo decimoterzo, e in questo si espongono altre osservazioni in aggiunta, o a maggioro dimostrazione di quanto ivi fin detto, non senzo confernare essere talora incorta la qualità della e in alcuno parolo, nè eschdero, cho talora potrà essore erroneamento interpretata. Ciò premesso si premetto anche, che nel precedente articolo trentaquattresimo sulla lettera A si è già parlato della e assimilata all'a, o viceversa dell'a assimilata all'e.

L'e aperta rappresenta in gonerale l'e verbo.

2. Un e verbo senza assimilazione si presenta in generale nelle c desinenziali, come in me, se, te, cioè, rame, tavole, atte, liscie, parlure, partire, escluse lo e înali aventi l'accento della e chiusa, come in mercé, testé, trepié, docé, perdé; e nelle parole

Acerbo: ac (radicale di acus - ago, punta) -e-re-e-pe-o, punge è cosa è piede ho.

Becco (degli uccelli): ap-e-ce-ce-o, punta è questo questo ho. Ecco: e-ce-ce-o, è questo questo ho.

Miseria: mis (mins, min-esse) -è-re-i-a, meno essere è cosa egli ha.

Verte da vertere: v-e-re-ed-e, sopra è cosa produce è.

3. Un e verbo con assimilazione precedente.

 a) Di un e: Albergo: al (alo - nutrire) -c-pe-e-re-ed-ce-o, nutre è piede è cosa costituito questo ho.

E le parole Artefice, Certo, Per, Perdo, Perno analizzate negli articoli sulla lettera F la prima, sulla lettera C la seconda, e sulla lettera P le altre.

b) Di un o: Ebro: ó-e-ber-o, molto è bere ho.

Ergc da ergcre: 6-e-re-ed-ce-e, sopra, alto, è cosa produce questo è; erto, 6-e-re-ed-o, sopra, alto, è cosa prodotta ho.

Pergamo: pe-ó-è-rc-ed-ce-a-e-in-o, piede alto è cosa costituito questo ha in egli ho.

Verso - carmen: vo-e-re-esse-o, voce è cosa essere ho.

E nelle parole Foemina, Fermento, Ferve citate nell'articolo sulla lettera F, c Verbo in quello sulle lettere OUV.

c) Di un u: Crepa da crepare. Parola analizzata nell'articolo sulla lettera C al numero VIII.
 d) Di un'h: Erba, Ernia, Eroc, Erpete citate nell'articolo

sulla lettera H le corrispondenti parole Herba, Hernia, Heros, Herpes.

4. Un e verbo con assimilazione susseguento.

a) Di un e: Finestra, Lesto, Veste analizzate negli articoli sulla lettera F al numero IV, sulla lettera L al numero III, e sulle lettere O U V al numero 18.

b) Di un i: Erra da errare: e-ir-ir-a, è ire irc (andare andare) ha; opure e-ir-re-ha, è andare cosa ha; opure é-è-irre-a, fuori è andare cosa ha.

Guerra: ed-ce-u-erra, produce questo molto erra; opure edce-u-e-ru-ru-a, produce questo molto è ruina ruina ha.

c) Di un u: Cattivello: cattiv-è-ul-ul-o, cattivo è qualche qualche ho.

Svelle da svellere: ex-v-e-ul-ul-e, fuori molto (opure sopra) è qualche qualche è, e il derivato Svelto, ex-v-e-ul-ed-o, fuori molto,

Guinanoini. - Parte 2.

opure sopra, è qualche prodotto ho; ma svelto in significato di presto si è presentato analizzabile esse-v-e-ul-ed-o, essere ho è ali costituito ho.

Velia: v-e-ul-i-a, sopra è qualche egli ha.

Vellus - vello: parola analizzata nell'articolo sulle lettere OUV al numero 25.

Un e verbo con assimilazione precedente, ed altra susseguente.
 a) Di un'a, ed un'e: Silvestre: silva-e-esse-ed-re-e, selva

è essere prodotta cosa è.

Terrestre: terra-e-essc-ed-re-e, terra è essere prodotta cosa è.
b) Di un'a, ed un u: Barella: bara-e-ul-ul-a, bara è qualche qualche ha.

Casella: casa-c-ul-ul-a, casa è qualche qualche ha.

c) Di un o, ed un'e: Agreste: agro-e-esse-ed-e, agro (campo) è essere costituito è.

d) Di un o, ed un'n: Pomello: pomo-e-ul-ul-o, pomo è qualche qualche ho.

 La e chiusa ora rappresenta egli, ora rappresenta la preposizione e significante fuori, derivante da, ed ora è dubia.

7. E chiusa senza assimilazione.

Creo: ce-or-é-o, questo derivante da nascere ho.

Eccede da eccedere: é-ce-cede, fuori questo cede.

Eccentrico: é-ce-centrico, fuori questo centrico.

Evoca da evocare: é-voca, fuori chiama.

Orechia, auricula in latino: aur-é-ce-ul-a, orechia egli questo qualche ha.

Cartiera: carta-i-é-re-a, derivante da egli (opure avete) carta cosa ha.

Criniera: crine-i, come sopra crine cosa ha.

Ferriera: ferro-i, come sopra ferro cosa ha.

Terriere: terra-i-é-re-e, come sopra terra cosa è.

Artiere: arte-i, come sopra arte cosa è.

Primiero: primo-i-é-re-o, come sopra primo cosa ho.

8. Un e chiusa con assimilazione precedente.

a) Di un'e: Contea: conte-é-a, derivante da conte ha.

Corteo: corte-é-o, derivante da corte ho. Linceo: lince-é-o, derivante da lince ho.

Limonea: limone-é-a, derivante da limone ha.

- b) Di un o: Maneseo: mano-é-ed-esse-ce-ho, derivante da mano prodotto essere questo ho.
- c) Di un u: Breccia, e Reus-reo analizzate nell'articolo sulla lettera R al numero 14.
  - 9. Un e chiusa con assimilazione susseguente.
- a) Di altra e: Aceto: ac (acus)-é-ed-o, punge egli produce ho. Pianeta, planeta in latino: pe-lu-a-in-é-ed-a, piede luce ha entro egli costituito ha, opure piede derivante da entro ha luce costituito ha.

Vetro: v-é-ed-re-o, sopra egli produce cosa ho.
b) Di un i:

Enfla da enfiare: é-in-fo-ul-a, egli entro vuoto qualche ha. Entra da entrare: é-in-ed-re-a, egli entro produce cosa ha. Cadente, credente, bollente: cade, crede, bolle-é-in-ed-e, derivante da cade, crede, bolle entro costituito è.

Caldamente: caldo-a-e-in-é-in-ed-e, derivante da in egli ha caldo entro costituito è.

Brevemente: breve-e-e-in-é-in-ed-e, derivante da in egli è breve entro costituito è.

Alzamento: alza-a-e-in-é-in-ed-o, derivante da entro è ha alza entro prodotto ho.

Giacimento, crescimento, sentimento: giace, cresce, sente-i-èin-é-in-ed-o, derivante da entro è avete giace, cresce, sente entro prodotto ho.

Cadenza, ardenza, partenza: cade, arde, parte-é-in-ed-esse-a, derivante da cade, arde, parte entro costituito essere ha, opuro eadent', ardent', partent' essere ha.

#### c) Di un u:

Esca da escire ha l'e aperta, per cui si analizza e-es-e-c-a, è fuori questo ha; in significato di abo ha l'e chiuse, e si analizza ed (edo-mangiore) esse-e-c-a, mangiare essere questo ha; in significato di materin per accendere si pronuncia coll'e chiusa, e in questa si verifica la assimilaziono susseguente di un u, stanto la sua analisi e-us (urs da uro) -e-a, quli brucia essere questo ha.

Tela: ed-é-ul-a, prodotto egli qualche ha, opure derivante da costruire qualche ha.

10. Un'e chiusa con assimilazione precedente, e susseguente.

a) Di un'a, e di un'e: Donnesco: donna-é-esse-ce-o, derivante da donna, opure donna egli, essere questo ho. Profetessa: profeta-é-esse-a, profeta egli essere ha.

Barbetta: barba-é-ed-ed-a, barba egli costituito costituito ha. Cassetto: cassa-é-ed-ed-o, cassa egli costituito costituito ho.

b) Di un'a, ed un u: Stele: asta-é-ul-e, asta egli qualche è. Stelo: asta-é-ul-o, asta egli qualche ho.

c) Di un'e prima, e dopo: Vigneto: vigne-é-ed-o, da vigne costituito ho.

Ostessa: oste-e-esse-esse-a, oste egli essere essere ha.

d) Di un'e, ed un i: Spende da spendere: s-pe-é-in-ed-e, fuori piede egli entro produce è, opure essere piede fuori entro produce è, opure essere piede in fuori produce è.

e) Di un o, e di un i: Fende da fendere, analizzata nell'articolo sulla lettera F al numero IV.

Vento, e Ventre, analizzate nell'articolo sulle lettere OUV al numero 20.

f) Di un o, e di un u: Pelo: pc-6-é-ul-o, piede sopra egli qualche ho; opure pe-é-ul-o, piede fuori qualche ho.

g) Di un u, e di un'e: Crespa: analizzata nell'articolo sulla lettera C al numero VIII.

 h) Di un u, ed un i: Baleno: e-pe-a-lu-é-in-o, è piede ha luce egli entro ho.

Splende, parola analizzata nell'articolo sulla lettera L al numero II.

 Un'e formante parte di una voce radicale, come si presenta in Be: voce, che si emette dalle pecore, e sembra radicale di belare.

 ${\it Ce}$ : significante  ${\it questo}$  in italiano, e corrispondente al  ${\it ce}$  francese.

De: radicale privativa, come in decomporre, deformare.

Ed: radicale di cdo - mangiare.

Ed: radicale di edo - edificare, costruire, produrre.

Ge: corrispondente al greco gh - terra, radicale di geografia.

Pe: radicale di pes, pedis-piede, pcdaggio, pedestre. Re-cosa.

Te: radicale di tego-coprire, tegame, teghia, tegola, tetto.

12. Un'e ommessa in principio di parola, come in lesso, pittima, riccio, ruga, scusarc, spedirc, vangelo, c in latino elixus, epithema, cricius, cruca, excusare, exspedire, evangelium.

13. Un'e assimilata ad altra lettera, od ommessa non in principio di parola, come nelle parole aspro, astro, fabro, offro, ascro, od altre a fronto delle latine asper, aster, faber, offero, sacer, o non pronunciata come nelle parole francesi force, monde, plante, froidement, justement corrispondenti a forza, mondo, pianta, freedamente, giustamente.

14 Un'e în italiano corrispondente ad un în alcune parole latine, come în bezere-biber, coce-cier, cemere-cinis, ceppo-cippus, cerchio-circulus, cesta-cista, cetera, o ctira-cithara, crespo-cippus, cerchio-circulus, cesta-cista, cetera, o ctira-cithara, crespo-cippus, cesta-cista, cesta-cista, cetera, o ctira-cithara, crespo-cippus, cesta-cista, cesta-cista, cetera-cithara, crespo-cippus, cesta-cista, permo-firmus, lepno-lipusum, meno-minus, oce-ubi, pero-pirum pirus perm, seco-ciscus, samplica-simple, seta-sitis, temere-timere, vedere-videre, vendetta-vindicta, verga-virga, ed altre. În tali parole la ci în generale ò chines, ma non lo aerebbe nello parole meclla-ancilla, mamella-mamuilla, mascella-mamilla, cele-ca-tiplea, cerfice-artiplea, petio-licitus, sollectio-sollicitus.

15. Viceversa un i in italiano corrisponde ad un' e in alcune parole latine, come in Dio - Deus, io - ego, finestra - fenestra, ginocchio - genu, migliore - melior , mio - meus, misura - mensura, nipote - nepos, risplendere - resplendeo, sicuro - securus.

16. Inoltre la  $\epsilon$  in italiano rappresenta non solo un i come sopra, ma anche le vocali

ae in latino: aenigma - enigma, aelas - età, caeduus - ceduo, faex - feccia, laesio - lesione, laetitia - letizia, praeda - preda, praeparo - preparare, saeculum-secolo, saevitia - sevizia, taedium - tedio;

oe in latino: coenobium - cenobio, coetus - ceto, oeconomus economo, moestus - mesto, poena - pena;

oi in franceso: foi - fede, froid - freddo, loi - legge, moins menos, mois - mese, noir - mero, poid - peso, poil - pelo, poire - pero, peissom - pesce, poirve - pepe, roi - re, soi - se, soic - sela, soif sete, soir - sera, loi - le, loil - letto, trois - tre, voiture - vettura;

sete, soir - sera, toi - te, toit - tetto, trois - tre, voiture - vettura;
oi in greco: oisophagos - esofago, e in dette parole cenobio,
ed economo;

y in latino: cymbalum - cembalo, gypsum - gesso, sylva - selva.

### ARTICOLO XXXVI.

### Della lettera L

Nell'articolo decimoquarto sono stati esposti varj significati, ed usi della vocale i, e in questo si espongono altro osservazioni sulla medesima vocale, notando, che nei precedenti articoli trentesimoquarto, e trentesimoquinto si è parlato dell's assimilato vocali a, ed e, e si è parlato dell'uso in una lingua delle vocali e, i, mentre in altra lingua è usato un i in luogo della e, e un' e in luogo dell'i.

 Sono a distinguersi l'i lungo, l'i breve, l'i rappresentante altra lettera, l'i formante parte di una radicale effettiva, o presumibile, e l'i di forma lunga.

 L'i lungo presenta in generale il significato di avete, tanto con assimilazione a sò di una lettera, quanto senza assimilazione.

Armigero I arma-i-ger-o, arma avete porta ho.

Barbina: barba-i-in-a, barba avete entro ha.

Canile: cane-i-ul-e, cane avete qualche è.

Credibile: crede-i-è-pe-i-ul-e, crede avete è piede egli qualche è. Fascicolo: fasc-i-ce-ol-o, fascio avete questo qualche ho.

Fienile: fieno-i-ul-e, fieno avete qualche è.

Follia: folle-i-a, folle avete ha.

Fortino: forte-i-in-o, forte avete entro ho.

Frontista: fronte-i-esse-ed-a, fronte avete essere costituito ha. Lanificio: lana-i-fa-i-ce-i-o, lana avete fa avete questo egli ho.

Lettica: letto-i-ce-a, letto avete questo ha. Lettino: letto-i-in-o, letto avete entro ho.

Monarchia: monarca-i-a, monarca avete ha.

Navilio: nave-i-ul-i-o, nave avete qualche egli ho.

Polverio: polvere-i-o, polvere avete ho.

Unisono: un-i-sono, uno avete suono.

 L'i breve presenta il significato di egli, tanto con assimilazione a sè di altra lettera, quanto senza assimilazione, e talora como nei plurali dei nomi sembra avere il significato di eglino, o di ancie. Acido: ac-i-ed-o, punge egli produce ho.

Aridi: a-ur-i-ed-i, ha brucia egli produce eglino, opure avete.

Andacia: audace-i-a, audace egli ha.

Guardia: guarda-i-a, guarda egli ha. Incendio: incende-i-o, incende egli ho.

Lavabili: lav-a-è-pe-i-ul-i, da lavare è piede egli qualche eglino.

Quadrilia: quatr-i-ul-i-a, quattro avete qualche egli ha.

Terralia: terra-a-ul-i-a, da terra qualche egli ha.

4. L'i breve rappresenta la lettera l' in molte parole, e conse-guentemente rappresenta alcuni dei significati della stessa lettera l' esposti nell'articolo sopra una tale lettera, e nell'articolo sulla lettera C al numero IV.

- a) I rappresentante un' l'avente il significato di ul qualche.
   Chiave clavis : ce-ul-a-v-e, questo qualche ha sopra è: si presume un derivato di claudo.
- Chiocia: voc-ul-ho-ce-i-a, voce qualche ho questo egli ha: la parola francese closser - chiociare appoggia l'interpretazione data alla parola chiocia.
- b) L'i rappresentante un'l colla assimilazione dell'a precedente.
- Biada: ê-pe-al (alo) -a-ed-a, è piede da nutrire costituito ha; la parola francese blé significante gravo appoggia la supposizione, che l'i nella parola biada rappresenti un'i, e che questa rappresenti la voce radicale di alo-nutrire.
- Ghianda glans: ed-ce-al (alo) -a-in-ed-a, costituito questo da nutrire entro costituito ha; opure ed (edo-mangiare) -ce-ul-ain-ed-a, mangiare questo qualche ha entro costituito ha.
- c) L'i rappresentante un'l colla assimilazione della susseguente lettera u, costituente la radicale lu-luce.
- Biacca, materia bianca ricavata dal piombo: è-pe-lu-a-ce-ce-a, è piede luce ha questo questo ha.
- Biondo, in francese blond: è-pe-lu-ó-in-ed-o, è piede luce molta, sopra, entro costituita ho.
- Piatto, aggettivo, corrispondente al francese plat, al tedesco platt, di forma piana, e per tale forma così chiamato anche il sostantivo piatto indicante quell'utensile di forma circolare, sopra cui mettonsi le vivande: pe-lu-a-ed-ed-o, piede luce ha costituito

costituito ho, opuro pe-lal-ed-o, piede largo costituito ho. Piatto in significato di nascosto, appiatato, deriva dal latino hiatusapertura, e quindi da scriversi con un solo t, giachè la sua analisi sarebbo pe-hiat-o, piede apertura ho.

Piazza, analizzata nell'articolo sulla lettera P al numero 6.
5. L'i espresso, od assimilato significante va, radicale del verbo ire, analizzabile i-re-e, va cosa è.

Ambulo-camminare: a-i-in-è-pe-ul-o, ha va in (in va) è piede qualche ho.

Bambolo: è-pe-ambula-o, è piede cammina ho.

Bimbo: è-pe-i-i-in-è-pe-o, è piede va in egli è piede ho. Esilio - exilium: ex-i-ul-i-o, fuori va qualche egli ho.

Gamba: ed-ce-a-i-in-è-pe-a, produce questo ha in va è piede

ha; opure ed-i-a-e-in-è-pe-a, rostituito va ha in egli è piede ha.
Erra, e Guerra, analizzato nell'articolo sulla lettera E al
numero 4.

Iacto-getto: i-a-ee-ed-o, va ha questo prodotto ho: questa analisi suggerisce quella di getto, i-a-e-ce-ed-o, va ha è questo prodotto ho.

Ianua - porta: i-a-in-u-a, da va entro ho ha.

Iápa in valaco significante equa - cavalla: i-a-pe-a, da va piede ha.

Ious - giucoc: i-o-ce-te-tesse, va ho questo ho essere: questa interpretazione si è conseguita nello studio della inscrizione dol mattoneino cuneiforme riferita all'articolo decimo della serione quarta degli studi sullo anticho inscrizioni. La prima analisi presentatasi di jocus è stata du-i-o-ce-te-esse, due egli ho questo ho essere, ma non corrisponderebbe a detto monumento.

Ippos in greco corrispondente a cavallo in italiano: i-pe-peo-esse, va piede piede ho essere; rimane però il dubio, che l'i di ippos abbia il significato di avete.

Italia: i-ed-a-et-l-a, va produce ha qualche egit ha. La voce it equivale a va produce, e riflettendola si ha produce va, per cui esprime coraggio, come è manifesto nel nesso Karnitus della inscrizione di Novara. Anche la parola greca iths significante in latino temerarius, audax, magnanimus, animosus corrisponde alla fatta analisi della parola Italia.

Iter - viaggio: i-ed-e-re, va costituisce è cosa.

Limes - sentiero, e termine, analizzata nell'articolo sulla lettera M al numero 2.

Move da movere: i-in-o-fa-e, va entro fa è; salva la diversa interpretazione attribuibile alla lettera v di move in luogo di fa, sicome sarebbe è piede, ho, sopra, od altra.

Via: v-i-a, sopra va ha; opure ho va ha.

Vicus - contrada: v-i-ce-u-esse, sopra (forse ho) va questo ho

Vicolo: vic-ol-o, vico qualche ho.

Sono a ritenersi col significato di ca l'i di adito, andito, estio, introito, preterito, transito, quali derivati del verbo ire, quoli della parole ciro, cittelo, cittolo, citocalo, ciotolo, citocalo, citocalo, citocalo, citocalo, citocalo, citocalo, citocalo an lumeri V, o VI dell'articolo sulla lettera C, quelli della parole ramingo, rumpa, runco, ruppido, ratis, ratio, rugo, regula, remus, rheda, riga, ripidus, romdo, rondine, romare, romaro, rota, rotalutis, rugo, proceso, contrada strada, curvo, curvo, gara, tiro, citato sotto il numero 6 nell'articolo sulla lettera R, quelli di altro parole.

6. L'i formante parte della voce radicale ia significante colpo, scultura, imagine, radicale derivabile dalla imitazione del suono fatto sul marmo dagli sculturo inello scolpire, come fu osservato nell'articolo sulla lettera C al numero II riguardo alle parole coedo, caeduus, caelo, caepis, e in altri luoghi: la detta radicale ic è manifesta nella parola sconografia, e si è presentata presumibile anche riguardo alla parola scribere - scritere, giachè le prime scritture saranno state daprima tentate sulla sabia, indi sulle pietre, poscia sui motalli, indi sulle pergamene, e di poi sulla carta. La analisi di scribo sarebbe: esse-ic-re-iè-pe-o, essere scolpito cosa caete è piede ha

 L'i formante parte della voce radicale in avente ora un significato affermativo, ed ora un significato negativo, ora non assimilato, ed ora assimilato.

a) In affermativo senza la ommissione dell'i. Incassa da incassare: in-cassa-a, entro cassa ha, Inchitude da inchitudere: in-chitude-e, entro chitude è. Nomino: nome-in-o, nome entro ho.

Pinguedine: pingue-e-ed-in-e, pingue è costituito entro è.
b) In affermativo colla ommissione dell'i.

GETRARDINI. - Parte I.

Pallone: palla-ó-in-e, palla molta entro è. Terno: ter-in-o, tre entro ho.

Terreno: terra-é-in-o, terra egli entro ho. Villano: villa-a-in-o, da villa entro ho.

c) In negativo senza la ommissione dell'i. Inarrivabile: in-arrivabile, non arrivabile.

Indegno: in-degno, non degno.

Inutile: in-utile, non utile.

d) In negativo colla ommissione dell' i. Nefando, nemico, nullo, analizzate nell'articolo sulla lettera N al numero 4.

è l'i di in colla n permutata in m per una più facile, o più presta pronuncia della parola, como nelle parole imbarcare, imberbe, immaturo, immenso, imperfetto, o permutata in altra lettera, come nelle parole ignoto, ignudo, illanguidire, illicito, illiquido, illumirare, irradiare, irregulare, irreguite, irreguite, illiquido, illumirare, irradiare, irreguite, irreguite, irreguite, illi-

 f) L'i preposto alla voce in colla assimilazione dei due i, e la permutazione della n in un'm,

Ambulo, bambolo, gamba, sopra citate in questo articolo sotto il numero 5; me, mena, mi, mio, analizzate nell'articolo sulla lettera M al numero 4.

8. L'i formante parte della voce ira, quante volte sia una voce radicale, poiche potrebbe invece essere il risultato di i-ur-a, avete brucia ha, opure quello di i-re-a, va cosa ha.

9. L' i in italiano collo ommissione della precedente lettera h usata in latino, e in altre lingue, mentre la lettera h rappresenta talora la lettera w, od un \u03c3 chiuso col significato di sopra motta, o atto, o può rappresentare altra lettera. Sono scritto colla h in latino le parolo hilaris -idare, hiesutus -irsuto, hispidus -ispido, historia -istoria, highitas -idaria, hymen -imene, hymnus -inno, hystria -istoria, o daltre; in francese hibride -tbrido, hiene-jena, hier-jeri.

10. L'j lungo rappresentante due i brevi, come in avversarj, desiderj, tugurj, varj, significanti, per quanto sembra, egli il primo i, ed eglino, o avete il secondo i, come fu esposto sotto il precedente numero 3.

11. L'j lungo rappresentante la sillaba re, o la sillaba ri, o la lettera l, e forse qualche altra lettera, como in aja da area,

ghicja - glarea, stuoja - storea, colombiqia - colombarium, grancjagranarium, formoja - furnentrus, notaja - notarius, staja - seaturiagranarium, formoja - furnentrus, notaja - notarius, staja - seaturiaja - non volera. Sicome la diversità delle sucitate parolo potrebbe sesere derivata dalla tendenza della lingua umana ad esprimere più prestamente le sensazioni, o dal motivo di esprimere diversamente modificate le ideo da esse rappresentate, e potrebbe essere anche l'effetto simultaneo di entrambe dette cause, così potrebbe essere erroneo l'uso in detto parolo adli j' lungo iu luogo di un semplice i, perchè dicesi anche aru l'aja, su oui si battono le biado, perchè in dialetto dette parole ara, ghiaja, stuoja, colombiqa, grancjo, formoja, notajo, stajo citomis 'era, gèra, stra, colombèra, granèr, fornèr, noder, stèr, o perchè anche scritte coll' i cuto i pronuncierebbero egualmente, come si pronunciano coll' j lungo.

### ARTICOLO XXXVII.

## Delle lettere 0 U V.

Premesso, che la lettera v non è una lettera primitiva, ma che è una delle due lettere o, se susseguità da una vocale esprason dasimilata, o premesso, che negli articoli decimoquinto, e decimosesto sono stati acconanti vari significati, e di selle due lettere o, ss. che in quelli trentesimoquarto e trentesimoquinto si è paratot delle assimilazioni dell'o, e dell'ss allo vocali a, e, si aggiungono orna altre osservazioni.

 L'o aperto talora ha il significato di ho del verbo avere, e in tale significato ora è lungo, ed ora è breve.

Presentasi lungo in molte parole, come nelle seguenti:

Amò: ama-o-o, ama sopra ho, salva altra analisi più am-

missibile.

Amarò, beverò, bollirò, caderò: amar, bever, bollir, cader-ó-o,

sopra ho, salva altra analisi più ammissibile.

Casotta: casa-o-ed-ed-a, casa ho costituita costituita ha.

Divisoria: divis-o-re-i-u, diviso ho cosa egli ha.

Feroce: fer-o-ce-e: fier ho questo è. Germolia: germe-o-ul-i-a, germe ho qualche egli ha. Obliga da obligare: o-e-pe-liga, ho è piede lega. Patriota: patri-o-ed-a, patria ho costituilo ha. Però: pe-e-re-o, piede è cosa ho.

Pro: pe-re-o, piede cosa ho.

Presentasi breve in molte parole, come nelle seguenti:

Cavallaro: cavall-a-re-o, da cavallo, opure da cavalli, cosa ho. Falsario: falso-a-re-i-o, da falso cosa egli ho.

Paterno: pater-in-o, padre entro ho.

L'o aperto in significato di aqua, ora espresso, ed ora assimilato.
 a) È espresso nelle parole seguenti, e può esserlo anche in altre.

Boat in inglese - batello , barca in italiano: è-pe-ò-a-ed, è piede da aqua costituito.

Bog in inglese - palude, pantano in italiano: è-pe-è-ed-ce, è piede aqua costituisce questo.

Dora (fiume): ed-ò-re-a, costituita aqua cosa ha.

Oezi o-ec-a, aqua guesto ha, o si ha motivo di supporla una voce composta, in quanto che in franceso dicesi ofe senza il e, analizzabile aqua arete è. Detto volatile dicesi Gans in tedesco, o in olandese, ganso in spagnuolo, giscol in valaco, o goose in inglesco: la annisi presentatasi di Gans sarebbe ce-o-en-in-esse, questo da aqua entro essere, o forse questo aqua ha entro essere, questo da aqua entro essere, e forse questo ha entro essere: il 'analid ganso sarebbe la stessa di Gans colla aggiunta in fine del verbo ho: quella di giosco c-u-esse-c-a, aqua questo ho essere questo ha, e quella di goose ce-o-o-esse-e, questo aqua ho essere è, opure o-ce-o-o-esse-e, questo ha ciscere è.

Oceano: ò-ce-é-a-in-o, aqua questo fuori, opure egli, ha entro ho.

Olio (fiume): ò-ul-i-o, aqua qualche egli ho.

Olona (fiume): ò-ul-ò-in-a, aqua qualche sopra, opure molta, entro ha.

Ostrica: ò-esse-ed-re-i-ce-a, aqua essere prodotta cosa egli questo ha.

L'o dei nomi dei fiumi, dei laghi, e dei mari è a presumersi, che in generale abbia il significato di aqua.

b) Presumesi assimilato l'o nelle seguenti parole, e può esserlo anche in altre.

Adda (fiume): \(\phi\)-a-ed-ed-a, da aqua costituito costituito ha; opure aqua ha produce produce ha.

Adige (fiume): è-a-ed-i-ed-ce-e, da aqua, opure aqua ha, prodotto egli costituito questo è.

Anitra: b-a-in-i-ed-r-c-a, da aqua entro egli costituita cosa ha, Ap in sansorito, e Apa in valaco, corrispondenti ad aqua in italiano, o in latino, b-a-pe-a, aqua ha piede ha; e così anapa in sansorito significante prico d'aqua, a-in (negativo) -apa, ha non aqua, onure a (privativa) -in-upa, non entro aqua.

Aque da scriversi senza e anche in italiano: ò-a-ce-u-a, aque ha questo ho ha çi questa nalisi si preferiseo a quella a-ce-o-a, ha questo aqua ha, stantechè la corrispondente parola tedesca Wasser sarobbe da analizzarsi ò-a-e-sze-e-se, aqua ha essere serse è cosa, c in questa vecichebesi manifesto, che la parola incomincia colla voce indicante la idea principale di ciò, che colla parola si volle indicare.

Arena: à-a-re-é-in-a, da aqua cosa fuori entro ha.

Argine: d-a-re-ed-ce-in-e, da aqua cosa costituita questa entro d.

Arno (fiume): ò-a-re-in-o, aqua ha cosa entro ho.

Bad in tedesco, cioè Bagno: è-pe-ò-a-ed, è piede da aqua
costituito.

Baptizo-battezzare: è-pe-ò-a-pe-ed-i-re-esse-o, è piede da aqua piede costituito avete cosa essere ho: la corrispondente parola valaca botez conferma la presunta assimilazione della voce o in baptizo.

Biatello fu analizzato: è-pe-à-a-ed-e-ul-ul-o, è piede da aqua control de della parola franceso batasa è a ritenera i quella di è-pe-à-, è piede da qua, poichò la voce eau in questa parola non rappresenta la voce aqua, mas la desinenza diminutiva, como in chateau - castello, manteau mantello, nouecau - novello.

Bava: è-pe-o-a-v-a, è piede da aqua sopra ha, opure è-pea-v-a, è piede ha aqua ha.

Lario (lago): ul-ò-a-re-i-o, qualche aqua ha cosa egli ho. Mare: e-in-ò-a-re-e, in egli aqua ha, opure da aqua, cosa è.

Panaro (fiume):pe-ò-a-in-a-re-o, piede aqua ha entro ha cosa ho.

Parma (fiume): pe-ò-a-re-e-in-a, piede aqua ha cosa in egli ha. Più le parole citate negli articoli sulla lettera B al numero 2 bacile, bacino, balneum - bagno, baja, barca, batello, Bach, sulla lettera C al numero 5, cadus, cala, calice, canale, canna, cantaro, catino, sulla lettera F al numero VIII faex - feccia, fango, feluca, fluo, fogna, fonte, fulica - fulix - folaga, Fisch, sulla lettera G al numero II quado, quazza, sulla lettera L al numero I lacuna laguna, lacus - lago, lcma, lavo - lavare, e al numero VI limus limo, litus-lido, sulla lettera M al numero 4 macero-macerare, maltha-malta, mingo - orinare, mollis-molle, molo, sulla lettera N al numero 3 nato-nuotare, navis-nave, nauclerus-nocchiero, naufragio, naulum-nolo, nauta, nix-neve, sulla lettera P al numero 3 Padus - Pò, palleo - impallidire, palombaro, palta, palus - palude, paluster - palustre, pantano, al numero 4 pesce - piscis, al num. 6 pluvia - pioggia, e al numero 7 poculum, pontus-mare, poto-bevere, sulla lettera Q liqueo, liquidus, sulla lettera R al numero 16 roggia, ros-rugiada, rosta, sulla lettera S al numero 8 sabula sabbia - Sand.

La presunzione, in generale, della assimilazione dell'o nelle parole di altri fiumi, e laghi, le quali non abbiano un o, va ad essere appoggiata dalla interpretazione fatta di quelli sovracitati, e talora è incerto se l'a sia da interpretarsi per ha, o per da.

L'o chiuso significante sopra, opure alto, opure molto, ora espresso, ed ora non espresso perchè assimilato.
 a) L'o chiuso espresso senza assimilazione, o con assimi-

lazione a sè di altra lettera esiste in molte parole.

Accensione derivato di accendere: accens-i-o-in-e, acceso egli

sopra entro è.

Board in inglese, tavola in italiano: è-pe-b-a-re-ed, è piede

da sopra cosa costituita.

Bolle da bollire: è-pe-0-ul-ul-e, è piede sopra qualche qualche è.

Bollo: è-pe-ó-ul-ul-o, è piede sopra qualche qualche ho.
Cessione da cedere: cess-i-ó-in-e, cesso egli sopra entro è.

Dubioso: dubio-ó-in-esse-o, dubio sopra entro essere ho. Erboso: erba-ó-in-esse-o, erba sopra entro essere ho.

Lavoro: ul-a-è-pe-ó-re-o, qualche ha è piede sopra cosa ho. Legatore: lega-ed-ó-re-e, lega produce sopra cosa è.

Load in inglese, carica in italiano: ul-ó-a-ed, qualche da sopra costituito,

Nome: in-6-e-in-e, entro sopra in egli è.

Olmo: ó-ul-e-in-o, alto qualche in egli ho.

Ombra: ó-e-in-è-pe-re-a, sopra in egli, opure è entro, è piede cosa ha.

Onda: 6-in-ed-a, sopra entro costituito ha, opure in sopra produce ha.

Onde: ó-in-ed-e, sopra entro costituito è.

Orlo: ó-re-ul-o, sopra cosa qualche ho.
Orma: ó-re-e-in-a, sopra cosa in egli ha.

Orma: o-re-e-in-a, sopra cosa in egli ha.

Orna da ornare: ó-re-in-a, sopra cosa entro ha.

Saccone: sacco-ò-in-e, sacco molto entro è.

Scopa: esse-ce-ó-pe-a, essere questo sopra piede ha. Stormo: esse-ed-ó-re-e-in-o, essere costituita molta cosa in

egli, opure è entro, ho.

Tocca da toccare: ed-6-ce-ce-a, produce sopra questo questo ha

Torno: ed-b-re-in-o, produce sopra cosa entro ho.

Torre: ed-ó-re-re-e, costituita alta cosa cosa è.

Tosa da tosare-tundere: de (privativo) -ó-in-esse-a, tolto sopra

entro essere ha.
b) L'o chiuso non espresso, perchè assimilato ad altra

lettera è presumibile in molte parole.

Acus-ago-punta: 6-a-c-u-esse, sopra ha questo ho essere.

Bacio: è-pe-ó-a-ce-i-o, è piede da sopra questo egli ho.

Tango da tangere, toccare: ed-ó-a-in-ed-ce-o, costituisce da sopra, opure sopra ha, entro produce questo ho.

Alpi, alto, alzare, apice, aquila, arca, arco, arcolajo, aspo, astro citate nell'articolo trentaquattresimo sulla lettera A al num. 7.

Badare, baldo, ballare, baluardo, banca, bara, base, bastia, bastione, basto, bastone, asta, castello citate nell'articolo sulla lettera B al numero 2.

Ala, labarum, leggiadro, leggero, lembo, lepre, lesto, librare citate nell'articolo sulla lettera L al numero III.

Pala, paladino, paleo, pale, palestre, palla, pallium, palbebra, palpio, palpare, paliss, palea, panea, paneo, pando, pandus, passere, passus, patella, patena, pateo, patera, patina, patulus citate nell'articolo sulla lettera P al numero 3; più le parole citate nell'articolo R sotto i numeri 7, ed 8, e alcune di quelle citate nell'articolo S sotto i numeri 8, 9, 10, e 11.

Lord in inglese, signore in italiano: in questa parola è a presumersi un ὁ chiuso significanto molto, sopra, alto assimilato ad un ο aperto avente il significato di ho: ul-ό-ο-re-ed, qualche molto ho cosa costituita.

- 4. L'o formante parte di una voce radicale senza assimilazione di altra lettera, o con assimilazione presumibile, o incerta.
- a) Oc radicale di oculus-ochio: oc-ul-u-esse, ochio qualche ho essere; la corrispondento parola tedesca Auge auggerirebbe l'analisi della voce oc possa essere a-u-e-e, ha sopra questo. Detta radicale si è presunta nelle parole citate nell'articolo sulla lettera C ai numeri II 10, III 7, V 5, VII 11, IX 5, e nella parola socio.
- b) Ol radicale di ullus-qualche: ul-ul-u-esse, qualche qualche ho essere, e come nelle parole citate nell'articolo sulla lettera L.
   c) Ol radicale di olus, e holus-erbaggio. La parola Olus
- è analizzata nell'articolo sulla lettera L al numero VIII, e quella Brolo nell'articolo sulla lettera B.
- d) Or radicale di orior-nascere, o sorgere, come nelle parole citate nell'articolo sulla lettera R al numero 7.
- e) Or radicale di os-oris-bocca: Oracolo: or-a-ce-ol-o, da bocca questo qualche ho, e come nelle parole citate al numero 8 in detto articolo sulla lettera R.
- f) Os radicale di osso in italiano, ossum in latino, e osu in valaco.
- g) Ov radicale di ovis-pecora, come in appresso sotto il numero 25.
- h) Ov radicale di ovum in latino, uovo, ed ovo in italiano, ou in valaco, e oeuf in francese. Ovale: ov-a-ul-e, ovo ha qualche è.
- Co radicale di capo, come nell'articolo sulla lettera C ai numeri IV e VII, e in altri luoghi.
- Fo radicale di fuoco, come nell'articolo sulla lettera F
  al numero 3.
- m) Fo radicale di vuoto, cavo, come nell'anzidetto articolo sulla lettera F al numero 4.
- 5. L'o ora chiuso, ed ora aperto rappresentato da un'f, come nell'articolo sulla lettera F ai numeri V, VI, VII, da un'h, come nell'articolo sopra questa lettera, o da un u in latino, come nelle parole citate in seguito sotto il numero 7.

 L'o in generale aperto, e talvolta chiuso rappresentante le due vocali au delle parole latine.

Si pronuncia aperto nelle parole caltolola-alauda, alloro-laurus, chiostro-claustrum, frode-fraus, godo-gaudeo, lode-laus, nocchieronauclerus, nolo-naulum, o-aut, odo-audio, oro-aurum, pocopaucus, posa-pausa, pocero-pauper, ristoro-restauro, roco-raucus, toro-taurus, testoro-thesaurus, >

- Si pronuncia chiuso nelle parole coda-cauda, orechia-auricula, sorcio-sorex, e saurex, sordo, e lordo, analizzate, la prima nel-l'articolo sulla lettera C al numero 4, la seconda nell'articolò XXXV sulla lettera E, la terza, e la quarta sulla lettera S al num. 11, e l'utima sulla lettera R pure al numero 11.
  - L'u ha spesso il significato di sopra, opure alto, opure molto.
     a) Uber mammella: u-è-pe-e-re, sopra è piede è cosa.
- Ulcus ulceris ulcere: u-ul-ce-u-re, opure ru, o ur, -esse, sopra qualche questo ho cosa, opure rotto, o brucia, essere,

Uncus - uncino: u-in-ce-u-esse, sopra entro questo ho essere. Ungo - ungere: u-in-ed-ce-o, sopra entro produce questo ho.

Unguis - unghia: u-in-ed-ce-u-i-esse, sopra entro costiluito questo ho egli essere,

Induo - vestire: in-ed-u-o, entro costituisce sopra ho.

b) L'u rappresentato da un'h in latino: Uomo, analizzata nell'articolo sulla lettera H alla parola Homo.

c) L'u rappresentato da un o chiuso iu italiano, come al precedente numero 3, e anche nelle parole seguenti, ed altre.

Abundo-abondare: a-è-pe-u-in-ed-o, ha è piede molto entro produce ho.

Bulla-bolla: è-pe-u-ul-ul-a, è piede sopra qualche qualche ha. Bullio-bollire: è-pe-u-ul-ul-i-o, è piede sopra qualche qualche eqli ho.

Cutica - cotica : ce-u-ed-i-ce-a , questo sopra costituito egli questo ha.

Iracondo-iracundus: ira-ce-ó-in-ed-o, fra questa molta entro costituito ho.

Ubi-ove: u-è-pe-i, sopra è piede egli.

d) L'u rappresentato da un o aperto in italiano: Buxus, e buxum-bosso, lucta-lotta, nuptiae-nozze, percussus-percosso, tunica-tonaca. Dalla parola percussus sorge l'idea, che la causa della pronuncia aperta dell'o sia la assimilazione dell'u ad un o, di maniera che la analisi di percosso sarebbe pe-e-re-ic-u-o-esseesse-o, piede è cosa colpo sopra ho essere essere ho.

8. L'u in latino rappresentante il verbo ho in italiano.

Acidus - acido: acid-u-esse, acido ho essere.

Annus - anno: ann-u-esse, anno ho essere.

Granum - grano: gran-u-i-in, grano ho in egli.

Genu - ginocchio: gen-u, ginocchio ho.

9. L'u formante parte di una voce radicale.

 a) Ul - qualche, radicale di ullus: ul-ul-u-esse, qualche qualche ho essere.

Capitulum - capitolo: cap-i-ed-ul-o-e-in, capo avete costituito qualche ho è entro.

Cerchiello: cerchio-e-ul-ul-o, cerchio è qualche qualche ho. Fedele: fed-e-ul-e, derivante da fede, opure fede è, qualche è. Gallo: voc-a-ul-ul-o, voce ha qualche qualche ho.

b) Un radicale di uno.

Adunare: ad-un-a-re-e, ad uno ha cosa è.

Communis - comune: con-i-in-un-i-esse, con in egli uno egli essere.

Uncia - oncia: un-ce-i-a, uno questo egli ha.

Monos, Monachus, Municipio, Persona, Isola, analizzate alle lettere M, P, S, ed altre.

c) Ur, e us, radicale di uro-bruciare.

Urina - orina: ur-i-in-a, brucia avete entro ha; opure o-re-i-in-a, aqua cosa avete entro ha.

Urna: ur-in-a, bruciato entro ha.

Urtica - ortica: ur-ed-i-ce-a, brucia produce avete questo ha.

Adustus - adusto: a-ed-ur-esse-ed-u-esse, ha costituito bruciato essere prodotto ho essere.

Aestas - estate: a-e-ur-esse-ed-a-ed-esse, ha è brucia essere produce ha costituito essere.

Aestus - calore: a-e-ur-esse-ed-u-esse, ha è brucia costituito ho essere.

Bustum, luogo dove si bruciano i cadaveri: è-pe-ur-esse-edu-e-in, è piede brucia essere prodotto ho in egli.

Locusta: ul-o-ce-ur-esse-ed-a, qualche ho questa brucia essere produce ha. Scabia-scabies: us-ee-a-è-pe-i-a, brucia questo ha è piede egli ha. Torreo, il cui participio è tostus - seccare, bruciare: ed-o-ur-

Torreo, il cui participio è tostus - secçare, bruciare: ed-o-urree-o, costituito ho brucia cosa è ho; opure ed-o-ur-ur-e-o, costituito ho brucia brucia è ho. Tosto - tostus: ed-o-ur-esse-ed-o, costituito ho brucia essere prodotto ho.

La radicale ur è indicata anche negli articoli sulle lettere B, C, P, R, S.

d) Uv radicale di uva.

Uva: u-v-a, alto, opure sopra, ho ha, che cioè sta in alto: come derivati di uva si citano al numero ventissi di questo articolo le parole vappa, Wein, villum, vinea, vindemia, vino, vite, e acino.

- e) Cu radicale apparente, ma significante ce-u, questo sopra, opure co-u, capo sopra, opure ac-u, punta sopra, opure oc-u, ochio sopra, come nell'articolo sulla lettera C al numero IX.
- f) Du radicalo di due, come fu esposto nell'articolo sulla lottera D al numero tre: questa radicale sembra esistere nelle parole gemello, genimus, giogo, giostra, giudice, giungo, givre analizzata nell'articolo sulla lottera G al numero XII, e nelle parole medio, mezzo, metà citate in quello sulla lettera M al numero quattro.
- g) Lu radicale di luce, come fu esposto nell'articolo sulla lettera L al numero II.
- h) Ru radicale di rosso, come nelle parole rubeo, ruber, rubeus, rubino, rubrica, rufus, rutilus citate nell'articolo sulla lettera R al numero diecisette.
- i) Ru radicale del verbo ruo-ruinare, come nelle parole rudus, ruidus, ruina, ruimpo, rupes citate in detto articolo sulla lettera R a detto numero diecisette.

10. Come si è premesso in principio di questo articolo la letera v non è una lettera primitiva, ma è una delle due lettere o, od u susseguite da una vocale qualsiasi, e questa vocale talvolte viene assimilata, come in avrè, avrei, dovrè, dovrei, per averè, avrei, doverò, do

ll. La lettera v talora rappresenta una lettera diversa dall'o, e dall'u, ed ora ne è rappresentata, usandosi ora un v, ed ora

a) un b, come in bibere-bevere, cubare-covare, debere-dovere, faba-fava, fabula-favola, ibi-ivi, probare-provare, robur-

rovere, saburra-zavorra, trabs-trave, ubi-ove; silbatec in valaco, e selvatico in italiano; bivo in spagnuolo, e vivo in italiano;

- b) un' f: rafano ravano; stufa in italiano, étuve in francese;
   bref, clef, actif, furtif, natif, tardif in francese, e breve, chiave,
   attivo, furtivo, nativo, tardivo in italiano;
- c) un p; capra cavra, ripa riva, stipa stiva, lepre, e in francese lièvre;
- d) un b, ed un' f: cervo, in valaco cerbu, in francese cerf; nerbo, e nervo in italiano, e nerf in francese; tavola in italiano, tabula in latino, e Tafel in tedesco;
- e) un b, ed un g: sevo, e sego in italiano, e sebum in latino; sovero, e sughero in italiano, e suber in latino;
- f) un b, ed un p: cubrir in spagnuolo, copririe in italiano; courser in francese; lobe in sagnuolo. Ippa in latino, e loce in italiano; pobre in spagnuolo, peuper in latino, e poero in italiano; Ribbe in todesco, rapa in latino, e raza in italiano; recebr in spagnuolo, recipere in latino, e serieere in italiano; serbere, e seriptum in latino, e serieere in italiano; serbere, e seriptum in latino, e serieere in italiano; serve der in teliano; per in spagnuolo, vider in telesco, uper in greco, spara, e serve in italiano;
- 12. I significati della lettera v talora sono incerti, stante il dubio se la derivazione sia a ritenersi da un o, o da un u, se, e quale lettera rappresenta diversa dall'o, e dall'u, e se sia, o no avvenuta una assimilazione precedente, o susseguente.
- 13. Il v quando rappresenta un b, od è rappresentato da un b ha in generale il significato di è-pe, è piede.
- Amava, doleva, credeva, nutriva amabat, dolebat, credebat, nutriebat; amà, dolé, credé, nutri-è-pe-ha, è piede ha.
- Colpevole culpabilis: colpa-é-è-pe-ol-e, derivante da colpa è piede qualche è.
- Durevole durabilis: dur-é-è-pe-ol-e, derivante da dura è piede qualche è.
- 14. Quando rappresenta un'f, od è rappresentato da un'f, sem-ra, che in generale abbia anche in tale caso il valore di ê-pe, è piede, poichè in alcune parole sarebbe rappresentato tanto da un'f, quanto da un b, come nelle sucitate parole cervo cerf cerbu, nervo nerbo nerf, tavola, labula Tagla.
  - Furtivo-furtif: furt-i-è-pe-o, furto avete è piede ho. Nativo-natif: nat-i-è-pe-o, nato avete è piede ho.

Tardivo - tardif: tard-i-è-pe-o, tardo avete è piede ho.

15. Quando rappresenta un p, od è rappresentato da un p, sempra, che almeno in generale abbia il valore di pe-piede, quand'anche la stessa parola abbia il e ora rappresentato da un p, ed ora da un δ, perchè in tale caso il p è a presumersi permutato in b per una più facile, o più presta prouncia della parola.

Manovrare - manoperare: man-ovra, manopera.

Ovra - opera: o-pe-e-re-a, ho piede è cosa ha.

Rava - rapa, e in tedesco Rûbe sembrano derivati di r-cap-a, cosa ape (miele, dolce) ha, come napus - navone, specie di rapa, che si potrebbe analizzare in-ap-u-cessé, entro dolce ho essere; nè vi osterebbe il tedesco Rûbe, poichè questo sarebbe analizzaible re-u-ap-e, cosa molto dolce è, e vi corrisponderebbe il tedesco
Aptel-mela, ponto, analizzabile ap-t-c-ul, dolce molto è qualche.

Ricevere - recipere - recebir: re-e-capere, cosa è prendere.

16. Il v talora rappresenta un o aperto col significato di ho del

verbo avere, e lo si presume nelle parole seguenti:

Sive corrispondente ad opure, overo; esse-i-v-e, essere avete ho è.

Vero: v-e-re-o, derivante da ho cosa ho.

Vescor - cibarsi, mangiare: ho-escor (escor derivato, come

esea, dal verbo edo - mangiare). Vesper - vespero: ho-esper.

Vetus - vecchio: o-aet-u-esse, ho età ho essere.

Wahr (tedesco) vero: v-a-h-re, da ho ha cosa.

Was (tedesco) ciochè: v-a-esse, ho ha, opure da ho, essere.

17. Rappresenta un o aperto col significato di aqua.

Valle: ò-a-ul-ul-e, aqua ha qualche qualche egli.

Varare, cioè trarre una nave da terra in aqua: ô-a-re-are, da aqua cosa ha cosa è.

Nelle parole tedesche:

Walchen-ondeggiare: ò-a-ul-ce-e-in, aqua ha, opure da aqua, qualche questo è entro.

Waschen - lavare: ò-a-esse-ce-e-in, aqua ha essere questo è entro.

Wasser - aqua: analizzata al precedente numero 2.

Waten - guadare: ò-a-ed-e-in, da aqua costituito è entro.

Weiher - peschiera:  $\delta$ -e-i-h-e-re , derivante da aqua egli ha  $\delta$  cosa,

Welle - onda: ò-c-ul-ul-e, derivante da aqua, opura aqua fuori, opure aqua è, qualche qualche è.

Woge - flutto, maroso: o-o-ed-ce-e, aqua ho produce questo è.

Wolke - nube: o-o-ul-ce-e, aqua sopra, opure sopra aqua,
qualche questo è.

Nelle parole valache:

Vadra-secohia: ò-a-ed-re-a, da aqua costituita cosa ha.

Valu-onda: ò-a-ul-u, da aqua qualche ho, opure o-a-ul-u, sopra ha, opure da sopra, qualche ho.

Rappresenta un o chiuso col significato di sopra, alto, o molto,
 talora è dubio quale sia l'applicabile: si presenta in significato

a) Di sopra nelle parole: Leva: ul-e-o-a, derivante da qualche sopra ha.

Walgen in tedesco corrispondente a volgere in italiane, analizzabile la prima é-a-ul-ed-ce-e-in, sopra ha qualche produce questo è entro, la seconda é-a-ul-ed-ce-e-re-e, sopra ho qualche produce questo è cosa à.

Vapulo-essere battuto: ó-a-pe-ul-o, sopra ha piede qualche ho. Varcare: ó-a-re, opure ir, -ce-a-re-e, sopra ha cosa, opure andere, questo ha cosa è.

Velo: 6-é-ul-o, derivante da sopra, opure sopra egli, qualche ho. Vertex-vertice: 6-e-re-ed-e-ce-esse, sopra è cosa costituita è questo essere.

Veste: 6-e-esse-ed-e, sopra è essere costituite è.

Video - vedere: o-i-ed-e-o, sopra avete costituito è ho.

Vitta in latino, benda in italiano, cenda in spagnuolo, o Windel in todesco: vitta, o-i-ed-ed-d, sopra este costituito costituito ha; benda, è-pe-d-in-ed-a, è piede in sopra costituito ha; essendo presumibile che l'e chiusa di benda derivi dalla asseniazione dell'o chiuso coll'i dila successira voco in, e che l'i di binda si proferisca lungo per la assimilazione dell'o chiuso coll'i di in; venda, b-d-in-ed-a, sopra è entro costituito ha, ma se l'a si promusiosseo chiusa la siliaba ce sarebbo da interpretarei deritante da sopra; Windel, b-i-in-ed-e-ul, sopra arete entro costituito è vauchò:

b) Di alto nelle parole:

Werful in tedesco, corrispondente a cima in italiano: 6-e-ref-ul, alta è cosa ho qualche. Verone, cioè terrazza in alto: 6-e-re-6-in-e, alta è cosa molto, opure sopra, entro è.

Wirbel in tedesco, corrispondente a cocuzzo in italiano: 6-ire-è-pe-e-ul, alta avete cosa è piede è qualche.

c) Di molto nelle parole;

Bravo: è-pe-re-a-o-o, è piede cosa ha, opure da cosa, molto ho. Wacker in tedesco, corrispondente a travo in italiano: ó-a-ce-ce-re, molto ha, opure da molto, questo questo è cosa.

Valde - assai: 6-a-ul-ed-e, molto ha qualche costituito č. Vale da valere: 6-a-ul-e, molto ha, opure da molto, qualche č.

Vasto: 6-a-esse-ed-o, molto ha essere costituito ho.

Weit in tedesco, significante largo in italiano: 6-e-i-ed, de-

rivante da molto egli costituito.

Werth in tedesco, significante valore in italiano: 6-e-re-ed-h,

molto è cosa costituita ho.

d) Sembra dubio quale dei tre significati sia applicabile

in alcune parole, come sarebbe nelle seguenti:

Acervus - acervo: a-ce-e-re-ó-u-s, ha questo è cosa molto,

opure alto, ho essere.

Wachsen in tedesco, corrispondente a crescere in italiano:

6-a-ce-esse-e-in, sopra, opure alto, ha questo essere è entro.

Vince da vincere: 6-i-in-ce-e, sopra, opure molto, avete entro
questo è: opure vi-in-ce-e, forza entro questo è.

Virtu: 6-i-re-ed-u, sopra, opure molto, avete cosa costituita molta.

Vis - forza: ó-i-esse, sopra, opure molto, avete essere.

19. Rappresenta la radicale fo - fuoco.

Vampa: fo-a-e-in-pe-a, fuoco ha è entro piede ha.

Vapor - vapore: fo-a-pe-b-re, da fuoco piede sopra cosa.

Varà in valaco, significante estate in italiano: fo-a-re-a, fuoco ha cosa ha, non sembrando adottabile la interpretazione d-a-ur-a, molto ka brucia ha, nè quella v-a-ur-a, ho ha brucia ha.

Warm in tedesco, corrispondente a caldo in italiano: fo-a-ree-in, fuoco ha cosa in egli; opure w-a-ur-e-in, molto ha brucia è entro.

Wimpel in tedesco, esprimente flamma in italiano: fo-i-e-inpe-e-ul, fuoco avete in egli piede è qualche.

Vulcano: fo-ul-ce-a-in-o, fuoco qualche questo ha entro ho.

Wuth in tedesco, significante furore, o furia in italiano: fou-ed-h, fuoco molto costituito ho.

Rappresenta la radicale fo - vuoto.

Alveo: a-ul-fo-e-o, ha qualche vuoto è ho.

Cavea - cava: ce-a-fo-e-a, questo ha vuoto è ha.

Cavo: ce-a-fo-o, questo ha vuoto ho.

Larva: ul-a-re-fo-a, qualche ha cosa vuoto ha.

Vaco - esser vuoto: fo-a-ce-o, vuoto ha questo ho.

Vagina - fodero: fo-a-ed-ce-i-in-a, vuoto ha costituito questo avete entro ha.

Waise in tedesco, significante orfano in italiano: fo-a-i-esse-e, vuoto (privo) ha egli essere è.

Vannus - vaglio, crivello: fo-a-in-in-u-esse, vuoto ha entro entro ho essere; e vaglio, fo-a-ul-i-o, vuoto ha qualche egli ho, non facendosi calcolo del g, perchè opinasi erroneamente introdotto.

Vano: fo-a-in-o, vuoto ha entro ho.

Weib in tedesco, corrispondente a femina in italiano, e a foemina in latino: fo-e-i-è-pe, vuoto (vulva, buco) è egli è piede.

Vena: fo-é-in-a, derivante da vuoto entro ha.

Venter - ventre: fo-é-in-ed-e-re, derivante da vuoto entro costituita è cosa.

Vesica: fo-e-esse-i-ce-a, vuoto è essere avete questo ha.

Viduus - vedovo: fo-i-ed-u-u-esse, vuoto egli costituito ho ho

Wind-vento: fo-in-ed, vuoto entro prodotto; opure fo-i-in-ed, vuoto avete entro prodotto, opure vuoto in egli prodotto. Vulnus-ferita: fo-ul-in-u-esse, vuoto qualche entro ho essere.

Vulnus - ferita: fo-ul-in-u-esse, vuoto qualche entro ho essere. Vuoto: fo-o-ed-o, vuoto ho costituito ho.

21. Rappresenta la radicale vo-voce.

Vador-citare in giudizio: vo-a-ed-o-re, voce ha produce ho cosa.

Vagio - vagire: vo-a-ed-ce-i-o, voce ha produce questo egli ho. Waschen in tedesco, significante ciarlare in italiano: vo-a-esse-ce-e-in, voce ha essere questo è entro.

Vales-profeta, indovino: vo-a-ed-e-esse, voce ha produce è essere, ma la lettera v potrebbe rappresentare la lettera f, nel qual caso la sillaba va rappresenterebbe la sillaba fa del verbo for, faris-parlare.

Verbo: vo-e-re-e-pe-o, voce è cosa è piede ho.

Winseln in tedesco, significante guaire, mugolare in italiano: vo-i-in-esse-e-ul-in, voce avete entro essere è qualche entro.

22. Rappresenta la voce av radicale di avis - uccello.

Weidmann - cacciatore: av-e-i-ed-mann, uccelli è, opure derivante da uccelli, egli costituito uomo.

Velow - veloce: av-c-ul-o-ce-esse, uccello è qualche ho questo essere; non trovasi preferibile l'analisi: v-e-al-o-ce-esse, ho, opure molto, è alt ho questo essere.

Venor-cacciare: av-e-in-o-re, derivante da uccelli entro ho cosa, inclinandosi a presumere chiusa la e, stantechè pronunciasi chiusa anche la e di avena.

Ver in latino, primacera in italiano, e primacera in valaco; exer, ace-exe, dericante da uccellí, opura uccelli è, cosa, secondo che si sarà pronunciata tale parola coll'e chiusa, o coll'e aperta: primacera, primace-exe-e, dericante da uccelli primi cosa ha; primacera, primace-exe-e, da uccelli primi cosa ho, opure primi uccelli ha cosa ha. Detta voca ex potrobbe essero derivata da «--, ha adlo nell'origine della lingua per esprimere l'idea di un oggetto in alto.

Verte: au-d-re-che, dericante da succelli coza prodata è, cho cio coll'arrivo degli uccolli à ha l'erba, la quale à di color verde; opure d-e-re-che), sopra fuori cosa prodata è: so la rappresone pra analizzate prinarera, e cerde, che si pronunciano coll'e chiusa hanno una derivazione comme colla parola inverno, sobene questa si pronuncii coll'e aperta, polobe la sua analisi sa-rebba in (negativo) -au-e-re-in-o, non succelli è cosa entro ho, como i fatto d'inverno non abita la generalità degli uccelli in questa parte di Europa. A detta interpretazione corrisponde la parola Wister significante inservo in telesco, in inglesse, e in olandese, poichè sarebbe analizzabile ae-in (negativo) -ed (opure aet) e-re, wecelli non costituita è cosa, opure succelli mon costituita è cosa, opure succelli mon con ett. -tempo è cosa.

Viscus-vischio: av-i-esse-ce-u-esse, uccelli avete essere questo ho essere.

Vola da volare: av-ó-ul-a, uccello alto, sopra, o molto, qualche ha. Voro - divorare: av-ó-re-o, uccello molto cosa ho.

Vultur - avoltojo: av-u-ul-ed-u-re, uccello molto, opure ho, qualche costituita ho cosa.

GRIZARDINI. - Parte L.

23. Rappresenta la voce bu radicale di bue: vaca in latino, in spagnuolo, e in valaco, vache in francese, vacca in italiano: bu-ace-a, da bue questo ha, opure bue ha questo ha; detta interpretazione sembra applicabile anche alle parolo latino vitellus, vitula, vitulus, alle italiano vitella, vitello, e alle corrispondenti valache

vetelu, vitea. 24. Rappresenta la voce du radicale di due, come sembra nelle parole: Venti, forse in origine duenti: du-e-in-cd-i, derivante da due entro costituito egli: la interpretazione del v per due sarebbe conseguentemente applicabile anche alla derivata rentesimo, alle latine viginti, viceni, vigesimus, e alla francese vingt.

Vacillo da vacillare: du-a-ce-i-ul-ul-o, da due, opure due ha, questo avete qualche qualche ho. Wakels in tedesco, significante racillare in italiano: du-a-

ce-e-ul-in, da due, opuro due ha, questo è qualche entro.

Wanken in tedesco, significante anche essa vacillare: due-ain-ce-e-in, da due, opuro due ha, entro questo è entro.

Vario: du-a-re-i-o, due ha, opure da due, cosa egli ho.

25. Rappresenta la voce ov radicale di ovis-necora.

Valaco: Il professore Carlo Cattaneo nel suo scritto del nesso fra la lingua valaca, e la italiana osservò, che Vlach presso i Dalmatini significa pastore, e valaco, o che secondo alcuni anche gli Albanesi chiamano i Valachi ciubari, cho sarebbe equivalente a pastori; ciò premesso il significato di pastore emerge spontaneo dallo analisi delle parole Vlac, e Valaco, poiche sarebbe per la prima ov-ul-a-ce, pecore qualche ha questo, e per la seconda ova-ul-a-ce-o, pecore ha, opure da pecore, qualche ha questo ho.

Vatte in tedesco, significante ovatta in italiano: ov-a-ed-ed-e,

da pecora prodotto prodotto è.

Weiden in tedesco, significante pascolare in italiano: ov-e-ied-c-in, pecora è egli mangia è entro.

Vellus - lana: oc-c-ul-ul-u-esse, derivante da pecora, opure pecora è, secondo che sarà stata pronunciata coll'e chiusa, od aperta, qualche qualche ho essere.

Vervex - castrone: ov-e-re-t-e-ce-esse, pecora è cosa molto è questo essere.

Vescor-mangiare, pascere: ov-escor, pecora pascere; ma sembra che sia piutosto ad interpretarsi o-escor, ho mangiare, pascere.

Victima - vittima: ov-i-ce-ed-i-e-in-a, pecora avete questa prodotto egli in egli ha.

Vigogna, quadrupede lanuto: ov-i-ce-ó-ed-ee-in-a, pecora avete questa molto costituita questo entro ha.

Villa: ov-i-ul-ul-a, pecore avete qualche qualche ha.

Villosus - peloso: ov-i-ul-ul-ó-in-esse-u-esse, pecora avete qualche qualche molto entro essere ho essere.

Villus - fiocco (di lana, di peli): ov-i-ul-ul-u-esse, pecora avete qualche qualche ho essere.

Vladica in valaco, significante rescoro in italiano: or-ul-ad-ic-a, (e forse i-cc-a), gregge, pecore qualche ha costituisce imagine ha (e forse arcte questo ha); la presunzione, che la lettera V rappresenti la sillaba o viene appoggiata dalla corrispondente parola spagnulos obispo.

Wolle in tedesco, significante lana in italiano: ov-o-ul-ul-e, pecora ho qualche qualche è.

26. Rappresenta la voce uv radicale di uva.

a) Colla assimilazione soltanto dell'u.
 Vappa in latino, significante vino svanito, uv-u-pc-pc-a, da

uva piede piede ha.

Wein in tedesco, significante vino in italiano; uv-e-in, uva

è entro. 

Villum - vinetto: uv-i-ul-ul-u-e-in, uva avete qualehe qualehe

ho in egli.

Vinea - viqua: uv-i-in-e-a, uva avete entro è ha.

Vindemia-vendemia: uv-i-in-dem (demo) -i-a, uva avete entro toglie, opure raceoglie, egli ha.

Vino: uv-i-in-o, uva avete entro ho. Vite: uv-i-ed-e, uva avete produce è.

b) Colla assimilazione della intera voce uv.

Acino: uv-a-ce-in-o, da ura questo entro ho, opure uva ha questo entro ho.

## ARTICOLO XXXVIII.

## Dei numeri.

L'origine dei numeri è a presumersi derivata dal bisogne nell'uomo di esternare la sensazione di una data quantità di oggetti, o quindi è a presumersi, che siano stati costituiti sino dai primi tempi della origine della lingua primitiva, da cui sono derivate quelle ora parlate dalla attuali generazioni. Non sono però a ritenersi contemporanei alla formazione delle prime voci, ma posteriori, in quanto che le prime voci sono a ritenersi sortite a caso, o ad imitazione dei suoni di altri animali, od oggetti, dati mano in mano che all' nono occorse di esprimere gli oggetti materiali, che cadevano sotto i suoi sensi, mentre i numeri non sono oggetti materiali, ma un cateolo di più oggetti. Essendo i unmeri posteriori alle voci primitive anece spontanea la presunzione, che per esprimerili l'uomo, come si opina, siasi valso delle voci primitive, e non di voci accidentali.

Lo studio della costituzione dei numeri ha suggerito le osservazioni, che si passa ad esporre pel caso, che almeno in parte sussistano.

Il primo numero serivesi unus in latino, uno in italiano, e in spagnuolo, un in francese, e in valaco, cin in tedesco, one in inglese, een in olandese, eés in greco. La parola francese, e valaca un sembra la parola primitiva naturule, ed essere modificazioni successive presso i varj popoli le diverse desinenze di un, e le diverse conformazioni della stessa parola aventi conservata le lettera n, non esclussa la parola greca e si, nella quale la n potrebbe essere stata assimilata alla s, come in messe corrispondente a mensis in latino.

È indubitabile, che all'epoca, in cui fu costituita la parola ava dalla muova generazione d'allora, non vi cranon ès stampa, no scritti, nè pergamene, nè marmi, o metalli scritti, o sopra cui serivere, e che gli uomini cercassero di caprimere in modo unateriale le loro dice, o la materia delle loro idoc. El è pure a ritenersi, che non vi fossero case, o istrumenti di sorta, e che la terra fosse il loro seditie. il loro letto, la loro tavola. Giò premesso, quando si saranno trovate due, o più persone, carvanno avuto sott'occhio un frutto, una pianta, un animale, un sasso, od altro oggetto, avranno detto u-in, dicendo con tali due voci le idee sopre in, cioè in sopre, como per dire, che al di sopra vi cra un oggetto; questa sarebbe l'idea presunta pel numero νινο, o questa parobla conservata la sua forma originaria vin in francese, e in valaco.

Le diverse modificazioni subite dalla parola un nelle altre lingue sucitate concorrono ad appoggiare l'esternata opinione.

Unus in latino: u-in-u-esse, in sopra ho essere, cioè un ho essere.

 $U\!n\!o$  in italiano, e in spagnuolo sarebbe come in latino senza la s finale.

Ein in tcdesco: e-u-in, egli, opure è, in sopra.

One in inglese: on-e, uno è: in origine forse é-in-e, in sopra è. Een in olandese: forse e-u-in, egli, opure è, in sopra.

Eis in greco: in questa parola è a presumersi assimilata la n, che in origine sarà stata proferiti fra l'i, e la s, essendo ciò desumibile anche dal greco neutro en corrispondente ad unum in latino, e forse eis anticamente sarà stato pronunciato e-i-un-esse, è egli uno essere.

Il secondo numero scrivesi duo in latino, e in greco, due in taliano, deux in francese, dos in spagnuolo, doi in valaco, zuezy in tedeseo, tuo in ingleso, tuee in olandese: nel dialetto italiano dicesi ora du, e ora do, e si opina, che du sia la voce originaria primitiva.

Supposto che allora più persone avessero un oggetto, e che ne venisee aggiunto un secondo, în modo che il secondo sovrsatasse al primo, come nei duc punti: Una tale circostanza dei due oggetti, l'uno sopra l'altiro, sarebbe espressa dalle voci costituenti la parola du, cioè de-tu, costituito sopra.

Le modificazioni del du nelle varie lingue sucitate non escluderebbero la esternata presunzione.

Duo in latino, e in greco: ed-u-o, costituito sopra ho.

Due in italiano: ed-u-è, costituito sopra è.

Deux in francese: ed-e-u-ce-esse, costituilo è sopra questo essere.

Dos in spagnuolo: ed-o-esse, da supporsi cliuso l'o col significato di sopra, o quanto meno, se venisse pronunciato aperto, sarebbe da supporsi assimilato un o chiuso, giachò il latino duplus, l'italiano dopio, il francese double comproverebbero la esistenza dell'u, opure dell'o chiuso significante sopra, e quindi dos sarebbe interpretablle ed-d-esse, costituito sopra essere, o altramente 'edo-esse, costituito sopra ho essere.

Doi in valaco: ed-o-i, costituito sopra egli.

Zvey in tedesco: ed-esse-\(\delta\-e\)-e-y, 'costituito essere sopra \(\delta\-e\) egli, opure du-esse-\(\delta\-e\)-e-y, due essere ho \(\delta\-e\) egli.

Treo in inglese: ed-w-o, costituito sopra ho, opure du-o, due ho.

Tree in olandese: ed-w-e-e, du-o, due ho, opure costituito
sopra, egli è, opure è egli.

Il terzo numero scrivesi tres in latino, e spagnuolo, tre in italiano, trois in francesc, trei in valaco, drey in tedesco, three in inglese, drie in olandese, treis in greco.

Sempre avuto riguardo, dal numero uno al dieci, alla circostanza della origine dei numeri, si opina, che il numero tres sia derivato dalla unione del numero due con altra cosa, notandosi, che in latino diecsi ter per significare tre volte, e che così terseprimerebbe du-e-re, due, e cosa; tres seprimerebbe div-e-re, due, e due, e cosa essere, dovendosi ritenere assimilata la e, che pressisteva fra le due consonanti tr, non solo attesa detta parola ter, ma anche per le italiane terno, e terzo.

La figurà di questo numero allora segnata semberebbe quella dei due punti rappresentante il due colla aggiunta di un terzo punto sulla linea orizontale del punto inferiore, o superiore, e cioè :., opure : anche per quanto si dirà in seguito. Non è però sceluso, che la figura possa essere stata di tre punti ... in linea orizontale, e molto meno poi di tre punti [in linea verticale, dei quali ultimi sarebbe pervenuta sino a noi la verisimile sua origine, giachè il numero tre, 3. risulta dalla unione del tre punti collocati verticalmente, come l'origine del numero due, 2. risulta dalla unione del due punti, l'uno sovraposto all'ultro.

L'analisi della parola nelle varie lingue confermerebbe la data interpretazione.

Tre in italiano: du-c-re-e, due, e cosa è.

Trois in francese: du-c-re-o-i-s, duc, e cosa ho egli essere. Trei in valaco: du-e-re-e-i, due, e cosa è egli.

Drey in tedesco: du-e-re-e-y, due, e cosa è ogli.

Three in inglese: du-e-re-e-e, due, e cosa è egli. Drie in olandese: du-e-re-i-e, due, e cosa avete è.

Treis in greeo; du-e-re-i-esse, duc, e cosa è egli esserc.

Il quarto numero scrivesi quatuor in latino, quattro in italiano, quatre in francese, quatro in spagnuolo, patru in valaco, vier in tedesco, e in olandese, four in inglese, tessares in greeo: l'errore dei due t in italiano è manifesto, serivendosi anche in italiano con un solo t le parole italiane quaterna, e quaternario, e con un solo d le parole quadrangolo, quadrante, quadrato, ed altre esprimenti il significato di quatro. Questo numero quindi è espresso in quatro modi diversi nelle quatro lingue latina, valaca, tedesea, e greca colle parole quatuor, patru, vier, e tessares, comunque siano lingue derivanti da un medesimo eeppo. Supposto elie una, o più persone siansi accinte a numerare più oggetti segnandoli sul terreno, ehe avessero incominciato con un punto per un solo oggetto, e che avessero progredito coll'agginngerne un altro sopra il primo per indicarne due, coll'aggiungerne un terzo orizontalmente all'inferiore, o al superiore, e coll'aggiungerne un quarto sotto, o sopra il terzo punto, si avrebbe la figura ::, quella cioè di un quadrato, di una base, di un vuoto. La forma del numero quatro, Li, suggerisce che in origine fosse II, quella cioè dei quatro punti uniti con linee ai lati sinistro, inferiore, e destro, e non sarebbe ad ommettersi quella :: , che cioè il tre ha una base.

e non sarenne ad ommettersi quena "; , ene enoe il tre na una nase. Le analisi delle parole usate nelle varie lingue dimostrano applicabile ora la radicale di base, ed ora quella di vuoto.

Quatuor in latino: cu-a-ed-o-o-re, cu radicale di cubare, indicante base, luogo, come di covare, di fermata, di posa, ha costituito ho ho cosa.

Quatro in italiano, e in spagnuolo: eu-a-ed-re-o, base ha costituita cosa ho, non sembrando preferibile la interpretazione cuha-ter-ho, base ha tre ho, che si potrebbe desumere dalla figura ::

Quatre in francese importa la variazione in fine della parola di un è verbo in luogo dell'ho verbo in confronto dell'italiano quetro.

Patru in valaco sarebbe analizzabile nei due modi esposti per la parola quatro colla mutazione della sillaba cu in quella pe-picde.

Vier in tedesco, ed in olandese: fo-i-e-re, vuoto avete è cosa.

Four in inglese: fo-u-re, vuoto ho cosa.

Téssares in greco: in via dubia si è presentata l'analisi due-esse-esse-a-re-e-cssc, duc è essere essere ha cosa è essere, cioè che è due volte due.

Gio stante sembra, che la figura dei quatro punti :: sia l'origine della parola quatro, come rappresentante una base, un piede, su cui poggiare, o come rappresentante un vuoto nel suo mezzo, o come rappresentante due volte due da qualunque lato si guardii.

Il quinto numero scrivesi quinque in latino, cinque in italiano, cinq in francese, cinco in spagnuolo, cinci in valaco, fünf in tedesco, five in inglese, vijf in olandese, e pénte in greco.

Progredendo nella formazione figurata dei numeri sarebbe an aggiungersi un punto alla figura:; e, aggiuntolo in mezzo si avrebbe la figura:; ; questa come primo disegno può benissimo avere inspirata la idea, che fosse rappresentato un ochio. Le analisi trovate di alenne delle parole esprimenti il numero cinque corrispondono alla presunta primitiva formazione materiale del numero stesso.

Quinque in latino: oc-u-in-ce-u-e, ochio ho avete entro, questo ho è.

Cinque in italiano: oc-i-in-ce-u-c, ochio avete entro, questo ho è. Cinq in francese: oc-i-in-ce. ochio avete entro questo.

Cinco in spagnuolo: sarebbe eguale alla francese colla aggiunta dell'o finale corrispondente ad ho.

Cinci in valaco sarebbe eguale alla francese colla aggiunta in fine di un i col significato di avete, se la pausa cade sull'ifinale, e col significato di egli, se la pausa è sul primo i.

Fünf in tedesco: fo (radicale di vuoto, di cavo, come sarebbe la figura :: rappresentante come sopra il quattro)-ü-un-f, vuoto sopra uno ho, opure fo, opure fa.

Five in inglese: fo-i-v-e, vuoto avete sopra è.

Vijf in olandese: v-i-j-f, vuoto avete sopra ho; o altramente, secondo che potrà importare l'essere in pieno possesso di questa lingua, e quindi in situazione di conoscere il modo di pronunciare la parola.

Riguardo alla parola greca pénte non si è trovata analisi sufficiente, schene presentatasi l'idea, che il p, con cui incomincia,

possa indicaro la circostanza dei cinque diti di un piede. La forma attuale del numero cinque sembra derivare da quella originaria

::, poichè uniti con lince i due punti superiori, e i due inferiori si avrebble fa figura ... e uniti con altra linca il punto superiore a sinistra con quello del centro, e con quello inferiore a destra si avrebbe la figura ..., e quindi l'attuale forma del numero cinque colle picocle modificazioni connaturali all'use di un oggetto qualsiasi.

Il sesto numero serivesi sex in latino, sei in italiano, six in francese, e in inglese, seis in spagnuolo, sièse in valaco, sechs in

tedesco, zes in olandese, ed ci in greco.

Quelli, che crearono i primi cinque numeri, o li videro già creati, si trovarono al punto di avere una figura già compita quale era quella :: del numero cinque, e quindi dovvano incominciare una nuova forma, giachò non se ne presentava alcuna coll'aggiungere un punto a quella del cinque, sia ad un lato, sia al di sopra, sia al di sotto. È quindi presumibile, che siasi incominciato col segnare sul terreno tre punti, o poscia altri tre al di sotto, o al di sopra, e ne sia così avvenuta la figura ::: Una tale figura fu interpretata rappresentare una bocca, e perciò un tale numero si opina essere stato in origine chinanto bocca. La forma attuale del numero sei, sembra quella della bocca collocata verticalmente :: coi punti uniti fra loro con lineette meno i due superiori a destra E.

La analisi delle parole esprimenti il numero sei in dette lingue appoggia l'esternata opinione.

Sex in latino: os-e-ce-esse, bocca è questo essere.

Sei in italiano: os-e-i, bocca è egli.

Six in francese, e in inglese: os-i-ce-esse, bocca avete questo essere.

Seis in spagnuolo: os-e-i-esse, bocca è egli essere.

Siése in valaco: os-i-e-esse-è, bocca egli è essere è.

Sechs in tedesco: os-e-ce-esse, bocca è questo essere.

Zes in olandese: os-è-esse, bocca è essere.

'E; in greoc; poterbbe darsi, che le due lettere coi due segni sopraposti alla e abbiano rappresentato in origine le voci e-os, è bocca: tale supposizione avrebbe un appoggio nella parola green stóma significanto bocca, che in origine probabilmente sarà stata pronunciata ostoma.

GERRARDING -- Parte I

Ad abbondanza si rimarca, che l'o di os si presenta assimilato almeno anche nelle parole italiane sacco, sibilo, silenzio, sillaba, suono, e nelle parole tedesche segen - benedire, Silbe-sillaba, Stimme-voce.

Il settimo numero scrivesi septem in latino, sette in italiano, sept in francese, siette in spagnuolo, siepte in valaco, sieben in tedesco, seven in inglese, zeven in olandese, eptá in greco.

Continuando la enumerazione, chi per primo si accines a faria, o chi la trovo giunta al numero soi, sembra, che alla figura della bocca ::: sopraindicata abbia aggiunto un punto al di sotto a destra per formare il numero sette, o sia così avvenuta la figura :::, accennante la forma attuale del numero sette, 7, sembrando verisimile, che dopo siansi conservati i tre punti orizontali superiori, che siansi collocati vericialmente gli altri tre, che sotto questi ne sia stato aggiunto uno, e che siasi così formata la figura ''!

Le parole esprimenti in dette lingue il numero sette concorrono ad appoggiare quanto si è esposto, stantechè oltre la bocca esprimono anche il niede costituito dal settimo punto.

Septem in latino: os-e-pe-ed-e-e-in, bocca, e piede costituito è è entro.

Sette in italiano: in questa parola la permutazione del p nel primo t per una più presta, o più facile pronuncia è evidente, e quindi si ha os-e-pe-ed-e, bocca, e piede costituito è.

Sept in francese: os-e-pe-ed, bocca, e piede costituito.

Siette in spagnuolo: anche in questa è a ritenersi la permutazione del p nel primo t, e quindi os-i-e-pe-ed-è, bocca egli, e piede costituito è.

Siepte in valaco conferma le interpretazioni date all'italiano sette, e allo spagnuolo siette, e sarebbe analizzabile: os-i-e-pe-ed-è, bocca egli, e piede costituito è.

Sieben in tedesco: os-i-e-è-pe-e-in, bocca avete, e è piede è entro. Seven in inglese: in questa il p è a ritenersi permutato in v, per cui direbbe os-e-pe-e-in, bocca, e piede è entro.

Zéven in olandese: anche in questa il p è a ritenersi permutato in v, e la s in z: os-e-pe-e-in, bocca, e piede è entro.

Èptá in greco: la parola èptá potrebbe derivare da e-pe-du-a, è piede due ha, cioè che sono i cinque diti del piede più altri due.

L'ottavo numero scrivesi octo in latino, otto in italiano, huit in francese, ocho in spagnuolo, optu in valaco, acht in tedesce, eight in inglese, aqt in olandese, e  $\delta kt\omega$  in greco.

Seguendo la opinione, che il nome dato ai numeri sia provenuto dalla figura in origine disegnata, sembra, che per formare il numero otto siasi continuato il disegno del numero sei, coll'aggiungere altri due punti nella medesima direzione :::: formando col quello di due :: quatro, opure col sovraporre l'uno all'altro due quatro :: La forma attuale del numero otto, 8, sarebbe quella

appunto dei due quatro ∷ uniti fra loro, e quindi costituenti la forma ⊟

Le parole usate in dette lingue per esprimere il numero otto corrispondono ai principi esposti.

Octo in latino: o-cu-do, ho basi due, stante il significato di cu suesposto al numero quatro, opure ho quatro due, proposizione, che caprovita direbbe due quatro ho, e così sarebbe espresso, e raffigurato il numero otto in ambi i modi.

Otto in italiano è lo stesso octo latino colla permutazione del c nel primo t per un più presto, o più facile pronunciamento della parola.

Huit in francese: sembra, che le prime due lettere rappresentino il suono di cu reso hu per un più presto pronunciamento, o per esprimere ho-u, ho sopra, e che sia analizzabile hu, opure ho-u, -i-du, basi avete due.

Ocho in spagnuolo: sembra, che sia avvenuta la permutazione del di octo nella h di ocho, o che sia avvenuta l'assimilazione del L. Optu in valaco: o-pe-du, ho piedi due, ritenuto però non due piedi di animale, ma due piedi nel senso traslato di basi.

Acht in tedesco: a-cu-du, ha basi due. Eight in inglese: e-i-cu-du, è egli basi due.

Agt in olandese: e-i-cu-au, e egu basi aue.

'Ohtω in greco corrisponde interamenta al suesposto octo latino.
Il nono numero scrivesi nocem in latino, nove in italiano, neuf in francese, nueve in spagnuolo, nouo in valaco, neun in tedesco, nine in inglese, negen in olandese, ennea in greco.

La figura del numero otto di due quadrati come sopra, sovra-

posti l'uno all'altro :: , o posti sulla medesima linea orizon-

tale ::::, occorrondo di accrescere un numero, suggerisce la aggiunta di un punto in mezzo ai due quadrati :..., opure ::::

Tale figura suggerisce la rappresentanza di un oco, ritenuta l'epoea primitiva della attualo generazione, in cui si sarà disegnato
momentaneamento soltanto qualche cosa sulla torra, o sulla sabbia;
o se ciò fi, la espressione un oco sarchbe stata la voce uscita, e sarebbe stata così formata la radicale di noce. La parola noco sente
derivare essa pure da oco, e la sua analisi sarebbe in-oco, entro eco,
opure un oco per indicare una cosa recente, o daprima non ancora
esistente, o non ancora natu, ma ancora in ovo, ciò e ancora da nassecre.

Le parole usate in dette lingue per dire il numero nove presentano anch'esse significati corrispondenti alla esposta origine.

Novem in latino: un-ov-e-e-in, un ovo è è entro, opure in egli. Nove in italiano: un-ov-e, un ovo è.

New/ in franceso. La parola ovo in franceso scrivesi overf, ma ciò non toglio, che nello molte centinaja di secoli trascorsi dalla origine dei numeri alla invenzione dello scrivere siasi dimenticata la origine del numero, e non ostante conservato il suono della voce siasi introdotto un diverso modo di scrivere l'euf: l'analisi presumibile è un overf, un ovo.

Nuéve in spagnuolo: in questa lingua ovo, o uovo scrivesi huevo, e guevo, per cui un-uév-e, sarebbe un ovo è.

Nouo in valaco: un-ouo, un ovo, scrivendosi ou in valaco como corrispondente ad ovo. Neun in tedesco: un-eu-in, un ovo entro, scrivendosi eu in

Neun in tedesco: un-eu-in, un ovo entro, scrivendosi ey in tedesco per indicare un ovo.

Nine in inglese: un-ey-in-e, un oro entro è, presumendosi, che l'i rappresenti l'ey tedesco, o l'ei olandese, entrambi significanti oro, e che ciò sia appoggiato da quanto dicesi nella seguente parola Nègen.

Nigen in olandese: è singolare, che in inglese l'ovo dicesi ogg, o in olandese dicesi ei, mentre in olandeso dicesi niègen per dir noce: ciò importa, che trattandosi di due lingue sorelle presentasi spontanca l'annibisi dell'olandeso niègen, un-eje-c-in, un oce è entro, o quella dell' ingleso niège, un-ei-ne-, un oce ontro è. Ennéa in greco: eis, mia, en in greco significa uno, c neos significa nuovo: sicome l'ovo in greco dicesi von, così non si ò trovato come la parola ennéa esprima il numero nove.

Il decimo numero scrivesi decem in latino, disci in italiano, disc

in francese, diéz in spagnuolo, zéce in valaco, zehn in tedesco, ten in inglese, tien in olandese, déka in greco.

Continuando a disegnare le figure dei numeri sembra, che il

Continuando a disegnare le figure dei numeri sembra, che il dieci sia stato formato da quella di due  $\mathbb{Z}$   $\mathbb{Z}$ , vale a dire da quella di due ochj.

Le parole usate in dette lingue per dire il numero dieci esprimono parte il significato di due ochj, e parte quello di due piedi.

Becem in latino: du-é-oc-e-in, derivante da due och è è entro; in questa parola la prima e rappresenta la preposizione e fra le due parolo due αch ; a similianza della preposizione eπ nella frase magna eπ parte, e della preposizione post in quella multis post annis.

Dieci in italiano: du-i-é-oc-i, derivante da egli due ochj egli. Dix in francese: du-i-oc-esse, due avete ochj essere.

Dist in spagnuolo: du-i-t-on-esse, derivante da eglitue coh jessere.

Zéce in valaco: du-esse-t-one, derivante da due essere och je.

Zéni in tedesco: siome in questa lingua ochio dicesi Auge
non asprebbesi come applicare la interpretazione di due och j. La
parcla Zehe esprime dito del piede, quindi potrebbe darsi, che
zehn esprimesse diti dei piedi, i quali in fatto sarebbero dieci, o
sarebbero facilmente caduti sott'ochio ai primi autori dei numori
i dieci seeni marcati dai diti di due piedi sulla terra.

Ten in inglese: potrebbe darsi, che questa parola derivasse dalla parola toe usata in inglese per indicare un dito di un piede, che la parola ten esprimesse diti dei piedi, e che così in origine siasi voluto esprimere il numero dieci.

Tien in olandese: in questa lingua teen esprime dito di piede, e sembra che le parole tien, e teen abbiano un'origine comune colle tedesche zehen, zehe, e colle inglesi ten, e toe, ma non si è raggiunta una persuadente dimostrazione della loro origine.

Dika in greco: in questa lingua a ochio corrisponde la parola οφ'almos, parola lunga, e quindi non presumibile, che sia stata ussata in principio per indicare un ochio: si presume però, che l'origine di deka sia sostanzialmente quella del latino decene quindi sia ad analizzarsi duet-oh-a. dericante da due och) ha. Le parole dei numeri successivi si presentano come derivate dai primi numeri, e non tratto dalla rappresentanza di oggetti: il numero cento però, se stasse la interpretazione oc-d-in-ed-o, fuori debi entro costitutto ho, esprimerebbe, che sono tanti gli oggetti da cesere fuori d'echic, fuori della vista.

## ARTICOLO XXXIX.

## Applicazione a varie lingue di parte delle osservazioni fatte.

Quanto si è detto nei precedenti articoli riguardo alle parole italiane, e latine, è in genere applicabile almeno in parte anche a quelle di altre lingue, e in prova si espone in questo la analisi di alcune parole greche, valache, sanscrite, francesi, spagnuole, tedesche, inglesi, e olandesi, ommettendo in generale quelle già citate nei suindicati articoli precedenti.

I. Analisi di aloune parole greche.

Aatos - non nocevole: a (negativo) -at (ath - danno) -o-esse, non danno ho essere; ath: a-de (privativo) -e, ha manca è.

Ahalos - quieto: a-cu-a-ul-o-esse, ha da cu (da star fermo) qualche ho essere.

Ara - preghiera: a-or (oro - pregare) -a, ha prega ha. Balanos - ghianda, castagna: è-pe-âl (alo-nutrire) -a-in-o-esse,

è piede nutre ha entro ho essere.

Bratu - bollire: è-pe-ur-a-esse-w, è piede da bruciare essere ho.

Brato - ootwe: e-pe-ur-a-esse-u, e piede da oruciare essere no. Bryko - mordere: è-pe-ru (ruo-rovinare, rompere) -ce-u, è piede rompe questo ho.

Gala - latte: ed-ce-al-a, produce questo nutre ha.

Gaw-generare: ed-ce-a-w, produce questo ha ho.

Genos - genere, razza: ed-ce-e-in-o-esse, produce questo egli entro ho essere.

Dapis, e taphs - tapeto: te (tego-coprire) -a-pe-i-esse, da coprire piede egli essere nel primo modo; da coprire piede è essere nel secondo modo.

Dreme-correre: ed-ir (ire-andare) e-e-in-ω, prodotto da andare in egli ho.

Dromos-corso: ed-ir-o-e-in-o-esse, produce andare ho in egli ho essere.

Egkalew-chiamare in giudizio: ed-ce-kalew, produce questo chiamare; opure e-ed-ce-kalew, fuori produce questo chiamare; kalew: voc-a-ul-e-w, da voce qualche egli ho.

Eikun - imagine: e-ik-u-in (ic il suono causato dagli scultori sulle pietre collo scalpello, colpo, scolpito), egli, opure fuori, scolpito ho entro.

Ekçainio -mettere in chiaro: è-ce-fo (fuoco) a-in-w, egli questo, opure fuori questo, in da fuoco ho.

Emew - vomitare: e-e-in-e-w, fuori in egli egli ho.

Zew-bollire: us (uro-urs) -e-w, derivante da bruciare ho.

Φallw - fiorire: ed (edo - produrre - costruire) -esse-a-ul-ul-w, produce essere ha qualche qualche ho.

• Dallos - germoglio: ed-esse-a-ul-ul-o-esse, prodotto essere ha qualche qualche ho essere.

Oermos - caldo: ed-esse-e-ur-e-in-o-esse, prodotto essere egli brucia in egli ho essere.

Oroos-grido: ed-esse-or-o-o-esse, produce essere bocca ho ho, opure molto ho, essere.

Ihmi - mandare: i-h-e-in-i, va è in egli avete.

IOma - passo, andamento: i-ed-esse-e-in-a, va prodotto essere in egli ha.

Iths - temerario: i-ed-h-esse, va costituito è essere. Kalia - nido: ku-a-ul-i-a, da covare qualche egli ha.

Kyklos - circolo: oo-y-ce-ul-o-esse, ochio sopra, opure molto, questo qualche ho essere.

Leykos - bianco, candido: lu-e-y-ce-o-esse, derivante da luce sopra, opure molto, questo ho essere.

Liparos - pingue: al (alo) -i-pe-a-re-o-esse, nutrito avete piede ha cosa ho essere.

Lykos - lupo: al (alo) -y-ce-o-esse, mangia molto questo ho essere.

Lyxnos - lucerna: luc-esse-in-o-esse, luce essere entro ho essere. Mydaléos - umido: e-in-ydaléos, in egli aquoso; ydaléos - aquoso: yd-a-ul-e-o-esse, da aqua qualche egli ho essere.

Myrios - infinito, innumerevole: e-in-y-re-i-o-esse, in egli molte cose egli ho essere.

Narkh - torpore: in (negativo) -a-or, opure re, -ce-h, non ha sorge, opure cosa, questo è.

Neikos - rissa, pugna: in-e-ik-o-esse, entro egli colpo ho essere.

Nekros-morto: in-e-ce-re-o-esse, derivante da non questo cosa ho essere.

Nikh - vittoria: in-ik-k, entro colpo è.

Nomas - nomade, errante: in-o-i (ire)-in-a-esse, entro ho in va ha essere.

Odos - via, strada: ó-ed-o-esse, sopra costrutto ho essere.

Oikos - casa: o-i-cu-o-esse, ho avete covo ho essere.

Oimos - via: o-i-e-in-o-esse, sopra, opure ho, va in egli ho essere.

Oinos - vino: uv-i-in-o-esse, uva avete entro ho essere.

Omos - simile: o-e-in-o-esse, ho in egli ho essere,

Oplh - unghia dei quadrupedi: o-pe-ul-h, ho piede qualche è, opure ó-pe-ul-h, sopra piede qualche è.

Orgh - ira: ho, opure 6, -ir-ed-ce-h, ho, opure molto, ira produce questo è.

Oros - monte, colle: ó-re-o-esse, alta cosa ho essere.

Pansoços - che sa tutto: pe-a-in-sophos, piede ha entro sapiente.

Paroinos - ebriaco: pe-a-re-oin-o-esse, piede ha cosa vino ho

essere.

Pas - ogni, tutto: pe-a-esse, piede ha essere.

Rakis - germoglio: or (orior - nascere, sorgere) -a-ce-i-esse, na-

takts - germogito: or (orior - nascere, sorgere) -a-ce-1-esse, nasce (sorge) ha questo egli essere.

Rakos - straccio: ru-a-ce-o-esse, rotto ha questo ho essere. Rew - scorrere: ir-e-w, derivante da andare ho.

Reω - dire, parlare: or (os, oris) -e-ω, derivante da bocca ho. Rhthr - oratore: or-h-ed-h-re, bocca è costituito è cosa.

Selas - splendore, lampo: esse-e-lu-a-esse, essere fuori luce ha essere.

Sigh - silenzio: os-i-de-ce-e, bocca (voce) avete manca questo è. Skazh - barchetta: esse-ce-a-fo-è, essere questo ha vuoto è, opure esse-ce-ò-a-fo-è, essere questo da aqua vuoto è.

Skellos - arido: us (urs da uro) ce-e-ul-ul-o-esse, bruciato questo fuori qualche qualche ho essere.

Stegh - tetto, capanna: esse-teg-h, essere coperto è; teg: te-ed-ce, copre costituisce questo.

Tainia - benda, fascia: te-a-in-i-a, da coprire entro egli, opure acete, ha.

Tagos - sepolero: te-a-fo-o-esse, da coprire, opure coperto ha,

Teçra - cenere: te-fo-re-a, copre fuoco cosa ha, opure ed-efo-re-a, produce è fuoco cosa ha.

Tomos - taglio, pezzo tagliato: de (privativo) -o-e-in-o-esse, tolto, tagliato ho in egli ho essere.

Tylos - callo: ed-y-ul-o-esse, prodotto sopra qualche ho essere. Tymbos - tumulo, sepolero: te-y-e-in-è-pe-o-esse, coperto sopra in egli è piede ho essere.

Ydria - vaso da aqua: yd-re-i-a, aqua cosa egli ha.

Ypo - sotto: y-pe-o, sopra piede ho.

• paikos - splendido: fo-a-i-ce-o-esse, du fuoco egli questo ho essere.

фainos - lucido, splendente: fo-a-in-o-esse, da fuoco entro ho
essere.

• danos - lanterna, face, fanale: fo-a-in-o-cssc, fuoco ha entro ho essere.

φatos - detto, dicibile: fa (for, faris) -ed-o-esse, parla prodotto ho essere.

фialh - tazza: fo-i-a-ul-è, vuoto egli ha qualche è.

onh - voce: vo-o-in-h, voce ho entro è.

Vakas - stilla, goccia, rugiada: pe-esse-ò-a-k-a-esse, piede essere da aqua questo ha essere.

Sono analizzate le parole Derma, Deras, o Deros - pelle nell'articolo F al numero IV. Ippos - cavallo nell'articolo I al numero cinque, Monos - solo nell'articolo M al numero quattro, Als - sale, e mare nell'articolo S al numero otto, e Yper - sopra al successivo numero dodici.

II. Analisi di parole valache.

Alt-altro: a-ul-ed, ha qualche costituito.

Alicu - arena, sabia, ghiaja: a-ul, opure ò-a-ul, -i-ce-u, ha qualche, opure da aqua qualche, avete questo ho.

Aplecu - piegare: a-pe-ul-e-cs-u, ha piede qualche fuori questo ho.

GHIBARDINI. - Parte 2

Aretu - dire, dimostrare: a-or-e-ed-u, ha parla è costituito ho. Asta - questo: a-esse-ed-a, ha essere costituito ha.

Borescu - rompere: è-pe-o-ru (ruo) -e-esse-ce-u, è piede ho rompe è essere questo ho.

Bura - brina: è-pe-ur-a, è piede brucia ha.

Vie - vigna: uv-i-e, uva avete è.

Glasu-voce: voc-ul-a-esse-u, voce qualche ha essere ho.

Glodu - palude: ed-ce-ul-ò-ed-u, produce questo qualche aqua costituito ho.

Graiu-lingua, discorso: ed-ce-or-a-i-u, prodotto questo da bocca egli ho, opure voc-re-a-i-u, da cosa voce egli ho.

Doga in valaco, e in italiano: te-6-ed-ce-a, copre sopra produce questo ha.

Drumu - strada, via: ed-ir-u-e-in-u, costrutto andare sopra in eali ho.

Epure - lepre: e-pe-u-re-e, è, opure egli, piede molto cosa è; opure e-pe-u-ri-e, è, opure egli, piede molto andare è. Dalla parola opure si rileva, che in lepre è avvenuta la assimilazione dell'u. Larba - erba: i (h) -a-or-è-pe-a, sopra ha nasse (sorge) è piede

ha; opure 6-a-re-e-pe-a, sopra ha cosa è piede ha.

Inelu - anello: in (opure i-in) -e-ul-u, entro (opure avete entro) è qualche ho; e quindi anello sarebbe analizzabile a-in-eul-ul-o, ha entro è qualche qualche ho.

Kale-strada, via, calle: ce-6-a-ul-e, questo da sopra qualche è.

Kasnicu - padrone di casa: cas-in-i-ce-u, casa entro avete questo ho.

Klipescu - far gli ochiolini: oc-ul-i-pe-esse-ce-u, ochj qualche acete piede essere questo ho.

Kurmu - interrompere: ce-u-ru-e-in-u, questo ho rompere in egli ho.

Lapte - latte: al (alo) -a-pe-ed-e, nutre ha, opure da nutrire, piede costituito è.

Lovescu - battere: ul-o-v-e-esse-ce-u, qualche ho sopra è essere questo ho.

Masa-tavola: e-in-a-ed (edo-mangiare)-esse-a, in egli ha mangiare essere ha; opure e-in-b-a-esse-a, in egli da sopra essere ha.

Mergu - scorrere: e-in-e-ir-ed-ce-u, in egli è andare prodotto questo ho. Mereu - lento, adagio: e-in (negativo) -e-ir-e-u, egli non è andare è ho.

Micu - piccolo: e-in-ic-u, in egli imagine ho.

Mosu - avo: e-in-ó-o-esse-u, in egli sopra ho essere ho, opuro e-in-or-esse-u, in egli nascita (origine) essere ho: colla mutazione dell'u in a si ha mosa -ava.

Moșie - villa, podore: e-in-d-o-cel-e-tese-i-e, în ești molit ho ediricj esere ești ê. Nel Comune di Aquanegra esistente nella provincia di Mantova trovasi il paese detto Mosio, volgarmente detto Môs coll'o pronuncisto come l'eu francese, costituito da molte casa formanti na lunga contrada, e quindi presentasi presumibile, che colla parola Mosio siasi voluto indicare una villa costituita di molto case, o la sua analisi sarebbe quella di Mosie colla mutazione dell'e finale in ho: stante però la circostanza, che esiste una valle fra caso e il fiume Otio, potrobbe derivare il nome Mosio da ein-o-c-ed-esse-i, in edit aqua fuori edifici essere edi ho.

Nare - non ha; in-a-re-e, non ha cosa è.

Noru - nube: in-o-o-re-u, entro aqua sopra, opure sopra aqua, cosa ho.

Nasipu - arena, sabia: in-ò-a-esse-i-pe-u, entro da aqua essere egli piede ho.

Pantlice - legame, legaccio: pe-a-in-ed-ul-i-ce-e, piede ha entro costituito qualche egli questo è.

Petrecu - girare attorno: pe-e-ed-ir-e-ce-u, piede è costituito andare è questo ho.

Piscu - punta, cima: ap-i-esse-ce-u, apice avete essere questo ho. Pita - pane: pa (radicale di pascere) -i-ed-ha, pasce avete costituito ha, opure pe-i-ed (edo - mangiare) -a, piede avete mangiare ha.

Plecu - piegare: pe-ul-e-ce-u, piede qualche fuori questo ho. Ploe - pieggia: pe-ul-è-e, piede qualche aqua è.

Plopu - pioppo: pe-ul-ò-pe-u: piede qualche aqua piede ho, cioè che vegeta in terreno umido.

Plosca - fiasco, bottiglia: pe-ul-ò-esse-ce-a, piede qualche aqua essere questo ha.

Porumbu - colombo: pe-o-re-um-è-pe-u, piede ho cosa intorno è piede ho: um, u-e-in, sopra in egli.

Prevescu - guardare intorno: pe-re-e-v-e-esse-ce-u, piede cosa è sopra fuori essere questo ho.

Per - pelo, capello: pe-e-re, piede fuori cosa; opure pe-ò-e-re, piede sopra è cosa.

Pena - penna: ap-e-in-a, punta fuori entro ha.

Racu-gambero: ro (rosso) -a-ce-u, rosso ha questo ho. Roo-rugiada: re-ò-o, cosa aqua ho.

Rod - frutto: re-o-ed, cosa ho prodotta.

Rostu - bocca, becco: re-os-ed-u, cosa bocca costituita ho; opure or-o-esse-ed-u, bocca ho essere costituita ho.

Ruda - tronco, ceppo; ru-ed-a, rotto costituito ha.

Samen - essere simile: esse-a-e-in-e-in, essere ha in egli è entro, Satu-villaggio: esse-a-ed-u, essere ha costruzioni (fabriche) ho. Semnu - segno: esse-e-e-in-in-u, derivante da essere, opure es-

sere fuori, in egli entro ho; opure sem-in-u, ho in seme.

Sclipescu - splendere: esse-cc-lu-i-pe-e-esse-ce-u, essere questo luce avete piede è essere questo ho.

Strigu-gridare: esse-ed-or, essere produce bocca, opure osed-re, bocca costituisce cosa, i-ed-ce-u, avcte prodotto questo ho. Tale-tuo: te-a-ul-e, te ha qualche è.

Tare - forte: ed-6-a-re-e, costituito molto ha, opure da molto, cosa è.

 $\label{Tiptic-segreto} \emph{Tiptic-segreto, nascosto: te (tego)-i-pe-ed-i-ce, coperto avete} \\ \emph{piedo costituito egli questo.}$ 

Tarie - forza: ed-ó-a-re-i-e, costituito molto ha, opure da molto, cosa egli è.

Ulmu-tracciare, sentire: u-ul-e-in-u, sopra qualche in egli ho. Urmare-conseguenza: u-re-e-in-a-re-e, sopra cosa in egli ha cosa è.

Ura - odio, avversione: u-ir (ira) -a, molta ira ha.

Uscu-inaridire, bruciare: us (urs-uro) -ce-u, brucia cssere questo ho.

Tapenu - forte: ed-ó-a-pe-e-in-u, costituito molto ha, opure da molto, piede è entro ho.

Tegla - tegola: te (tego) -ed-cc-ul-a, copre produce questo qualche ha.

Sono analizzate le parole Vatrà-focolare, e Vopa'e-bragia nell'articolo sulla lettera F al numero 3, Famée, e Femée-femina, Faure-toro, Fala-figlia, Feciora-giovine, Fecioru-figlio, Fecioricastità, Fericitu-felice, Fetisora-ragazza, Fiica-figlia, Fiiùfiglio, File- ohre, Folosu-ranitoso al successivo numero IV, Gruscà- coa nell'articolo OUV al numero 2, Nopte-notte nel-l'articolo N al numero 4, Paru-pado nell'articolo P al numero 3, Sacu- sacco nell'articolo S al numero 8, Singuru- singolo al successivo numero 10, Sove-sola sluccessivo numero 11, Vadra-secchia, e Valu-onda, Varà-estate, Primavara-primatera, Valaco-pastore, e Valu-onda, pastore nell'articolo sulle lettere OUV ai numeri 17, 19, 22, e 25.

III. Analisi di alcune parole sanscrite.

Adana-cibo: a-ed (edo-mangiare) -a-in-a, ha da mangiare entro ha, opure ha mangiare ha entro ha.

Agra - eminente, sommo, migliore: ó-a-ed-ce-re-a, alto ha, opure da alto, prodotto questo cosa ha.

Ambhas - aqua: ò-a-e-in-è-pe-h-a-esse, aqua ha in egli è piede ho ha essere; questa analisi sarebbe confermata dalla parola ambu anche essa significante aqua: ò-a-e-in-è-pe-u, aqua ha in egli è piede ho.

Anapa-privo di aqua: analizzata nell'articolo OUV al num. 2. Antar-entro: a-in-ed-a-re, ha entro costituita ha cosa.

Anu-dopo, poi, oltre: a-in-u, ha entro sopra.

Anuvàda-purlar dopo: anu-vo-à-ed-ha, dopo da voce costituito ha.

Ap - aqua: ò-a-pe, aqua ha piede.

Ati-sopra, oltre: ó-a-ed-i, sopra ha costituito avete.

Atidàna - dono: ati-dà-in-a, sopra dà entro ha.

Atri-mangiatore: a-ed (edo-mangiare)-re-i, ha mangia cosa avete.

Atri - nemico: a-ed-ru-i, ha produce ruina avete.

Bali - cibo: è-pe-al (alo - nutrire) -i, è piede nutre avete.

Bhràc - fiammeggiare: è-pe-ur (uro) -ù-re-esse, è piede da bruciare cosa essere.

Bhràc, opure Bhrang - cadere, rovinave: è-pe-h-ru-a-esse, è piede ho rovina ha essere; Bhrang: è-pe-h-ru-a-in-esse, è piede ho ruina ha entro essere.

Bhrâtr - fratello: è-pe-or-à-ed-re, è piede da nascita costituita cosa.

Dana - dono: dà (dare) in-a, dà entro ha.

Danta-dente: ed (edo) -a-in-ed-a, mangia ha entro costituito ha.

Dàra - rompere: de (privativo)-à-re-a, da toglie, o taglia cosa ha, opure dà-ru-a, da rompe ha.

Das - mancare: de (privativo) -a-esse, manca ha essere.

Dram - andare, errare: ed-ire-a-e-in, costituisce andare ha in eqli; opure ire-am, andare attorno.

Eka - uno: e-ce-a, è questo ha; opure e-kv-a, è base ha. Eta - vario: e-du-a, è due ha.

Eva - cosi: è-va (andare); opure è va ha: opure è ho ha.

Eva - andante, rapido, via: è va.

Galp - parlare: voc-a-ul-pe, voce ha qualche piede.
Gar - suonare, gridare: voc-a-re, voce ha cosa.

Gar - vegliare: oc-a-re, ochio ha cosa.

Gar - consumarsi: ed-ce-a-ru, produce questo ha rovina: opure de (privativo)-ce-a-re, manca questo ha cosa.

Garb - andare: ed-ce-a-ir-è-pe, produce questo ha andare è piede.

Gir - grido: voc-i-re, voce avete cosa; opure ed-ce-i-or (os, oris), produce questo avete bocca.

Hal - arare: 6-a-ul, sopra ha, opure da sopra, qualche. Hasta - mano: 6-a-esse-ed-a, sopra ha, opure da sopra, essere costituito ha.

Ikh - andare: i (ire) -ce-h, va questo ho.

It - andare: i-ed, va produce.

Kaç - suonare: voc-a-ed-esse, voce ha prodotta essere.

Kada -rauco, muto: voc-a-de (privativo) -a, voce ha manca ha.
Kakud - culmine, sommita: ce-ac (acus) -u-ed, questo punta
molta prodotta, opure ac-a-ce-u-ed, punta ha questo molta costituita.
Kana - cieco: co-ò-in (negativo) -a, ochio ha, opure da ochio,

Kàna - cieco: oc-à-in (negativo) -a, ochio ha, opure da ocnon ha.

Kapàla - coppa, vaso: ce-ap (apa - aqua)-à-ul-a, questo da aqua qualche ha.

Kar - fare, agire: ce-a-re, questo ha cosa.

Kar - ferire: ce-a-ru (ruo), questo ha rovina.

Kar - estendere: ce-a-ire, questo ha andare. Kar - ricordare: ce-a-or (os, oris), questo ha parla.

Karb - andare: ce-a-ir-è-pe, questo ha andare è piede.

Karo - andare: ce-a-ur-e-pe, questo ha andare e piede. Kati - natica: cu-a-ed-i, culo ha costituisce avete.

Katu - acre, acuto: ac (acus) -a-ed-u, punge ha produce molto, opure ho.

Keça, e heçara - chioma: co (capo, testa) -e-ed-esse-a, capo fuori prodotto essere ha; heçara: heça-re-a, capo fuori prodotto essere ha cosa ha.

Kira - pappagallo: voc-i-re-a, voce avete cosa ha; opure cei-or (os, oris) -a, questo avete bocca (parla) ha.

Kirana - grano: oci-re-a-in-a, ochio avete cosa ha entro ha, opure oci-ior-a-in-a, questo avete da nascere entro ha, opure guesto avete nasce ha entro ha. L'analisi di Kirana suggerisce quella di grano sembrando ammissibile quella «d-ce-or-a-in-o, costituito questo nasce ha, opure da nascere, entro ho.

Kirti - notizia, fama: voc-i-re-ed-i, voce avete cosa prodotta egli; opure ce-i-or-ed-i, questo avete parla prodotto egli.

Kisala - gemma di una pianta: oc-i-re-esse-a-ul-a, ochio avete cosa essere ha qualche ha.

Kona - angolo: ac (acus) -o-in-a, punta ho entro ha.

Kram - andare: ce-ir-a-e-in, questo andare ha in egli.

Kumb - coprire: ce-u-e-in-è-pe, questo sopra in egli è piede.

Kvath - cuocere: cu-a-ed-h, da covare prodotto ho.

Lad - ledere: ul-a-de (privativo), qualche ha toglie, manca. Laghu - leggiero: al-a-ed-ce-h-u, ala ha costituito questo ho sopra, molto, opure ho.

Likh - incidere: ul-ic-h, qualche colpo ho.

Loc' - ochio: ul-oc, qualche ochio.

Marb - andare: e-in-a-ir-è-pe, in egli ha andare è piede.

Marn-spezzare, rompere: e-in-a-ru-in, in egli ha rovina entro.

Matha - casa, dimora: e-in-a-to (tego) -h-a, in egli ha coperto
(tetto) ho ha, opure e-in-a-ed (edo-costruire) -h-a, in egli ha
fabrica ho ha.

Na - no: in (negativo) -a, non ha.

Nàra - aqua: in-ò-à-re-a, entro da aqua cosa ha.

Niksh - toccare, baciare: in-ik-esse-h, entro colpo essere sopra, opure ho.

Niksh - traforare: in-ik-esse-h, entro colpo essere sopra, opure ho.

Pac' - cuocere: pe-a-cu, piede ha cova (scalda, cuoce).

Pattana - città: pe-a-ed-ed-a-in-a, piede ha fabriche fabriche ha entro ha.

Prach - prece: pe-or-a-ce, piede bocca ha questo.

Pràk-prima, inanzi, ad oriente: pe-or (orior) -à-ce, piede da nascere questo.

Prakrita - naturale, originario: pe-or-à-ce-re-i-ed-ha, piede da nascere questa cosa avete costituito ha.

Pravàha - fiume, corrente: pe-re-a-ò-à-h-a, piede cosa ha da aqua molto, opure ho, ha.

Rad - rompere: ru-a-ed, ruina ha produce,

Rài - proprietà, ricchezza: re-ó-à-i, da molte cose avete, opure egli.

Rài - latrare, abbajare: or-6-à-i, da molto bocca avete, opure egli.

Ran - andare: ir-a-in, andare ha entro.

Ràs - gridare: or-ó-à-ed-esse, da molto bocca prodotto essere.

Rep - andare: ir-e-pe, andare è piede.

Rep - suonare: or-è-pe, bocca è piede. Ret - parlare: or-e-ed, bocca è producc.

Rik - andare: ir-i-ce, andare avete questo.

R'iksha - distruggere: ru (ruo) -i-ce-ed-essc-h-a, rovinà avete questo prodotto essere molto ha.

R'ishi - cantore, poeta: or-i-ed-esse-h-i, bocca avete prodotto essere molto avete.

Samàna-simile: esse-a-e-in-à-in-a, essere ha da in egli entro ha. Samipa-vicinanza: esse-am-i-pe-a, essere intorno avete piede ha. Sampradàna - donazione: esse-a-e-in-pe-re-a-dàna, essere ha in egli piede cosa ha dono.

Samudra - lago, mare: esse-a-e-in-ud-re-a, essere ha in egli aqua cosa ha.

Samvàda - colloquio: esse-a-e-in-vo-à-ed-a, essere ha in egli da voce costituito ha.

Sandra - spesso, denso: esse-ó-à-in-ed-re-ha, esserc da molto entro costituita cosa ha.

Sanu - punta, cima: esse-ó-a-in-u, essere da alto entro ho. Sarb - andare: esse-a-ir-è-pe, essere ha andare è piede.

Sarpa - andare trascinandosi: esse-a-ir-pe-a, essere ha andare viede ha.

Taksh - fabricare: ed-a-ce-re-esse-h, costruisce ha questo cosa essere ho.

Taksh-tagliare: de (privativo) -a-ce-re-essè-h, toglie ha questo cosa essere ho.

Tar - passarc, tragittare: ed-a-ir, costituito ha andare,

Tàra-acuto, penetrante; ed-ò-à-re-a, costrutto da punta cosa ha.

Tarb - andare: cd-a-ir-è-pe, costituito ha andare è piedc.

Tard - rompere, dividere: cd-a-ru-ed, costituito ha rompe produce; opure de (privativo) -a-re-ed, toglie, o taglia ha cosa produce. Tarsh - aver sete, essere secco; ed-a-ur-re-esse-h, prodotto ha

bruciato cosa essere ho. Tas - levare, diminuire; de (privativo) -a-esse, toglie ha essere.

Trup - ferire: ed-ru-pe, produce rovina picde.

Trut - rompersi: ed-ru-ed, costituito rovina (rompe) produce, Tsar - penetrare di nascosto: te-ed-esse-a-re, coperto produce essere ha cosa.

Uda - aqua: ud-a, aqua ha.

Uru - grande, vasto: u-re-u, molta cosa ho,

Ush - bruciare, ardere: ur-esse-h, brucia essere ho.

Ushana-pepe: ur-esse-h-a-in-a, brucia cssere ho ha entro ha. Usra - toro: ur-esse-re-a, brucia essere cosa ha.

Vad - dire, parlare, suonare; vo-a-ed, voce ha produrre,

Vadh - ferire: fo (vuoto) -a-ed-h, apertura ha produce ho. Vadhu - femina: fo-a-ed-h-u, apertura ha costituita ho molto, opure molto ho.

Val - velare, coprire: ó-a-ul, sopra ha qualche. Valg - saltare, ballare: ó-a-ul-ed-cc, sopra ha qualche pro-

duce questo. Valk - parlare: vo-a-ul-ce, voce ha qualche questo. Vardh - crescere, essere forte: ó-a-re-ed-h, sopra, opure molto,

ha cosa prodotta ho. Varh - alzare: 6-a-re-h, alta ha cosa ho,

Varsh-versare: ó-a-re-ed-esse-h, sopra ha cosa prodotta essere ho.

Vart - volgere: ó-a-re-ed, sopra ha cosa produrre.

Vàta - vento, aria: fo-à-ed-a, da vuoto prodotto ha.

Vil - fessura, caverna: fo-i-ul, vuoto avete qualche.

IV. Analisi di alcune parole francesi.

Affoibli - indebolito: a-ed-fo-i-è-pe-ul-i, ha costituito vuoto egli è piede qualche avete.

Aile - ala: ó-a-i-ul-e, da alto egli qualche è.

Ainsi - così: a-in-esse-i, ha entro essere avete.

Alonger - allungare: a-longer, ha lungare. GERMANDINI. - Parte t.

Armée - armata: arm-é-e, derivante da armi è.

Aussi - anche: a-u-esse-esse-i, ha ho, opure ha sopra, cssere essere avete.

Avec - con: a-ó-e-ce, ha sopra è questo.

Aveugle - cieco: a-fo-eugle, ha vuoto ochio.

Bande - benda: è-pe-ó-a-in-ed-e, è piede da sopra entro, opure in da sopra, costituito è.

Barlong-bishungo, Bacard - ciarlone, Barlue-baghiore, Boîvebecere, Bris - rottura analizzate nell'articolo sulla lettera B al numero 1, e Brailler - grachiare, Braive - ragliare, Braise - bragia, Bride-briglia, Bastille o Château - castello, o Brâler - bruciare al successivo numero 2.

Bâtir - fabricare: é-pe-a-esse-ed-i-re, è piede ha essere costruire avete cosa.

Bâton - bastone: è-pe-ast-ó, opure ó-o, -in, è piede asta molto, opure molto ho, entro.

Berceau - culla: è-pe-e-re-cu-e-a-u, è piede è cosa quiete è ha ho; e forso è-pe-e-ir-ce-a-u, è piede è andare questo è ha ho. Brèche - breccia: è-pe-ru (ruo)-é-è-cc-e, è piede derivante da rottura è questo è.

Bruit-rumore: è-pe-or-u-i-ed, è piede bocca molto avete produce. Bureau-banco, lavolo: e-pe-u-re-e-a-u, è piede sopra cose è ha ho. But - segno, mira: è-pe-u-ed, è piede sopra costituito.

Cabane - capanna: ca-è-pe-a-in-e, ca (in dialetto significa casa) è viede ha entro è.

Calotte - beretto: co-a-ul-o-ce-ed-e, da co (da testa, da capo) qualche ho questo costrutto è.

Canard - anitra: ce-ò-a-in-a-re-ed, questo da aqua entro ha cosa costituita.

Cane - anitra femina: ce-ò-a-in-e, questo da aqua entro è. Canot - piccola barca: ce-ò-a-in-o-ed, questo da aqua entro ho costituito.

Car - perchè: ce-a-re, questo ha cosa.

Cercle - cerchio: oc-e-re-ce-ul-e, ochio è cosa questo qualche è. Certain - certo: ce-e-re-ed-a-in, questa è cosa stabilita ha entro. Chaud - caldo: cu-a-u-ed. da covare ho prodotto.

Cloche - campana: voc-ul-o-ce-e, voce qualche ho questo è. Clos - chiuso: ce-ul-a-u-essc, questo qualche ha sopra essere. Comble - colmo: ce-ó-e-in-è-pe-ul-e, questo sopra in egli è piede qualche è.

Craindre - temere: ce-ru-a-in-ed-re-c, questo ruina ha (opuro da ruina) entro costituita cosa è; opuro ce-or-a, questo da nascere, sorgere, entro costituita cosa è.

Cran - tacca, intaglio: ce-ru-a-in, questo rotto ha, opure da rotto, entro.

Créer-creare: ce-or-é-e-re, questo derivante da nascere è cosa. Creux - cavo: ce-ru-e-u-ce-esse, questo derivante da rotto so-

pra, opure ho, questo essere.

Danger - pericolo: de (privativo) -a-in-ed-ce-e-re, da mancare

cntro costituito questo egli cosa.

Dans - nel, nella, negli, nelle: ed-a-in-esse, costituito ha entro essere.

Diner - desimare: ed (edo - mangiare) -i-in-e-re, mangiare avete entro è cosa.

Dompter - domare: de-o-e-in-pe-ed-e-re, toglie ho in egli piede costituisce è cosa.

Drille - straccio: cd-ru-i-ul-ul-e, costituito rotto avete qualche qualche è; opure ed-ru-i-in-ul-e, costituito rotto avete entro qualche è.

Ecale - guscio: é-ce-ó-a-ul-e, fuori questo da sopra qualche è. Égarer - sviare: é-ed-ce-a-ir (ire)-e-re, fuori produce questo ha andare è cosa.

Élire - eleggere: é-ul-i-re-e, fuori qualche avete cosa è.

Face - facia: fo-a-ce-e, vuoti (buchi) ha questo è.

Fame - fama: ó-a-e-in-e, molto ha è entro è; opure ó-am-e, molto attorno è. Invece faim corrispondente a fame in italiano si analizza fo-a-i-e-in, vuoto ha, egli è entro.

Fat - sciocco, balordo: fo-a-ed, vuoto ha costituito.

Fatras - fascio, cumulo: f (6) -a-ed-re-a-esse, sopra ha costituite cose ha essere.

Femelle - femina in italiano, e foemina in latino: fo-e-e-ine-ul-ul-e, cavo (buco, vulva) è in egli è qualche qualche è.

Fète - festa: fo-e-esse-ed-e, fuoco è essere prodotto è.

Fiole - ampolla: fo-i-o-ul-e, vuoto egli ho qualche è.
Flacon - bottialia: fo-ul-a-ce-ó, enure ó-o, -in, vuoto qualch

Flacon - bottiglia: fo-ul-a-ce-ó, opure ó-o, -in, vuoto qualche ha questo molto, opure molto ho, entro. Flanc - fiance: fo-ul-a-in-ce, custo quatche ha entro questo.
Foudre - fulmine: fo-u-c-l-rc-e, fucco molto costituita cosa è.
Frere - fratello: fo (radicale di foemina)-rc-c-b-rc-e, doricante
da cosa fo (vuoto, buco, culva), è cosa egli; opuro f-or-e-è-re-e,
los derivente da nascita è cosa egli.

Gaban-mantello, gabano: te (tego) -ce-a-è-pe-a-in, copre questo ha è niede ha entro.

Gamelle - scodella: ed (edo - mangiare) -ce-a-e-in-e-ul-ul-e, mangiare questo ha in egli è qualche qualche è.

Gardien - guardiano: oc-a-re-ed-i-e-in , ochio ha cosa costituito egli è entro.

Glace - ghiaccio: gel-a-ce-e, gelo ha questo è.

Glacière - ghiacciaja: gel-a-ce-i-e-re-e, gelo ha questo avete è

Glisser - sdrucciolare: gel-i-esse-esse-e-re, gelo avete, opure gelo va, essere essere è cosa.

Gourmand - gliottone, mangione; ed (edo-mangiare) -ce-o-ure-e-in-a-in-ed, mangia questo ho molto cosa in egli ha entro costituito.

Gril - graticola: ed-ce-ur-i-ul, produce questo brucia avete qualche.

Guet - guardia: oc-u-c-ed, ochio sopra è prodotto (costituito).

Habit - abito, vestimento: ó-a-è-pe-i-ed, da sopra è piede avete costituito.

Hampe - asta: 6-a-e-in-pe-e, alto ha in egli piede è.

Hauteur - altezza: haut-e-u-re, alto è ho cosa,

Herbe-erba; analizzabile come il latino Herba alla lettera H colla mutazione dell'a finale in  $\dot{e}$ .

Honte - vergogna, onta: ó-o-in-ed-e, sopra ho entro prodotto è. Inepte - inetto : in (negativo) -c-apt-e, non è atto egli, opure è.

Ioindre - congiungere: i, opure ed-ce, -o-i-un-ed-re-e, arete, opure produce questo, ho egli uno costituisce cosa è.

Lac - lago: ul-ò-a-ce, qualche da aqua questo.

Léger - leggiero: al (ali) é-ed-ce-v-re, derivante da ali eostitvito questo è cosa.

 $\dot{L}$ éser'- ledere, in latino luedere: ul-u-e-de (privativo) -esse-e-re, qualche ha egli toglie essere è cosa.

Loup - lupo: al (alo-nutrire, mangiare) -o-u-pe, mangia ho molto piede, opure mangia molto ho piede.

Lueur - bagliore, barlume: lu-e-u-re, luce è ho cosa.

Mûcher-masticare: e-in-a-ed (edo-mangiare) -ce-e-re, è entro ha mangia questo è cosa.

Màchoire - mascella: mâch-o-i-re-e, mastica ho egli cosa è.

Maison - casa: e-in-a-i-ed-esse-o-in, in egli ha egli costruzione molta entro, opure ho entro, opure 6-o-in, molto ho entro. Malle - baule, valigia: e-in-a-ul-ul-e, è da entro qualche

qualche è.

Marcher - marciare: e-in-a-ir (ire) -ce-e-re, in egli ha andare

questo è cosa. Méchant - cattivo: e-in (negativo) -é-ce-a-in-ed, derivante da non egli questo ha entro costituito.

Milieu - mezzo: e-in-i-lieu, in egli avete luogo.

Mine - aspetto, sembianza: e-in-i-in-e, in egli acete entro è.

Morne - triste, pensieroso: e-in-o-ru (ruo) -in-e, in egli ho
ruina entro è.

Nacelle - navicella: in-ò-a-ce-e-ul-ul-e, entro da aqua questo è qualche qualche è.

Nager - nuotare: in-ò-a-ed-ce-e-re, entro da aqua costituisee questo è cosa.

Naire – nascere: l'i rappresenta is essendo stato sostituito l'accento circonfesso alla lettera s, e questa si proferiva dolce, per la assimilazione di un'? alla s, per cui l'i rappresenta le tre lettere irs, e queste rappresentano lo voci i-or-esse, la prima in significato di eqti, opure di acete, la seconda radicale di orior-sorgere-nascere, e la terza significante essere. Ciò stante l'analisi di naître sarebbe in-a-i-or-esse-el-ro-t, entro ha egli sorge essere rostituita costa è.

Navire - nave: in-ò-a-v-i-ve-e, entro da aqua sopra avete cosa è. Néant - niente: in (negativo) -é-a-in-ed, non egli, opure derivante da non, ha entro costituito.

Nier - negare: in (negativo) -i-e-re, non avete è cosa.

Nue - nube: in-u-e, in sopra è.

Obéir - obedire: o-è-pe-é-i-re, sopra è piede egli avete cosa.
Ombreux-ombroso: ombre-u-ce-esse, ombra molto questo essere.
On - si; o-in, ho entro.

Orage - tempesta, burrasca: ò-re-a-ed-ce-e, da cosa aqua costituito questo è.

Ore'lle-orechia: aur-e-i-ul-ul-e, orechia è egli qualche qualche è. Oser - osare, ardire: aud (radicale di audeo) -esse-e-re, ardire essere è cosa: l'analisi di aud sarebbe a-u-ed, ha sopra produce.

Outre - oltre: o-u-ed-re-e, ho sopra costituita cosa è.

Pantoufie - pantofola: pe-a-in-ed-o-u-fo-ul-e, piede ha entro
costrutto ho soma vuoto qualche è.

Patte zampa: pe-a-ed-ed-e, da piede costituito costituito è. Peau - pelle: pe-ó-e-a-u, piede sopra è ha ho.

Percer - forare: pe-e-ru (ruo) -ce-e-re, piede è rompere questo è cosa.

Petit-piccolo: pe-e-de (privativo) -i-ed, piede è manca avete costituito.

Pince-punta del piede: ap (apice)-in-ce-e, punta entro questo è. Pincer-pizzicare: ap-in-ce-e-re, punta entro questo è cosa. Piquer-pungere: ap-i-ce-u-e-re, punta avete questo ho è cosa. Plaire-piacere: pa-ul (pa radicale di pascere, sodisfare)

-a-i-re-e, pasce qualche ha egli cosa è. Poisson - pesce: pe-ò-a-i-esse-esse-o-in, piede da aqua egli essere essere ho entro.

Pot - vaso: pe-ò-ed, piede aqua costituito.

Précher - predicare: pe-or (os, oris) ed-ce-e-re, piede bocca costituisce questa è cosa.

Précis - preciso: pe-re-é-ce-i-esse, piede derivante da cosa questo avete essere.

Prier - pregare: pe-or-i-e-re, piede parla avete è cosa.

Prix - prezzo: pe-re-i-ce-esse, piede cosa avete questo essere, Puits - pozzo: pe-u-i-ed-esse, piede aqua avete costituito essere, opure pe-ò-u-i-ed-esse, piede aqua molta avete costituito essere.

Querelle - questione: ce-u-e-or-è-ul-ul-e, questo molto è parlare è qualche qualche è.

Queux - cuoco: cu-e-u-ce-esse, cova (scalda) è ho questo essere. Rabais - ribasso: re-a-bais, cosa ha basso.

Race - razza: or (orior)-a-ce-e, da nascita questo è.

Racheter - ricomperare: re-4-acheter, cosa sopra comperare.

Racine - radice: or-a-ce-i-in-e, sorge ha questo avete entro è. Rage - rabia: ir-a-ed-ce-e, da ira prodotto questo è, opure ira ha produce questo è. Railler - motteggiare: or-a-i-ul-ul-e-re, da bocca egli qualche qualche è cosa.

Raison - ragione: or-a-i-ed-esse-o-in, da bocca egli costituito essere ho entro, opure 6-o-in, molto ho entro.

Rat - topo: ru (ruo) -a-ed, rovina (rosica) ha produce.

Ride --rupa, crespa: iv-i-ed-e, ire (andare, via) acete costitutio è: tale sarebbe l'analisi, se la parola ride fu applicata nel senso traslato, che una crespa per la sua conformazione assimiglia ad una via; se poi si à voluto indicare il deperimento di un corpo, l'analisi potrebbe essere ru (ruo) -i-ed-e, rottura (deperimento) acete prodotto è.

Rideau - cortina: rid (crespe, piegature) -e-a-u, piegature è ha ho.

Rien - niente: re-i-e-in, cosa avete è non.

Rire - ridere: or (os, oris) -i-re-e, bocca avete (opure va) cosa è.
Ris - riso: or-i-re-esse, opure ed-esse, bocca avete (opure va)
cosa (opure prodotto) essere.

Rôti - arrostito: ur-o-esse-ed-i, bruciato ho essere costituito avete.

Rouler - rotolare: ir-o-u-ul-e-re, andare ho sopra qualche è cosa.

Route - via, strada: ir-o-u-ed-e, andare ho sopra costituito è. Ruelle - vicolo: ir-u-c-ul-ul-e, andare sopra è qualche qualche è. Sable - sabia, arena: esse-ò-a-e-pe-ul-e, essere da aqua è piede qualche è.

Sage - savio: sa (sapere) -ed-ce-e, sa costituito questo è. Sentier - sentiero: esse-é-in-ed-i-e-re, essere in fuori costituito avete eqli cosa.

Sain-cura: esse-o-in, essere sopra entro, opura essere ho entro. Sombre - oscuro, letro: esse-ombr-a, essere ombra egli, opura è. Soi - sciocco, inetto: esse-o-de (privativo), essere ho mancante. Estrile - sterile: ust (urst) -è-ro-i-ul-a, derivante da bruciato cosa egli qualche è.

Subir - esserc sottoposto: esse-u-è-pe-i-re, essere sopra è piede avete cosa.

Sur - sopra: esse-u-re, essere sopra, alto, cosa.

Taille - taglio: de (privativo) -a-i-ul-ul-e, da toglio egli qualche qualche è. Taire-lacere: te (lego) -a-i-re-e, coperto ha egli cosa è, opure da coprire.

Tard - tardi: aet-a-re-ed, da età (tempo) cosa costituita.

Temps-tempo: aet-é-c-in-pe-esse, derivante da età in egli piede essere.

Terrine - vaso di terra: terra-i-in-e, terra avete entro è. Toit - tetto: te (tego) -o-i-ed, coperto ho egli costrutto.

Tomber - cadere: de (privativo) -o-e-in-è-pe-e-re, manca ho in egli è piede è cosa.

Trace - traccia: ed-ir-a-ce-e, costituito da andare questo è.

Trou - buco: ed-ir-o-u, prodotta rottura ho molto.

Trouble - torbido: ed-re-o-u-è-pe-ul-e, costituita cosa ho sopra è piede qualche è.

Troup - truppa: ed-re-o-u-pe, costituita cosa ho molti piedi. Tuer - uccidere: de-u-c-re, toglie molto è cosa.

Unir - unire: un-i-re, uno avete cosa.

Vain - vano: fo (vuoto) -a-in, vuoto ha entro.

Vaincre - vincere: ó-a-in-ce-re-e, sopra ha, opure da sopra . entro questo cosa è.

Vaulour - avoltojo: av-a-u-tour, uccello ha alto gira.

Veille-veglia; v-e-i-ul-ul-e, sopra è egli qualche qualche è. Vénerie-veneria: av (avis)-é-in-e-re-i-e, derivante da uccelli entro è cosa egli è.

Vertu - virtù: ó-e-re-ed-u, molto egli cosa costituita sopra. Vétéran - veterano: ó-aet-é-re-a-in, derivante da età molta cosa ha entro.

Vide - vuoto: fo-i-ed-e, vuoto avete costituito è. Voile - velo: v-o-i-ul-e, sopra ho egli qualche è.

Voir - vedere: 6-0-i-re, sopra ho egli cosa. Vol - volo: v-6-ul, sopra alto qualche, opure av-6-ul, uccello

Vomir - vomitare: v-o-e-in-i-re, sopra ho in egli, opure è entro, avete cosa.

Sono analizzato le parele Foible - debote nell'articolo sulla lettera B al numero 1, Larme - lacrima nell'articolo C al num. VIII, France - Francia nell'articolo F al numero III, Fade - sejisto al successivo numero IV, Oie - oca nell'articolo OUV al numero E, Marti-artillo, Batta - talo, Hares - erpice, Hisser-altzere, Hors-fuori,

a Hobber - chiacchierare nell'articolo H, Blane-bianco, e Blondiondo nell'articolo L al numero II, Eire-Legore al successivo numero XI, Blânae - biasino nell'articolo M al numero 2, Mère-madre al successivo numero 4, Nappe - tocaplia nell'articolo R al numero 3, Perupta-popho nell'articolo P al numero 6, Perupta-polya al successivo numero 9, Rue-strada nell'articolo R al numero 6, Ane-asino nell'articolo S al numero 6, Sermon-sermone, e Sec-secco al successivo numero 9, Sermon-sermone, e Sec-secco al successivo numero 9, Sarmon-sermone, e Sec-secco al successivo numero 9, Sarmon-s

V. Analisi di alcune parole spagnuole.

Aclarar - rischiarare: a-ce-lu-a-re-a-re, ha questo luce ha cosa ha cosa.

Atar - legare: a-ed-a-re, ha costruisce ha cosa.

Bindo - vedovo: b (rappresentante un v significante fo - vuoto, privo) i-in-ed-o, privo avete entro costituito ho.

Brando - ballo , danza: è-pe-ir (ire) -a-in-ed-o , è piede da andare entro costituito ho.

Cabo - fine, termine, capo: co-a-è-pe-ho, capo ha è piede ho.

Cegar - accecare: oc-e-ed-ce-a-re, ochj fuori produce questo

Doble - dopio: du-è-pe-ul-e, due è piede qualche egli, opure è. Duda - dubio: du-ed-a, due produce ha.

Echar - scacciare: e-ce-a-re, fuori questo ha cosa.

Falto - mancante: fo-a-ul-ed-ho, vuoto ha qualche costituito ho.
Fuisca - scintilla, favilla: fo-i-esse-ce-ha, fuoco avete essere
questo ha.

Ganar - guadagnare: ed-ce-a-in-a-re, produce questo ha entro ha cosa.

Gruesso - grosso: ed-ce-re-u-e-esse-esse-ho, produce questo cosa molto è essere essere ho. Hablar - parlare: fa (for, faris) -è-pe-ul-a-re, parla è piede

Hablar - parlare: fa (for, faris) -è-pe-ul-a-re, parla è piede qualche ha cosa.

Hambre - fame: ham (fam) -è-pe-re-e, fame è piede cosa è; fam, fo-a-e-in, vuoto ha in egli, opure è entro.

Hermano - fratello: germ-a-in-o, da germe entro ho.

Hurtar - rubare: h (fa) -u-re-ed-a-re, fa sopra cosa costituito ha cosa.

Guirandini. -- Purte I.

Iarro - boccale: i-ò-a-re-o, avete da aqua cosa cosa ho.

Lama - fango: ul-ò-a-e-in-a, qualche da aqua in egli ha. Llama - fiamma: l (fo, fuoco) -ul-a-e-in-a, fuoco qualche ha in egli ha.

Llamar - chiamare: l (vo, opure voc) ul-a-e-in-a-re, voce qualche ha in egli ha cosa.

Llano - piano: ul-lu-a-in-ho, qualche luce ha, opure da luce, entro ho.

Llave - chiave: ul-ul-a-v-e, qualche qualche ha sopra è.

Madrasta - matrigna: madr-a-esse-ed-a, madre ha essere eostituito ha.

Mascar - masticare: e-in-a-ed (edo-mangiare) -esse-ce-a-re, in egli ha mangia essere questo ha cosa.

Mojar - bagnare: e-in-ò-i-a-re, in egli aqua avete ha cosa. Nada - niente: in (negativo) -a-ed-a, non ha costituito ha.

Narra - favola: in-a-or-or-a, entro ha parla parla ha; opure in-ha-or-re-ha, entro ha parla cosa ha.

Noche - notte: in (negativo) -o-ce-e, non ho questo è.

Ojal - ochiello: oi-a-ul, ochio ha qualche.

Olvido - oblio: o-ul-v-i-ed-o, ho qualche vuoto avete prodotto ho.
Parado - fermo: pe-a-re-a-ed-o, piede ha cosa ha costituito ho.

Perenal - perpetuo: pe-e-re-e-an-a-ul, piede è cosa è qualche da anni. Quebrado - rotto; ce-u-e-è-pe-ru-a-ed-o, questo ho è è piede

rotto ha, opure da rottura, costituito ho.

Quedo-fermo: cu-e-ed-o, quieto è costituito ho.

Rocio - rugiada: re-ò-ce-i-o, cosa aqua questo egli ho.

Ruar-andare passeggiando: ir-u-a-re, andare sopra ha cosa. Ruego-prego: or-u-e-ed-ce-o, parla molto è produce questo ho.

Sacar - trar fuori: ex-a-ce-a-re, fuori ha questo ha cosa. Senda-sentiero: esse-e-in-ed-a, essere fuori entro costituito ha.

Silo-buca da grano: os-i-ul-o, bocca avete qualche ho. Sobrar-avanzare, restare: esse-ó-è-pe-re-a-re, essere sopra è piede cosa ha cosa.

Subir - salire: esse-u-è-pe-i-re, essere sopra è piede avete cosa. Tapar - turare: te (tego) -a-pe-a-re, copre ha piede ha cosa. Teja - tegola: te-i-a, copre egli ha.

Tienda-tenda: te-i-e-in-ed-a, copre egli fuori entro costituito ha.

Toca - velo: te-o-ce-a, copre ho questo ha; se l'o si pronuncia chiuso sarà da interpretarsi per sopra.

Turrar - arrostire: ed-ur-ur-a-re, prodotto brucia brucia ha cosa; opure ed-ur-re-a-re, prodotto brucia cosa ha cosa; opure ed-u-ur-re-a-re, prodotto molto brucia cosa ha cosa.

Ubre - poppa: u-è-pe-re-e, sopra è piede cosa è.

Uraco-buco: u-ru-a-ce-ho, sopra rotto ha questo ho.

Vadil-badile: v-a-ed-i-ul, da sopra costituito avete qualche. Vanda - banda, compagnia; v-a-in-ed-a, molti ha entro co-

stituito ha.

Vanda - banda, fascia; v-a-in-ed-a, da sopra entro costituito ha.

Vizco - losco: vid-ex-ce-o, vede fuori questo ho.

Zabra - barchetta: ed-esse-ò-a-è-pe-re-a, costituita essere da aqua è piede cosa ha.

Sono analizzate le parole Gauso - oca nell'articolo OUV al numero 2, Harnero - vapilo, Haca, o Hacha - scure, Hastio - nausea, Hizar - issare nell'articolo <math>H, Paubio - popolo nell'articolo <math>P al numero T, Sobre - sopra nell'articolo <math>S al numero 1, O Vunda - benda nell'articolo <math>UV al numero 18.

VI. Analisi di alcune parole tedesche.

Aber -  $ma: a-b_p - e^{-s}e$ , ha è piede è cosa. Si opina essore aperta la e di aber, ma sicome non si ha un dizionario, che indichi quando sia a ritenersi chiusa, e quando aperta, così talora potrà essore errato il significato applicato alle e delle parole tedesche citate in questo libro.

Adel - nobile: ó-a-ed-e-ul, da molto costituito è qualche.

Adler-aquila: ó-a-ed-ul-e-re, da alto costituita qualche è cosa. Alt-vecchio: a-ul-aet, ha qualche età; opure ó-a-ul-ed, da molto, opure da sopra, qualche costituito.

Alter - vecchiaja; alt-e-re, vecchio è cosa.

Ast - ramo: 6-a-esse-ed, da sopra, opure sopra ha, essere

Auch - anche: a-u-ce, ha ho, opure ha sopra, questo.

Auf - sopra: a-u-f, ha ho sopra, opure ha sopra ho.

Aus - fuori: à-u-ex, ha ho fuori.

Beglauben - accreditare, Bekennen - confessare, Beklagen compiangere, Bereden - persuadere, Besitzen - possedere, Blitz baleno, Bohren - forare, Born - sorgente, Brechen - rompere, analizzato nell'articolo B al numero 1, e Bach-ruscello, Berg-monte, Brand-abbruciamento, Braten - arrostire, Braun - bruno, Brüllenruggire, Brunnen - fontana al successivo numero 2.

Bähre - bara: è-pe-ó-a-h-re-c, è piede da sopra ho cosa è.

Bearbeiten - lavorare: è-pe-e-arbeiten, è piede è lavorare. Bedienen - scrvire: è-ne-e-dienen, è piede è servire.

Bedienen - servire: è-pe-e-dienen, è piede è servire. Beule - tumore: è-pe-e-u-ul-e, è piede è sopra qualche è.

Bleichen - imbiancare: è-pe-lu (luce) -e-i-ce-e-in, è piede luce è, opuro derivante da luce, egli questo è entro.

Blenden-abbagliare: è-pe-lu-e-in-ed-e-in, è piede luce è, opure derivante da luce, entro produce è entro.

Brauch - uso: e-pe-re-a-u-ce, è piede cosa ha, opure da cosa, opure ir-a da andare, ho questo.

Brennen-bruciare: è-pe-ur-e-in-in-e-in, è piede bruciare è entro entro è entro.

Bresche - breccia: è-pe-ru-e-esse-ce-e, è piede derivante da rottura essere questo è.

Das - il, lo; ed-a-esse, costituito ha essere.

Degen - spada: de (privativo) -ed-ce-e-in, toglie costituito questo è entro; opure ed-e-ac (acus) -e-in, costituita è punta è entro.

Demüthig - umile, sommesso: de (privativo) -müthig, non coraggioso, mancante coraggio.

Dorf - villaggio: ed-o-re-f, costruzioni (case) ho cosa molte. Edel - nobile: ó, opure ó-e, -ed-e-ul, alto, opure derivante da

alto, molto, o sopra, costituito è qualche. Ehre - onore: e-h-re-e, è molto cosa è.

Eifer - zelo, fervore: e-i-fo (fuoco)-e-re, è egli fuoco è cosa. Eile-fretta: e, opure ó-e, -i-ul-e; è, opure molto è, va qualche è. Ein - uno: c-i-un, è egli uno.

Ende - fine: e-in-de (privativo), è entro manca; opure e-in (negativo) -cd-e, è non costituisce è.

Erbauen, erbrechen, erfüllen - fabricare, rompere, empire: e-re-bauen, brechen, füllen, è cosa fabricare, rompere, empire.

Essen - mangiare: cd-esse-e-in, mangiare essere è entro. Falte - piega, crespa: fo-a-ul-ed-e, vuoto ha qualche costituito è.

Fast quasi: fo-a-esse-ed, da ruoto, opure vuoto ha, essere costituito.

Faul - marcio: fo-a-u-ul, da vuoto ho qualche.

Feind - nemico: fa-e-in (negativo) -ed, fa è non costituito; opure fe-in-ed, fede non costituisce; opure fo (radicale di foedus) -e-in-ed, non derivante da fo costituito; opure fe-in-de, fede entro manca.

Fest - fermo: 6-e-esse-ed, molto è essere costituito.

Feuer - fuoco: fo-e-u-e-re, fuoco è ho è cosa.

Frage - dimanda: far (for, faris) -a-ed-ce-e, da parlare costituito questo è; fra: analizzabile anche f-or-a-, ho, opure fa da bocca.

Frech - audace: ó-e-re-e-ce, molta è cosa è questo: opure oir-e-ce, molto andare è questo.

Fressen - divorare: 6-re-essen, molta eosa mangiare.

Gebinde - eerehiatura: ed-ce-e-binde, costituisee questo è fascia. Gerede - discorso: ed-ce-e-rede, costituisce questo è parla,

Glanz - lustro, splendore: ed-ce-lu-a-in-ed-esse, prodotto questo da luce entro eostituito essere.

Glas - vetro: ed-ce-lu-a-esse, costituito questo da luce essere. Grab - fossa: ed-ce-ru-a-è-pe, costituito questo da rottura, opure rottura ha, è piede.

Haar - pelo: h-a-a-re, da sopra ha eosa.

Hafen - porto di mare, olla: ò-a-fo-e-in, da aqua vuoto è entro; opure à-a-ho-e-in, da aqua ho è entro.

Hals - collo: h-a-ul-esse, sopra ha, opure da sopra, qualche essere.

Hand - mano: h-a-in-ed, da sopra entro costituito.

Hart - duro, sodo: h-a-re-ed, da molto cosa costituita.

Haut - eute, pelle: 6-a-u-ed, da sopra, opure sopra ha, ho costituito.

Heben - alzare: h-e-è-pe-e-in, derivante da alto è piede è entro. Heer - esercito: h-e-e-re, derivante da molti è cosa.

Hehr - sublime: h-e-h-re, molto è alta cosa.

Held - eroe: h-e-ul-ed, molto è qualche costituito.

Herbe - aspro: h-e-ru-è-pe-e, molto è ruina (punge) è piede è. Herkommen - venire: h-e-re-kommen, ho è cosa venire.

Herr - signore: h-e-re-re, molto è cosa cosa.

Hersagen - recitare: h-e-re-sagen, ho, opure molto, cioè ad alta voce, è cosa dire.

Kalt - freddo: cu-a-vl-de (privativo), da cu, cioè da caldo, qualche manca.

Kein - nessuno: ce-e-in (negativo), questo è non.

Kelch - calice, coppa: cu-e-ul-ce, contiene è qualche questo. Kern - grano: k-e-or (orior-nascere)-in, questo è nasce entre. Knabe - fanciullo: cu-in-a-è-pe-e, da in culla è piede è.

Krank - ammalato: ee-ru-a-in-ee, questo ruina ha entro queste.

Kreis - eerchio, giro; oe-re-i-esse, ochio oosa è egli essere.

Lachen - ridere sul-ó-a-ee-in, qualche às opra questo è entre.

Laub - foglie, frondi: ul-a-u-è-pe, qualche ha sopra è piede.

Laube - pergola: ul-a-u-è-pe-e, qualche ha sopra è piede è.

Lauch - porro ul-a-u-e-, qualche ha sopra è piede è.

Lauch - porro ul-a-u-e-, qualche ha sopra questo.

L'auge-ranno, bucato: ul-ò-a-ed-ce-e, qualche da aqua sopra produce questo è, opuro ul-a-ò-ed-e-e, qualche ha aqua produce questo è. Leben - vicere: al (alo-nutrire) -e-è-pe-e-in, nutre è, opuro derivante da nutrire, è piede è entro.

Leib - corpo: al-e-i-è-pe, nutre è, opure derivante da nutrire, egli è piede.

Leicht - leggero: al (ali) -e-i-ce-ed, ali è egli questo costituito. Leichten - lucere: lu-e-i-ce-ed-e-in, luce è egli questo produce è entro.

Lein - lino: lu-e-in, luce è entro (cioè bianco).

Machen - fare: e-in-a-ce-e-in, è entro ha questo è entro. Malen - dipingere: e-in-ó-a-ul-e-in, è entro da sopra qualche è entro.

Manchmal - qualche volta: e-in-a-in-ce-e-in-a-ul, è entro ha entro questo è entro ha qualche.

Meer - mare: e-in-ô-e-e-re, in egli aqua è è eosa, opure in egli derivante da aqua è eosa.

Mehr - più : e-in-e-h-re, in egli è sopra cosa.

Melk - che ha latte: e-in-e-al (alo) -ce, in egli è nutre questo.

Nach - dopo, dietro: in-ó-a-ce, in da sopra questo. Nadel - ago: in-a-ed-e-ul, da entro costituito è qualche.

Nagel - chiodo: in-a-ea-e-ut, aa entro cosatanto e quaeste è Nagel - chiodo: in-a-ed-ce-e-ut, da entro costituito questo è quatche; Nagel in plurale: in-a-ó-ed-ce-e-ut, da entro molti (più)

Nahe - vicino: in-a-h-e, entro ha molto è.

costituito questo è qualche.

Narbe - cicatrice: in-a-ur-è-pe-e, entro ha bruciato è piede è. Nasz - molle, bagnato: in-ò-a-esse-esse, entro aqua ha, opure da aqua, essere prodotto essere. Nebel - nebbia: in-d-e-è-pe-e-ul, entro derivante da aqua è piede è qualche.

Nest - nido: in-e-esse-ed, entro è essere costituito.

Netz-rete: in-e-ed-ed-esse, entro è costrutto produce essere.

Nur - solamente: in-u-re, non sopra cosa, opure un-u-re, uno ho cosa.

Oben - sopra: ó-è-pe-e-in, sopra è piede è entro.

Ober - superiore: ó-è-pe-e-re, sopra è piede è cosa.

Ofen - forno: o-fo-e-in, ho fuoco è entro.

Pelz - pelle: pe-ó-e-ul-ed-esse, piede sopra è qualche costituito essere.

Pfad - sentiero: pe-f-a-ed, piede da sopra costituito.

Pfand - pegno: pe-f-a-in-ed, piede da sopra entro costituito.

Pflicht - dovere: pe-f-ul-i-ce-ed, piede sopra qualche avete
questo costituito.

Pinsel - pennello: ap- (apice - punta) -i-in-esse-e-ul, punta avete entro essere è qualche.

Plärren - strillare: pe-ul-a-o-or-re-e-in, piede qualche ha molto bocca cosa è entro, opure pe-ul-a-e-or-or-e-in, piede qualche ha è bocca bocca è entro.

Pracht - magnificenza: pe-re-ó-a-ce-ed , piede cosa da molto questo produce.

Prangen - pompeggiare: pe-re-ó-a-in-ed-ce-e-in, piede cosa da molto entro produce questo è entro.

Pressen - comprimere: pe-re-ó-e-esse-esse-e-in, piede cosa sopra è, opuro derivante da sopra, essere essere è entro.

Putz - ornamento: pe-u-ed-ed-esse, piede sopra costrutto costituisce essere.

Quaken-gracidare: voc-u-a-ce-e-in, da molta voce questo è entro. Quelle-sorgente: ce-u-e-ul-ul-e, questo sopra è qualche qualche è. Quiehen - stridere: voc-u-i-e-ce-e-in, voce molta avete, opuro

Quieken - stridere: voc-u-i-e-ce-e-in, voce molta avete, opuro egli , è questo è entro; opuro derivante da avete molta voce questo è entro.

Rabe-corvo: or (os, oris) -a-è-pe-e, bocca (voce) ha è piede è, opure ru (ruo) -a-è-pe-e, da ruina è piede è.

Rache - vendetta: ir (ira) -a-ce-e, da ira questo è.

Rachen-gola, bocca: or-a-ce-e-in, bocca ha questo è entro. Rad-ruota: ir (ire)-a-ed, da andare costituito. Rand - orlo: re-6-a-in-ed, cosa da sopra, opure sopra ha, entro costituita.

Ranzen - valigia: ire-a-in-ed-esse-e-in, da andare entro costituito essere è entro.

Rasen - arrabiare: ira-a-ed-esse-e-in, da ira, opure ira ha, prodotto essere è entro.

Raub - rapina : ru-a-u-è-pe , da rovina , opure rovina ha , molto è piede,

Rauch - fumo: ur-a-u-ce, da bruciare sopra questo.

Raum - spazio: ir-a-u-e-in, da andare molto è entro. Recht - diritto: re-c-ce-ed. cosa è questa stabilita.

Rede - discorso: or-e-ed-e, derivante da bocca costituito è.

Regen - pioggia: ò-re-e, opure re-ò-e, -ed-ce-e-in, derivante da cosa aqua, opure cosa derivante da aqua, costituito questo è entro.
Reis - riso, in latino oryza: ò-re-e-i-esse, derivante da cosa

aqua egli essere.

Reise - viaggio: ir (ire) -e-i-esse-e, andare è, opure derivante

da andare, egli essere è.

Rennen - correre: ir-e-in-in-e-in , derivante da andare entro

entro è entro.

Renten – rendere: re-e-in-ed-e-in, derivante da cosa entro produce è entro.

Risz - straccio: ru-i-esse-ed-esse, rotto avete essere prodotto

Risz - disegno, abbozzo: re-i-esse-ed-esse, cosa avete essere prodotta essere.

Rosz - cavallo: ir-o-esse-ed-esse, andare ho essere costituito essere.

Rufen - chiamare, gridare: or-u-f-e-in, bocca ho molto è entro. Rund - rotondo: ir-u-in-ed, andare sopra entro prodotto.

Sache - cosa: esse-ha-ce-e, essere ha questo è.

Sast - succo: esse-ha-f-ed, essere ha sopra prodotto.

Singen - cantare: os-i-in-ed-ce-e-in, bocca avete entro produce questo è entro.

Saum - orlo: esse-a-u-e-in, essere ha sopra è entro.

Schade - danno: esse-ce-a-de, essere questo ha manca.

Schaf - pecora: esse-ce-a-ov (ovis), essere questo ha pecora. Schau - mostra: esse-ce-a-u, essere questo ha sopra.

Schauen - guardare: esse-ce-a-u-e-in, essere questo ha sopra è entro.

Schaum-schiuma: esse-ce-a-u-e-in, essere questo ha sopra in eali. Schelten - gridare, far rumore: s, opure os, -ce-e-ul-ed-e-in, fuori, opure voce, questo è qualche produce è entro.

Scherz - scherzo: s-ce-e-re-ed-esse, fuori questa è cosa prodotta essere.

Schlaf - sonno: esse-ce-ul-a-f, essere questo qualche ha vuoto. Schlafen - dormire: schlaf-e-in, sonno è entro.

Schlau - sagace: esse-ce-ul-a-u, essere questo qualche ha sopra, molto; opure esse-ce-lu-a-u, essere questo da luce molto.

Schreiten - avanzarsi: s-ce-ir-e-i-ed-e-in, fuori, opure essere,

questo derivante da andare egli costituito è entro. Schrey - grido: s-ce-or-e-y, fuori, opure essere, questo bocca è molto; opure os-ce-re-e-y, bocca questa cosa è molto.

Schweiss - sudore: s-ce-w-e-i-esse-ed-esse, fuori questo derivante da sopra egli essere prodotto essere.

See - lago: esse-ò-e-e, essere derivante da aqua è.

Sehr - molto: esse-e-ó-re, essere è molta cosa.

Sitte-uso, costume; us-i-ed-ed-e, uso avete costituito costituito è. Solcher - tale: esse-o-ul-ce-e-re, essere ho qualche questo è cosa. Spät: tardo: esse-pe-aet, essere piede età.

Sprache - parola: esse-pe-or-a-ce-e, essere piede da bocca, opure bocca ha, questo è; opure os-pe-re-a-ce-e, voce piede cosa ha questo è.

Sprechen - parlare: esse-pe-or-e-ce-e-in, essere piede derivante da bocca questo è entro; opure os-pe-re-e-ce-e-in, voce piede cosa è questo è entro.

Stab - bastone: ast-a-è-pe, asta ha, opure da asta è piede.

Stark - forte: esse-ed-a, opure 6-a, -re-ce, essere costituito ha, opure da molto, cosa questo.

Stengel - stelo: ast-e-in-ed-ce-e-ul, asta è, opure derivante da asta, entro costituito questo è qualche.

Sterben - morire: esse-de (privativo) -e-re-è-pe-e-in, essere manca è cosa è piede è entro: opure esse-ed-e-ru-è-pe-e-in, essere prodotta è ruina è piede è entro.

Stern - stella: aster-in, astro entro.

Stock - bastone: ast-o-ce-ce, asta ho questo questo.

GERRARDINI. - Parte I.

Strasse - strada: esse-ed-ir-a-esse-esse-e, essere costituito da andare essere essere è.

Stroh - paglia: ast-re-o-h, aste cosa ho molte.

Suchen - cercare: esse-aug-e-in, essere ochj è entro, opure esse-u-ce-e-in, essere sopra questo è entro.

Tapfer - valente, valoroso: ed-a-pe-f-e-re, costituito ha, opure da produrre, piede molto è cosa.

Tauchen - tuffare: yd-a-u-ce-e-in, aqua ha, opure da aqua, sopra questo è entro.

Taufe - battesimo: yd-a-u-f-e, da aqua, opure aqua ha, sopra ho è.

Teich - stagno: yd-e-i-ce, derivante da aqua egli questo, opure ed-ò-e-i-ce, prodotto derivante da aqua egli questo.

Tief-fondo: ed-i-e-f-o, costituito avete è vuoto.

Tod - morte: de-o-ed, mancanza ho prodotta.

Traben - trottare: ed-ir-a-è-pe-e-in, costituito da andare è piede è entro.

Treppe - scala: ed-ir-e-pe-pe-e, produce andare è piede piede è. Ueben - esercitare: u-e-è-pe-e-in, sopra è, opuro derivante da sopra, è piede è entro.

Um - intorno: u-e-in, sopra in egli.

Ungleich - ineguale: u-in-gleich, ho non eguale.

Verachten - sprezzare: fo-e-re-achten, vuoto è cosa stimare. Verbinden - collegare: fa, opure ho, -c-re-binden, fa, opure ho, è cosa legare.

Vergehen - passare: v-e-re-gehen, fa, opure ho, è cosa andare. Verreden - disdire: fo-e-re-reden, vuoto è cosa dire.

Viel - molto: ó-i-e-ul, molto avete è qualche.

Voll - pieno: v-o-ul-ul, sopra, opure molto, ho qualche qualche.
Wache - guardia: v-a-ce-e, da sopra, opure sopra ha, questo è.
Wachen - vegliare: vo-a-ce-e-in, da sopra, opure sopra ha,

questo è entro.

Wallen - bollire: vo-a-ul-ul-e-in, sopra ha, opure da sopra,
qualche qualche è entro.

Wand-parete, muro: w-a-in-ed, sopra, alto, ha entro costrutto.

Warten - guardare, aspettare: w-a-re-ed-e-in, da sopra, opure
sopra ha, cosa costituita è entro.

Wedel - coda: 6-e-ed-e-ul, sopra è costituito è qualche.

Weise - saggio: 6-e-i-ed-esse-e, molto è egli costituito essere è. Weise - modo, maniera: ho-e-i-cd-csse-e, ho è eali stabilito essere è.

Welt - mondo: ó-c-ul-ed, sopra è qualche costituito.

Werk - opera: ho-e-re-ce, ho è cosa questo.

Wie - come: 10-i-e, sopra, opure ho, avete è.

Wimper - palpebra: 6-i-e-in-pe-e-re, sopra avete in egli piede è cosa.

Wort - parola: w-or- (os - oris) -ed, ho bocca produce, opure vo-re-ed, voce cosa prodotta.

Zauber - magia: ed-os-a-u-è-pe-e-re, eostituito da bocca ho è piede è cosa.

Zaum-briglia: ed-os-a-u-e-in, costituito da bocca ho è entro. Zehren - mangiare e bere: ed (edo) -esse-e-h-re-e-in, mangiare essere è molto cosa è entro.

Zerarbeiten - ammazzarsi a lavorare: ed-esse-6-e-re-arbeiten, produce essere derivante da molto, opure molto è, cosa lavorare. Zerbrechen - spezzare: ed-esse-ó-c-re-brechen, produce essere

derivante da molto, opure molto è, cosa rompere,

Zoll - dazio: dà-esse-o-ul-ul, dà essere ho qualche qualche. Zweyfel - dubio: zwey-f-e-ul, sopra due è qualche.

Sono analizzate le parole Kaiser - imperatore, e König - re, nell'articolo sulla lettera C al numero XI, Feyern - festeggiare, Fladen - focaccia . Flimmern - scintillare . Flinken - lucicare . Funke - scintilla , Bruder - fratello , Fach - cassettino , Facher ventaglio, Fade - scipito, Fall - caduta, Fallen - cadere, Farzen tirar peti, Faseln - figliare, Fasz - botte, Feder - penna, Fehl difetto , Fehlen - mancare , Felgen - arare , Fenchel - finocchio . Fist - peto, Flau - debolc, Flicken - rapezzare, Flieder - sambuco, Frau - donna, Freund - amico, Frist - termine, Furche - solco, Furz - pcto, Vetter - zio, cugino, Dach - tetto, Decken - coprire, Fell - pelle, Fels - roccia, rupe, Fett - grasso, Fette - comignolo, Firniss - vernice , Firste - sommità , Fleisch - carne , Flor - velo , Forst - comignolo, Fracht - carico, Feucht - umido, Fisch - pesce, Vogel - uccello nell'articolo F ai numeri III, IV, VI, VII, e VIII, Gans - oca nell'articolo OUV al numero 2, Hacken - uncino, Hirn - cervello, Hoch - alto, Holper - monticello nell'articolo H, Lesen - leggere nell'articolo L al numero XI, Mutter nell'articolo M al numero 4, Napf - nappo, Nacht - notte nell'articolo N ai numeri 3, e 4, Sand - sabbia, Sage - voce, Sagen - dire, Sang - canto, Stein - sasso , Sole - aqua salsa , Sonne - sole , Sommer - estate , Sau, e Schwein - porco nell'articolo S ai numeri 8, 11, e 12, Zeit - tempo, Zaudern - indugiare, Zögern - temporeggiare, Zahn, e Zacken - dente, Zeichen - segno, Zorn - collera, Zuerst - daprima, Zuletzt - da ultimo nell'articolo Z al numero 4, Wasser - aqua, Bad - bagno, Rübe - rava, Apfel - pomo, Wahr - vero, Was - ciochè, Walchen-ondeggiare, Waschen - lavare, Waten - guadare, Weiher peschiera, Welle - onda, Woge - flutto, Wolke - nube, Walgen volgere, Windel - benda, Werful - cima, Wirbel - cocuzzo, Wacker bravo, Weit - largo, Werth - valore, Wachsen - crescere, Warm caldo, Wimpel - fiamma, Wuth - furore, Waise - orfano, Weib femina, Wind - vento, Waschen - ciarlare, Winseln - quaire, Weidmann - cacciatore, Winter - inverno, Wackeln, e Wanken vacillare, Watte - ovatta, Weiden - pascolare, Wolle - lana, Wein - vino nell'articolo sulle lettere O U V ai numeri 2, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, e 26.

VII. Analisi di alcune parole inglesi.

Alike - eguale, simile: a-ul-ik-e, ha qualche imagine è.

Areek - fumante: a-ur-e-e-ce, ha brucia avete, opure derivante da bruciare, è questo.

Ashes - cenere: a-us (urs da uro) h-ed-esse, ha bruciato molto è prodotto essere.

Be - essere: è-pe-e, è piede è.

Bee - ape: ap-e-e, ape avete, opure egli, è.

Blend - mescolare: è-pe-ul-e-in-ed, è piede qualche è entro produrre.

Break - rompere: è-pe-ru (ruo) -e-a-ce, è piede rompe è ha, opure derivante da è rompe, questo.

Breed - generare, produrre analizzata nell'articolo B al num. 2. Burn - bruciare: è-pe-ur-in, è piede brucia entro.

Clear - chiaro: ce-lu-e-a-re, questo luce è ha cosa.

· Cloak - mantello: ce-ul-ó-a-ce, questo qualche sopra ha, opure da sopra, questo.

Coat - abito, veste: ce-6-a-ed, questo da sopra costituito; opure ce-6-a-te (tego), questo sopra ha copre.

Crease - increspare, solcare: ce-ru-e-a-esse-e, questo derivante

da rompere, opure rompe avete, ha essere è: forse la r potrebbe rappresentare il verbo ire, andare.

Creep - strisciare, serpeggiare: ce-ir-e-e-pe, questo andare avete è piede.

Dark - oscuro: te (tego) -a-re-ce, coperto ha cosa questo.

Deep - profondo, fondo: de (privativo) -e-e-pe, manca, opure basso, avete è piede.

Dell - vallicella, cavo: de (privativo) -e-ul-ul, manca, opuro basso, è qualche qualche.

Devo - rugiada: ed-e-ò, prodotto avete aqua; opure yd-e-ò, aqua avete sopra.

Do - fare: ed-o, produce ho.

Dress - vestire, adornare, allestire: ed-re-e-esse-esse, costruire cosa è essere essere.

Eld - vecchiaja: 6-e-ul-aet, molto è qualche età.

End - occompa: o-c-un-act, motio e quanto etc.

End - fine, termine: e-in-ed, è non prodotto; opure e-in-de
(privativo), è entro manca.

Fire - fuoco: fo-i-re-e, fuoco avete cosa è.

Fret - rodere: f-ru-e-ed, sopra, opure ho, ruina è prodotta.

Get - ottenere, acquistare: ed-ce-e-ed, produce questo è prodotto.

Glare - bagliore, splendore: ed-ce-lu-a-re-e, prodotto questo da luce cosa è.

Gleam - barlume: ed-ce-lu-e-a-e-in, prodotto questo derivante da luce ha in eali.

Goad - pungolo: ac-o-a-ed, punta molta ha costituita.

Help-ajutare: h-e-ul-pe, ho, opure sopra, molto, è qualche piede.

Hem - orlare, fregiare: h-e-e-in, sopra è in egli.

King - re: aualizzata nell'articolo C al numero XI.

Learn - imparare: ul-e-a-re-in, qualche è ha in cosa, opure qualche è ha cosa entro.

Loaf - pane: al (alo) -o-a-f, nutre molto ha ho.

Lone - solo: ul-on-e, qualche uno è.

Meal - pasto: e-in-e-al, in egli avete nutrimento.

Meat - cibo: e-in-e-a-ed (edo - mangiare), in egli avete ha mangiare.

More - più: e-in-o-re-e, in egli sopra cosa è.

Neap - calante, decrescente: in (negativo) -e-a-pe, derivante da non ha piede.

Near - vicino, presso: in-e-a-re, derivante da entro ha cosa. Need - bisogno: in (negativo) -e-e-ed, derivante da non è prodotto.

Oar - remo: ó-ò-a-re, sopra da aqua cosa; opure ò-ó-a-re, da sopra aqua cosa.

Peak - sommità, cima: ap-e-a-k, apice egli ha questo: opure pe-e-ac (acus) piede avete punta.

Pearl - perla: pe-e-a-re-lu, piede è ha cosa luce.

Pond - stagno: pe-ò-in-ed, piede aqua entro costituita. Preach - predicare: pe-or-e-a-ce, piede derivante da parlare ha questo.

Reach - stendere, arrivare: ir-e-a-ce, derivante da andare ha questo.

Read - leggere: or (os, oris) -e-a-cd, bocca fuori ha produce. Repine - dolersi, lagnarsi: re-e-pi-in-e, (pi la voce come di lamento dei pulcini) cosa è lamento entro è.

Road - strada: ir (ire) -6-a-ed, da sopra andare costruito. Sear - secco, arido: us (urs) -e-a-re, derivante da bruciare ha

cosa, opure bruciato è ha cosa.

Seed - seme: esse-e-ed, essere è, opure egli, produce. Sleek - liscio, lucente : esse-lu-e-e-k, essere luce fuori è questo. Speach - parlare: os-pe-e-a-k, bocca piede fuori ha questo.

Stake - steccone: ast-a-ce-e, asta ha questo è.

Stew - stufare, far bollire lentamente: us-te-w, brucia coperto molto; opure us-te-e-w, derivante da brucia coperto molto.

Tell - dire, raccontare: ed-e-ul-ul, produrre è qualche qualche. True - vero: ed-re-u-c, costituita cosa ho è, opure sopra è. Vater - aqua: ò-a-ed-e-re, aqua ha costituita è cosa.

Weak - debole: w (fo) -e-a-k, vuoto avete ha questo.

Wealth - ricchezze, beni: w (6) -è-a-ul-ed, molto è ha qualche prodotto.

Wear - portare: w (6) -e-a-re, sopra è ha cosa.

Wear - consumarsi, logorarsi: fo-e-a-re, vuoto è ha cosa.

Well - pozzo: w (fo, opure d) -e-ul-ul, vuoto, opure aqua, d qualche qualche.

Wimble - foratojo, succhio: fo-i-e-in-è-pe-ul-e, vuoto avete in egli è piede qualche è.

Wrist-polso: 6-o-re-i-esse-ed, sopra ho cosa avete essere produce.

Writ - scritto, opera: \( \)o-cre-i-cd, sopra ho cosa arete prodotta. Sono analizzate le parole Brother - fratello nell' articole sulla lettera \( F\) al numero IV, \( Ilade - inclinazione, pendio, \( Ilade - sano, \)rigoroso, \( Ilandy - destro, abile, \( Ilaap - mucchio, cumulo nell' articolo II, \( Nap - pelo, \) \( Napless - spelato, \) \( Naples - nuca, \( Naplesig - teragliolo nell'articolo \) \( N \) al numero tere, \( People - popolo nell'articolo \( P \) al numero sette, \( Boat - battello, \( Bog - palude, \) pantano, \( Goose - oca, \) \( Boat - twola, \( Load - carica, \) Lord - signore, \( Winter - inverno nell'articolo sulla lettere \( OUV \) ai numeri due, tre, \( \) e vatidue.

VIII. Analisi di alcune parole olandesi.

Baat - profitto, interesse: e-pe-a-a-ed, è piede da ha prodotto, opure è piede ha ha prodotto.

Bleeken - imbiancare: è-pe-lu-e-e-k-e-in, è piede derivante da luce, opure luce fuorf, è questo è entro.

tuce, opure tuce piori, e questo e entro.

Breeken - rompere: e-pe-ru-e-e-k-c-in, è piede derivante da ruina (rottura) opure ruina fuori, è questo è entro.

Bres - bréccia: è-pe-ru-e-esse, è piede derivante da rottura essere, opure è piede rottura è essere.

Brok - pezzo, bricciola: e-pe-ru-o-ce, è piede rotto ho questo.

Dak - tetto: te (tego) -a-ce, copre ha questo.

Dom - stupido: de (privativo) -o-e-in, deficiente ho in egli.

Dood - morte: de (privativo) -o-o-ed, mancanza ho ho prodotta.

Dorp - villaggio: ed-o-re-pe, costruzioni (case) ho cosa piede.

Eind - fine, termine: e-in (negativo) -ed, è non costituisce; opure e-in-de (privativo), è entro manca.

Enkel - semplice: e-in-ce-ul, è entro questo è qualche: opuro e-un-ce-e-ul, è uno questo è qualche.

Fali - manto, velo: f (0) -a-ul-i, da sopra qualche avete. Feil - fallo: fo-e-i-ul, vuoto (mancanza) è avete, opure egli, qualche.

Flep - velo da testa: f (ó) -ul-è-pe, sopra qualche è piede. Galm - suono: voc-a-ul-e-in, voce ha qualche in egli.

Gans - oca: analizzata nell'articolo  $O\hat{U}V$  al numero due.

Gids - conduttore: ed-ce-i-ed-esse, produce questo va produce essere.

Grimmen - rugire: ed-ce-or, produce questo bocca, opure vocre (voce cosa) -i-e-in-e-in-e-in, avete in egli in egli è entro, Hair, opuro Haair - i capelli: Hair: 6-a-i-re, da sopra egli cosa; Haair: 6-a-a-i-re, da sopra ha egli cosa.

Hemel - cielo: 6-e-e-in-e-ul, sopra è in egli è qualche.

Honger - fame: fo-in-ed-ce-e-re, vuoto entro produce questo è cosa.

Huid - pelle: ó-u-i-ed, sopra ho avete costituito.

Inkommen - entrare: in-kommen, entro venire.

Iaagen - cacciare : i-a-a-ed-ce-e-in, da va ha prodotto questo è entro.

Keizer - imperatore, e Koning - re, analizzate nell'articolo sulla lettera C al numero XI.

Kind - infante: cu-in-ed, cova entro costituito.

Klaagen - lagnarsi: voc-ul-a-a-ed-ce-e-in, voce qualche ha ha prodotto questo è entro.

Klappen - riferire, divulgare: voc-ul-a-pe-pe-e-in, voce qualche ha piede piede è entro.

Klinken - suonare: voc-ul-i-in-ce-e-in, voce qualche avete entro questo è entro.

Knoest - nodo: ce-in-o-e-esse-ed, questo entro ho fuori, opure sopra è, essere prodotto.

Koorn - grano: ce-o-or-in, questo ho nasce entro. Kot - tetto: ce-o-te (tego), questo ho copre.

Krollen - miagolare: voc-re-o-ul-ul-e-in, voce cosa ho qualche qualche è entro.

Kus - bacio: ce-u-esse, questo sopra essere.

Kwast - nodo: ce-w-a-esse-ed, questo sopra ha essere prodotto. Laf - insipido: ul-a-fo, qualche ha vuoto.

Last-carico: ul-ó-a-esse-ed, qualche da sopra essere prodotto. Leiden - menare, condurre: ul-e-i (eo-andare) -ed-e-in, qua!che è va costituito è entro.

Licht-chiaro, splendore: lu-i-ce-ed, luce avete questo produce.

Lid - membro: ul-i-ed, qualche avete costituito.

Meer - più: e-in-e-b-e-re, in egli è sopra è cosa. Min-meno: e-in-i-in, è non avete entro, opure in egli avete non.

Min - amore: e-in-i-in, in egli avete entro.

Moed-coraggio: e-in-o-è-ed, in egli ho è produce.

Moede - lasso, debole: e-in-o-e-de (privativo), in egli ho è mancz. Na - presso: in-a, entro ha. Naad - cucitura: in-a-a-ed, entro ha ha costruito.

Naakt - nudo: in (negativo) -a-a-ce-ed, da non ha questo costituito.

Nop - nodo; in-6-pe, entro sopra piede.

Norsch - feroce, brutale, rozzo: in-o-ru (ruo) -esse-ce, entro ho rotto (rovina) essere questo.

Nut - utile: in-u-ed, entro molto produce.

Omreizen-viaggiare attorno: 6-e-in-reizen, sopra in egli andare. Ondankbaar-ingrato: 0-in (negativo) -dankbaar, ho non grato. Onder - sopra: 6-in-ed-e-re, sopra entro costituita è cosa.

Ook - così, egualmente: o-o-ce, ho ho questo.

Op - sopra: ó-pe, sopra piede.

Opper - superiore: o-pe-pe-e-re, sopra piede piede è cosa. Oven - forno: o-fo-e-in, ho fuoco è entro.

Pad - sentiero: pe-6-a-ed; piede da sopra costituito.

Pal - fermo: pe-a-ul, piede ha qualche.

Pand - pegno: pe-ó-a-in-ed, piede da sopra entro costituito. Pram-mammella: pa-re-a-c-in, pasce cosa ha in egli, opure da cosa pasce in egli; opure pe-or (orior) -a-e-in, piede da nato

(neonato) in egli.

Pronk - ornamento: pe-re-ó-in-ce, piede cosa sopra entro questo.

Puik - scelta; pe-u-i-ce, piede sopra avete questo.

Puilen - enfiarsi: pe-u-i-ul-e-in, piede sopra avete qualche è entre.

Puist - pustula, gemma di pianta, bottone: pe-u-i-esse-ed, piede sopra avete essere costituito. Raad - consiglio: or-a-a-ed, parla ha, opuro da parla, ha

produce.

Raapen – ammassare: re-a-a-pe-e-in, da cose ha piede è entro.

Ren - galoppo, corso: ir-e-in, andare è entro. Reus - gigante: re-e-u-esse, cosa è molto essere.

Ring - anello: ir (ire)-in-ed-ce, andare entro costituito questo;
opure re-i-in-ed-ce, cosa va entro costituito questo.

Roepen - chiamare: or-o-e-pe-e-in, bocca ho è piede è entro. Rooken - fumare: ur-o-o-ce-e-in, bruciare ho ho, opure sopra ho, od ho sopra, questo è entro.

Samen-insieme: esse-a-e-in-e-in, essere ha in egli è entro. Schaal-tazza: esse-cu-a-a-ul, essere covo (vuoto) ha ha qualche.

GHIRARDINI. - Perte I.

Schat - tesoro: esse-ce-a-te, essere questo ha coperto.

Scheen - osso della gamba: os-ce-e-e-in, osso questo è è entro. Scheut - gemma, bottone di pianta: esse-ce-e-u-ed, essere questo è sopra prodotto.

Schob, e Schub - scaglia (dei pesci): s-ce-o-è-pe, essere, opure fuori, questo sopra è piede.

Schot - progresso: esse-ce-o-ed, essere questo ho produce.
Schrad - magne: esse-ce-ru-a-a-ul, essere questo da mina he

Schraal - magro: esse-ce-ru-a-a-ul, essere questo da ruina ha qualche, opuro qualche da ha ruina questo essere.

Schuim - schiuma: esse-ce-u-i-e-in, essere questo sopra avete in egli.

Slak-lumaca: esse-ul-ò-a-ce, essere qualche da aqua questo; opure esse-lu-a-ce, essere da luce questo.

Springen - saltare: esse-pe-or (orior - nascere, sorgere) -i-ined-ce-e-in, essere piede sorge avete entro produce questo è entro.

Sprong - salto: esse-pe-or-o-in-ed-ce, essere piede sorge ho entro produce questo.

Stok - bastone: ast-o-ce, asta ho questo.

Tand - dente: ed (edo - mangiare) -a-in-ed, da mangiare entro costituito.

Toe-fermo: ed-o-e, costituito ho è.

Toorn - corruccio, ira: ed-o-o-ira-in, produce ho ho ira entro; se uno dei due o si pronuncia chiuso avrebbe il significato di molto. Traan-lacrima: ed-re-o-a-a-in, produce cosa da aqua ha entro.

Trap - scala, montata: ed-ir-a-pe, costituito da andare piede.
Twist - querela, disputa: tw-i-esse-ed, due avete essere produce.
Vaak - spesso: v-a-a-k, molto ha, opure da molto, ha questo.

Vagt - guardia: v-a-ed-ce-te, da sopra produce questo protege, difende.

Vagt-lana: ov (ovis-pecora)-a-ed-ce-te, pecora ha produce questo copre.

Vat - vaso: fo-a-ed, vuoto ha costituito; opure o-a-ed, da aqua costituito.

Vel - pelle: ó-e-ul, sopra è qualche.

Voeden-nutrire: 6-o-ed-e-in, molto ho mangiare è entro. Voederen-pascolare, pascere: 6-o-ed-e-re-e-in, molto ho mangiare è cosa è entro; opure ov-o-ederen, pecore ho mangiare è cosa è entro. War-torcitura, avvolgimento: w-a-re, sopra ha cosa, opure da sopra cosa.

Wasschen - lavare: w-a-esse-esse-ce-e-in, ayua ha, opure da aqua, essere essere questo è entro.

Wassen - crescere: w-a-esse-esse-e-in, sopra ha essere essere è entro.

Wat - qualche cosa: w-a-ed, ho ha, opure da ho, prodotto.

Water - aqua: è-a-ed-e-re, aqua ha costituita è cosa. Wenden - girare, volgere: é-e-in-ed-e-in, sopra è entro pro-

duce è entro.

Wet-legge, regola: ó-e-ed, sopra è costituito.

Wil - volontà: ó-i-ul, sopra avete qualche.

Winter - inverno: analizzata nell'articolo OUV al numero 22. Wol - lana: ov-o-ul, pecora ho qualche.

Wond - piaga, ferita: fo-o-in-ed, vuoto ho entro prodotto.

Wreeten - divorare: 10-re-e-cten, molta cosa è mangiare. Eten: e-ed (edo)-e-in, è mangiare è entro.

Zand - sabia: ed-esse-ò-a-in-ed, costituito essere aqua ha entro prodotto.

Zang - canto: os-a-in-ed-ce, voce ha, opure da voce, entro prodotto questo.

Zucager - cognato, fratello della moglie, o del marito: ed-essefo-a-ed-ce-e-re, costituito essere da fo (radicale di foemina, feto, figlio, vulva) prodotto questo è cosa.

Zwak - debole: ed-esse-fo-a-cc, costituito essere vuoto ha questo. Zwenken - girare, volgere: ed-esse-ó-e-in-ce-e-in, costituito essere sopra è entro questo è entro.

## ARTICOLO XL.

Dei dizionarj occorrenti per lo studio della lingua umana in genere, e delle lingue speciali.

Gli studj fatti sulla lingua umana hanno persuaso potere riescire utile al progresso della scienza sulle lingue la redazione di varj dizionari nelle varie lingue con determinati segni per tutte le lingue, e in ispecie dei dizionari sotto indicati.

Il primo dizionario da redigersi in ciascuna lingua sarebbo quello, che indicasse l.\* se una vocale sia lunga, o breve; 2.\* se in ispecie le vocali e, o, u siano aperte, o chiuse; 3.\* dove cada la pausa di ciascuna parola. Un tale bisogno si manifesta dal diverso valore, che è ad attriburisi ad una parola, o ad una voce, o ad una sillaba secondo la sua natura di lunga, o breve, di aperta, o chiusa. Nei dizionari ora in uso non sono indicate in generale dette circostanze, e perciò sono a determinarsi i segni, che le indichino, e che tali segni siano usati in tutte le lingue, in quanto foses ammissibile, per rendere a tutti meno difficili gli studi di confronto fra più lingue, confronto spesso utile, e non di raro necessario per scoprire se una vocale sia a pronunciarsi aperta, o chiusa, o se, e quale assimilazione, o trasformazione sia avventa.

Il dizionario dovrebbe esporre ogni parola colla ortografia, e coi segni in uso in ciascuna lingua, e poscia ripetere di seguito la parola stessa senza alcuno dei segni ora in uso, ed invece avere i segni, che si propongono, o che si trovasse di adottare.

Sarebbe ad apporsi una lineetta orizontale sotto la vocale, o le vocali, che di loro natura fossero aperte, come in essere, ebligo, e sovraporre una egunle lineetta alla vocale, o alle vocali, che fossero chiuse, come in sēme, ōmbra: quindi tutte le vocali, o quanto meno le vocali e, o, dovrebbero avere una lineetta orizontale, o sotto, o sopra di esse, ed essendone prive sarebbe a ritenersi incerto il modo di pronunciarle, lasciando così luogo ad aggiungerla, secondo che vonissero poi riconoscitte certe.

Per indicare una vocale lunga sarebbe ad apporsi al di sotto della vocale un punto, come nello prime vocali delle parole essere, obligo, seme, jambra; per indicarla breve sarebbe a sovraporsi il segno v, come in tavola: la vocale senza segno sarebbe a ritenersi incerta.

Per indicare poi la pausa sarebbe ad aggiungersi un secondo punto al di sotto, per cui sarebbe a stamparsi essere, gbligo, seme, ombra, destino, destino, destino, perdono, perdono, perdono,

La segnatura come sopra delle parole sarebbe diretta ad indicare nel dizionario la natura delle vocali, e non il modo di pronunciarle, perchè anzi colla segnatura ora additata si andrebbe qualche volta ad indicare una pronuncia diversa dall' usata, come sarebbe nel caso delle parole carnivori, erbivori, in qui l'o di vori pronunciasi breve, mentre colla nuova segnatura verrebbe indicato lungo, essendo di fatto chiuso, e lungo l'o di vori, come rilevasi dalla parola divora, e in carnivori, erbivori è reso breve per effetto della sua aggregazione alle parole precedenti. Ciò stanto alla parola carnivori dovrebbe essere ripetuta la stessa parola coi segni suindicati, poi ripetuta una seconda volta col solo segno o sull'o per indicare la sua brevità nella pronuncia, non ostante il sottopostovi punto indicante una vocale di natura lunga: l'analisi di carnivori sarebbe carn-i-vor-i, carne avete divorano eglino, e quella di erbivori sarebbe erba-i-vor-i, erba avete divorano calino.

Sicome, ripetesi, la nuova segnatura tenderebbe a far conoscere la natura delle vocali, così può avvenire, che in una parola sianvi più vocali lunghe, sebene siavi una sola pausa, come in parlo parlque parlque, perche l'a di parlo conserva la sua lunghezza, ossia il suo, significato anche nei suoi derivati, sebene nello parole derivate non cada la pausa sopra di essa.

Riguardo al significato delle parole, quando si trovasse di indicario pei varj loro usi, sarebbe ad indicarsi daprima il significato positivo, e indi quello, o quelli applicati, mentre spesso si è usato il contrario, e talvolta il significato positivo non è stato nemeno citato.

Sulla vocale u sono a farsi degli studi per rilevare la ragione, per la quale l'u latino corrisponde in italiano ora ad un ō chiuso, ora ad un o aperto, ed ora è conservato come u, e se vi sia, e quale la causa, per cui ora si pronuncia come l'u francese, ed ora come l'u toscano, cioè come l'ou francese.

Oltre detti segni sarebbe a farsi anche la distinzione delle latera s, e x, e seponendole daprima come in pasato, indi colle s, e z lunghe se devono pronunciarsi dure, e colle s, e z corte se si devono, o si dovrebero pronunciarsi, dovrebbero essere usate la s, e la z lunghe con una linecta orizontale, che tagliasse la la s, e la z lunghe con una linecta orizontale, che tagliasse la parto inferiore, per cui la loro forma risulterebe f  $_{2}$  L'importanza di tale distinzione desumesi dall'articolo 29 sulla lettera  $S_{c}$  ed aquello 33 sulla lettera  $S_{c}$ 

Per rilevare detti estremi sulle vocali, e sulle lettere s. s., serebbero a consultrari dialetti, quelli in ispecie dei montanari, e degli isolani parlanti la lingua, cui si riferisce il dizionario, e potranno giovare le distinzioni, e diversità usate in altre lingue per adottarle, in quanto fossero con fondamento applicabili: inoltre chi sart per redigerio, converra sia state allevato da bambino, e rimasto sino alla sua virilità nel paese, della cui lingua vuole occuparsi. Il modo di leggere delle scuole, e degli scienziati non offer scienzeza di virità, e siane prora, che nelle chiese, e nelle scuole pronunciasi credo, Deus, meus coll' e aperta, mentre in tialiano la parola credo si pronuncia coll'e chiusa, e mentre le parole Dio, e suio indicano manifestamente, che la e deve pronunciarsi chiusa.

I nuovi segni sarebbero per la redazione del ridetto dizionario, en ona applicabili pel momento alla scrittura a mano, e alla stampa dei libri, poichè, non ostante che in origine non siasi usato alcun segno, per quanto è presunibile, dovrebbero continuare quelli in uso, onde non recare confusione coll'introdurre novità, o correzioni a poco a poco, e sembrerobbe consigliato l'attendere la formazione dei dizionari propesti in questo articolo, il riliveo degli errori certi di ortografia, e la decisione sulle correzioni da adottari. Non è ad ammettersi la introduzione di tutti i nuovi segni nelle scritture a mano, e nelle stampe, perchè la scrittura, e la lettura diventerobbero complicate, riescirebbe più faticoso il leggere, più facile il commettere errori, più difficile il collocare i segni con precisione, e per leggere cocorrecebbe un tempo mag-

giore, e una maggiore istruzione. Potrebbe però giovare qualche libro stampato con tutti i proposti segni per servire di esercizio pratico a conoscere il valore delle vocali, e le pause delle parole.

Sempre nello scopo di facilitare lo studio di una lingua sarebbe suggerita per detto dizionario l'aggiunta della corrispondente parola di altre lingue, come riguardo all'italiano alla parola deano dovrebbe susseguire dianus; a detto-dictus; a mio-meus; a coda-cauda, in cui l'o chiuso rappresenta le due vocali au; a poco-paucus, in cui l'o aperto rappresenta anch'esso le due vocali au; a ombra - umbra; ad affermare - adfirmare; a cassa capsa; a esso - ipse; a nozze - nuptiae; a sasso - saxum; a scritto scriptus; a scrivere - scribere, ed altre. Riguardo al francese alla parola bianco dovrebbe susseguire la parola blanc, e così si avrebbe, che l'i rappresenta un'l, e questa la radicale lu-luce; a bruciarebrûler, da cui scorgesi, che l'idea principale della parola è rappresentata dalle prime tre lettere; a colare - couler, e da questa avrebbesi la assicurazione, che la l di colare rappresenta la sillaba ul - ullus; a imbarazzo - embarras, a imperatore - empereur. nelle quali parole è a studiarsi la causa dell'uso di un i in italiano, e di un' e in francese; a leone - lion, dal confronto delle quali si può dedurre consistere la radicale nella sola lettera l rappresentante al radicale di alo - nutrire. Riguardo allo spagnuolo alla parola coprire - cubrir; a dopio - doble; a forte - fuerte; a forza - fuerca; a inimico - enemigo; a invidia - embidia; a involgere - embolver; a lingua il francese langue, indi lo spagnuolo lengua, indi il valaco limba. Riguardo al valaco alla parola anno anu; a carro - caru; a dopo - dupo; a correre - curu; a legno lemnu; a mentire - minti; a monte - munte; a notte - nopte; a petto - pieptu; a pugno - pumnu; a guattro - patru; a segno semnu: a singolo - singuru. Altretanto sarebbe a farsi riguardo alle altre lingue, e un simile dizionario sarebbe a farsi anche per ciascuna altra lingua.

Alle parole esposte nel modo sinora usato, indi coi nuovi segni, e di poi nei casi suindicati colla corrispondente parola latina sarebbe a premetersi, o posporsi alla parola latina il modo, in cui anticamente furono usate in iscritto, di modo che la parola Danno dovrebbo essere susseguita da demuno, poi dal latino dannum, e indi dall'antico dangunua esistente in varie pergamene vedute, e

da ciò si presenterebbe la avvenuta assimilazione del p oltre la conversione della m in un' n. Parola dovrebbe essere susseguita da parola, indi da paraula così scritta anticamente, e da ciò ri-levrerbbesi, che le due vocali au furono convertite in un o aperio; Popolo dovrebbe essere susseguito da papolo, indi da poplus; Publico da publico, indi da poplus; e così di altre parole. Dalla analisi di dampno mancanza asrobbe de-ca-in-pe-tin-ho, unancanza ha ria egli piede entro ho, e quindi sarobbe espressa in idea di un fondamento di mancanza, e non mancanza assoluta, sicome in fatto un danno esprime un toglimento parziale, e non totale. Dalla analisi di paraula si avrebbe pe-a-or-a-ul-a, piede ha da bocca qualche ha, e quindi che l'a di au rappresenta la preposizione a dell'abbativo, e che ul forma parte dell'aggettivo utlus significante qualche.

Ciò che si è sopra espesto riguarda in generale tutte le lingue, in quanto vi sia applicabile, ma in parte è stato detto in ispecie pel dizionario italiano. Rapporto a questo, ed anche agli altri dizionari, in quanto fosse applicabile, sarebbe suggerito, che in fine del proposto dizionario, o separatamente fosse aggiunto allo scopo di agevolare lo studio della natura delle parole un elenco alfabetico coi novoi segni.

- 1. Delle parole, in cui l'e italiano corrisponde ad un f in latino, come in degno-dignus, pegno-pignus.
- 2. Altro di quelle in cui l'i italiano corrisponde ad un'e in latino, come in Dio Deus, mio meus, misura mensura, sicuro securus.
- Altro di quelle, in cui l'o in italiano corrisponde ad un u in latino, come in bollire - bullio, giogo - jugum, volgo - vulgus.
- 4. Altro di quelle, in cui l'o in italiano corrisponde alle vo-cali au in latino, separando quelle dell'o chiuso, come in coda -cauda da quelle dell'o aperto, come in lode laus, povero pauper.
  5. Altro di quelle, in cui l'o latino corrisponde ad uo in italiano,
- come in bonus buono, jocus giucco, locus luogo, nocet nuoce.

  6. Altro di quelle egualmente scritte, ma aventi una pausa, o
- O. Altro di quelle egualmente scritte, ma aventi una pausa, o un suono diverso, come calamita - calamità, cerre - cerre, detto detto - detto; gia - gia, merce - merce, meta - meta, pero - pero, terre terre.

7. Altro di qualle eguali nelle lettere, nelle pause, e nei suoni, ma di significato diverso, come in abito nome, e verbo; fino - sottite, e fino in significato di sino; letto da dormire, e da leggere; molle aggettivo, e plurale di molla; riso - grano, e da ridere; rosa - fiore, e da rodere; sano, e vano aggettivi, e verbi, ritenuto erroneo l'uso di scrivere con due n i plurali di sa, e di ca.

8. Altro di quelle scritte in pià modi come sarebbe Amadeo, e Amedeo, camara; e camera, comodo, e commodo, comune, e commune, inimico, nemico, e nimico, ripa, e riva, onde facilitare il loro studio per rilevare quale sia il giusto modo di scriverie, e pronunciarle, o se i vari modi siano ammissibili.

9. Altro delle parole aventi una lettera in una lingua, e di quelle aventi dopia la stessa lettera in altra lingua, come kale, pena, plopu in valaco, e calle, penna, pioppo in italiano; alonger, leger in francese, allungare, leggiero in italiano; Nebel in tedesco, nebula in latino, e nebbia in italiano.

10. Altro delle parole aventi in una lingua una lettera, e aventi invoce altra lettera in altra lingua, come sarchbe un b in una lingua, e una delle lettere f p r v in altra: Britar in sansorito, Bruder in tedesco, freter in latino; cabo, doble in spagnuolo, capo, doplo in tibilano; rorui in valano, nuebe in italiano; tadil una dia in spagnuolo, c badile, banda in italiano; tadilu in latino, e tarole in italiano;

11. Altro delle parole aventi un dittongo in una lingua rappresentato da una sola vocale in altra lingua: aequalis, laesus, coelebs, foemina in latino, equale, leso, celibe, femina in italiano.

Detto dizionario italiano coi proposti elenchi sarebbe a redigersi non solo per agevolare, come gli altri, al progresso della scienza, ma anche per procedere in confronto con quelli di altre lingue a riconoscere i molti errori ortografici attai introdutti nella lingua italiana, di parte dei quali si tratta nella parte terza degli studj fatti, errori alteranti il significato intrinseco delle parole, e che perciò interessa siano riconosciuti sussistenti, o insussistenti, ondo: introdurre nei libri, e nello serivere le correzioni necessarie, e così rendere la lingua molto più facile agli stranieri, e agli stessi italiani. Col sussidio delle lingue francese, spagnuola, valaca, e sanserita sara più facile il rilevare la esistenza di motit errori non trattati, e la sussistenza, o meno di quelli rimarcati in detta terza parte, e da altri. A tale fine sarebbe suggerito, che da una associazione di studiosi, o da singoli individui fosse indagato se sussistano gli crrori rimarcati, quali altri sussistano non trattati, quali siano i motivi dimostranti gli errori ricinoscini sussistenti, e che indi fosse fatto un dizionario alfabetico delle parole italiane errate seritte come ora si usa, indi seritte di nuovo colla correzione, che venisse adottata, e indi ripetuta una seconda volta coi segni già proposti per indicare le vocali lunghe, le brevi, le chiuse, le operte, e le pause. Ad un tale dizionario di correzioni dovrebbe susseguire un eleuco alfabetico delle parole, per le quali la correzione non sarebbesi trovata totalmente fondata, esponacho prima il modo attuale, poscia la correzione presentatasi munita dei nuovi segni, ma non adottata.

A ottenere detti fini è suggerita anche la compiliazione di un dizionario desineziale, in cui siano notate tutte le parole terminanti con una data sillaba, quand'anche le parole non costituiseano una rima fra loro, come sarebbero armadio, Egidio, escordio, gaudio, medio, modio, omicidio, podio, raddo, rimedio, tedio, riguardo alla desinenza dio; è in tale dizionario desinenziale convrebbero essere distinte oltre le pause anche la natura delle vosti, giachè negli attuali rimari erroneamente sono date come rime le desinenze con lettere di natura diversa.

Per somaninistrare agli studiosi una facilitazione allo studio del vulore delle lettere dell'alfabeto sarcebbe suggerita la compilazione di un dizionario delle parole aventi una data lettera consonanto no incoministuni colla consonante stessa, come sarcebbe sulla lettera b abate, abbietto, abitare, alla, ambire, anglito, arbusto, assorbire, attribuire, cabata, cambiare, carbone, celibe, cito, cocombo, cubo, debito, debito, chano, obro, emblema, fabro, fobre, e coal serivere daprima le parole incomincianti per a aventi un b, poi quelle incomincianti per e aventi un b, poi quelle incomincianti per un d'aventi un b, c così di seguito per una tale lettera, e indi fire altrictanto per le altre consonanti.

Sicome nella scrittura, e nella stampa non sarebbero ad usarsi tutti i segni sovra proposti pel dizionario speciale riguardo alle vocali, e alle pause, perche la scrittura, e la lettura diventerebbero complicate, riescirobbe più faticoso il leggere, più difficile il collocare i segni con precisione, e per leggere occorrerebbero un tempo maggiore, o una maggiore istruzione, così si presenterebbero opportuni lo studio delle norme generali, o speciali, che potessero facilitare la lettura delle parole italiane, e la successiva redazione di un compendio delle norme in seguito alle correzioni, che venissero adottate, e alla redazione degli altri lavori accennati.

Riguardo ai segni da adottarsi sembrerebbe; 1.º che fosse a conservarsi l'uso dell'apostrofo per indicare la avvenuta ommissione di una lettera, l'uso dei due punti al di sopra, dove occorresse indicare la pronuncia separata di due vocali attigue, e l'uso dell'accento circonflesso per indicare la avvenuta assimilazione di una o più lettere; 2.º che fosse a sostituirsi all'accento una lincetta orizzontale sotto la vocale ora accentata, se la vocale è aperta, una lineetta orizzontale al di sopra se la vocale fosse chiusa, e nessuna linea, se la vocale fosse incerta, o non distinta in aperta, e chiusa; 3.º che fosse a determinarsi quali parole debbano essere segnate come sopra, sia per far conoscere la loro pausa, o la loro diversità da altre cgualmente scritte come in viola, e viola, per le quali sembrerebbe doversi sottoporre un punto all'i a viola in significato di fare violenza, sia perchè viola - fiore, o istrumento avrebbe la pausa sull'o giusta la regola che in generale le parole polisillabe senza accento sono niane.

- Fra la norme presentatesi per agevolare la lettura vi sarebbero le seguenti:
- Una parola accentata ha la pausa sulla vocale accentata, come in lavoro tempo presente, e lavoro tempo passato; gravita verbo, e gravita nome: favori nome, e favori verbo.
- 2. Le parole non aventi accento sull'ultima sillaba non hanno la pausa sull'ultima sillaba; le parole però aventi la pausa sulla penultima, o sulla terz'ultima sillaba la conservano, se la penultima sillaba diviene l'ultima per la ommissione dell'ultima vocale, come so in linogo di manze, sentire, mortate, padvone, tesoro, amano, dissero, facile si scrivesse amar, sentir, mortat, padvon, teoro, amano, dissero, facile si scrivesse amar, sentir, mortat, padvon, teoro, amano, dissero, facile.
- 3. L'accento è da apporsi ai monosillabi da, gia, la, e, ne, se, di, li, si, per distinguere da verbo da da preposizione dell'ablativo, gia avverbio da gia verebo, da avverbio da la articolo, e verbo da e congiunzione, ne particella negativa da ne pronome, se pro-

nome da se congiunzione, di giorno da di preposizione del genitivo, li avverbio da li articolo, o pronome, si particella affermativa da si pronome.

4. I monosilibài lo, la, ci, vi, ne, che, fra, tra, od altri, quando sono soli hanno la pausa sopra di essi, ma aggregati ad altra parola non conservano la pausa, come in amalo, amala, amali, amala, la come la conservano hanno la vocale accentata come in cola polete; quando la parola è compesta di due monosilibài, la pausa si conserva sul primo monosillabo, se il secondo non ha l'accento, come nel primo caso daci, dani, dane, hari, infra, contra, e nel socondo caso bensi, purche siche, lasu.

5. La aggregazione ai verbi dei pronomi lo, li, la, le, me, mi, te, li, se, si, ce, ci, ve, vi, ne, o degli avverbi ci, vi non atrara la pausa dei verbi stessi, come da parlae pardami parlaci - parlamene, nelle quali la pausa è conservata sulla prima a di parlaci da parlate parlategii- parlateme - parlatemene, parlateme - parlategi quali la pausa è conservata sulla seconda a di parlaci; da parlara - parleragene, parleragene, parleragene, palle quali la pausa è conservata sull's; da arricato - arricaci, in cui la pausa e conservata sull'a di arricato; da modera nomberati - moderata - parleragene, palle quali la pausa è conservata sull'o di modera.

 L'j di forma lunga non ha mai la pausa sopra di sè, come in fornaj, notaj, ferraj, desideri, tugurj.

 Le parole bisillabe hanno la pausa sulla prima sillaba, quando la seconda non è accentata, come in mio, tuo, noi, voi, sia, reo, pane, cena, vite, oro, muro.

8. Le parole maggiori di due sillabe sono in generale a presumersi piane, cioè colla pausa sulla penultima sillaba, quando non vi è accentro, che la manifesti altrove, o siavi altra circostanza, che additi altramente: quindi sono a presumersi, o sono piane le parole vapaee, fedele, tipiclele, cornice, quadrimestre.

9. Sono sdruccioli gli infiniti dei verbi della terza conjugazione, como in credere, correre, o del verbo essere, e in generale le terze persone plurali del presente, dell'imperfetto, e del perfetto dell'indicativo, e dei presenti del soggiuntivo, delle prima e terzo per-

sone plurali del l'imperfetto del soggiuntivo, e delle torza persone plurali del condizionale, nelle quali desinenze la pausa sarebbe sulla terz'ultima sillaha, come in anuno, temono, credono, sentono, amacuno, temevano, tegereano, sentituano, amarono, temerono, credenon, sentituo, amino, temano, credano, sentituo, amassimo, temessimo, credessimo, sentissimo, amassero, temessero, credessero, sentissero, amerebero, temerebero, crederebero, sentivebero, eccettuate le terze persone plurali vanuo, hanna, danno, fauno, sanno, e stanno, ma non i derivati constano, e contrastano. I verbi derivati da una parola sdrucciola hamo bisdrucciola le persone terze plurali del presente dell'imdicativo, del soggiuntivo, di maniere che aninare derivando da arino sono bisdruccioli cinimano, aninino; ordinare derivando da dridine sono bisdruccioli ordinano, ordinino.

10. Sono sdruccioli in generale i superlativi terminanti in mo, come massimo, integerrimo, minimo, bellissimo, benissimo, ottimo; le parole terminanti in asimo, esimo, come biasimo, le terminanti in agine, igine, ugine, ocone fargone, caligine, rugine, rugine, esile, regine, esile, regine, esile, regine, esile, regine, esile, rugine, decine, deco, esile, osteto, esile, osteto, ustico, esile, osteto, esile, osteto, osteto, osteto, osteto, osteto, osteto, osteto, esile, osteto, osteto

11. Sono piane le parole con due consonanti eguali nell'ultima sillaba, i diminutivi terminanti in ino, e in generale i nomi terminanti in one, ore, ose, coi rispettivi feminini, e plurali, come in atumo, cacallo, duvotto, bellino, padrone, stradone, signore, timore, furioso, grandisos.

È a ritenersi chiusa la vocale e

a) Nelle desinenze del tempo presente del modo infinito dei verbi della seconda conjugazione: godere, temere.

- b) Nelle persone prime, e seconde del plurale dei futuri di tutti i verbi: amaremo, amarete, temeremo, temerete, scriveremo, scriverete, sentiremo, sentirete.
- c) Nei tempi imperfetti del modo indicativo, e del congiuntivo dei verbi di seconda, e terza conjugazione: temēva, temēssi, scrivēva, scrivēssi.
- d) Nei tempi imperfetti secondi del modo soggiuntivo di tutte le conjugazioni: amarēi, temerēi, scriverēi, sentirēi.
- e) Nei tempi perfetti dell'indicativo dei verbi della seconda conjugazione: temët, temëst, oe in quelli della terza conjugazione per tutte le persone, se sono conservate tutte le lettere meno la sillaba desimenziale re, come in bettere -battë i, battëst, battëst, battëste, battërono, e altramente soltanto in alcune persone como in serieere serieëst, serieëst, eserieëst, eserieëst,
- f) Nei participi presenti, e nei gerundi dei verbi di seconda, terza, e quarta conjugazione: temēnte, scrivente, dormiente, temēndo, scrivendo, dormendo.
- g) Nelle parole terminanti in egna, egno, enta, ente, ento, enza, esa, ese, eso, esima, esimo, e nei diminutivi in etta, etto: consegna, sostegno, trenta, gente, parlamento, potenza, difesa, palese, illeso, quaresima, medesimo, arietta, borghetto.
- h) nelle parole terminanti in esca, esco, come fantesca, guerresco, ma eccettuati esca, ed esco in significato di escire, e i loro derivati riesca, riesco.
- 13. É a ritenersi aperta la vocale e nelle parole terminanti in cfica, efico, eria, erno, erra, erro, ersa, erso, erta, erto, erca, erco, estra, estre, estre, estre, etica, etico, como in benefica, venefico, caverna, interno, guerra, ferro, fersa, avverto, offerla, aperto, caterna, servo, finestra, silvestre, canestro, artimetica, frenetico, nei diminutivi terminati in ella, ello, come in carettale, essello.
- 14. É a ritenersi chiusa la vocale o nelle parole terminanti in olumba, ombe, ombe, ombe, ombola, ombola, ombra, ombra, onca, onca, ombra, ombra, onca, onca, ombra, om

giāne, rūnfe, triūnfo, spānga, depānga, imprintas, fonte, confjönto, cintra, cintro, fionta, brimaro, nelle parole terminanti in ore come in signāre, dolāre, dottūre, errōre, e quelle terminanti in ora, oro, derivanti da nomi aventi la desimenza in ore, eccettuati però corge, muere, e loro derivati; nelle parole terminanti in orsa, oro, come in bōrsa, cirso, e cocettuati però morsa, morso, dorso, come in acetāsa, penāsa, eccettuati però cosa, rega (tanto come fiore, quanto quale derivato di redere), eso, derivato di audere, chigso, posa, posa, pospo, priposa, posa, poso, priposa, posa, p

15. È a ritenersi aperta la vocale o nelle parole terminanti in oca, oco, occa, occo, occhia, occhio, oda, ode, odo, oggia, oggio, ogica, ogico, oja, ojo, olga, olgo, ometra, ometro, omica, omico, onica, onico, opico, orta, orto, come in foca, poco, brocca, blocco, ranocchia, ginocchio, moda, custode, chiodo, foggia, poggio, logica, cronologico, noja, scrittojo, dolga, colgo, geometra, termometro, vomica, comico, bettonica, cronico, idropico, tropico, porta, morto; sono però da escludersi dalle parole terminanti in oca, oco, le parole voca, voca, e loro derivate, perchè la loro radicale voce ha l'o chiuso; dalle parole terminanti in occa, occo sono da escludersi bocca, rocca (da filare), tocca, sbocco, tocco, e loro derivati; da quelle in occhia, occhio sarà a levarsi un c presentandosi erroneo l'uso dei due c; da quelle terminanti in oda, ode, odo sono da esludersi coda, nodo, e loro derivati; da quelle terminanti in oggia, oggio sarà a levarsi un g presentandosi erroneo l'uso dei due g; da quelle terminanti in oja, ojo sembra doversi escludere ingoja, ingojo derivando da gola avente l'o chiuso; da quelle terminanti in olga, olgo è da escludersi vòlgo in significato di popolo, perchè avente l'o chiuso: e da quelle in orta, orto sono da escludersi torta (vivanda), corto, sorto, e loro derivati. È pure a ritenersi aperto l'o dei diminutivi terminanti in occia, occio, otta, otto, come in saccoccia, bamboccio, casotta, pienotto.

Per parlare con sicurezza di una lingua ritiensi necessario, che chi ne parla sia stato allevato sino da bambino nella lingua stessa, e perciò si procede ora a parlare di lingue diverso dalla italiana sempre con timore di errare, e puramento per accennare, come convenga adottare un sistema comune fra le nazionalità, onde giovarsi reciprocamente nel progresso della scienza sulla lingua umana in genere, o sulla lingua rispettiva. Sarà quindi a calcolarsi quanto verrà detto, che lo sia nella intenzione di diro il vero, salvo in fatto, quanto fosse a ritenersi diversamente.

La lingua francese ha il vantaggio di avere adottato in generale l'accento acuto per indicare le e chiuse, l'accento grave per indicare le e aperte, i due punti per indicare la divisione di duo vocali nel pronunciarle, e l'accento circonficsso. Sarebbesi adottato l'uso di detti accenti acuto, e grave anche per la lingua italiana, e per le altre lingue, se la esperienza non avesse dimostrato, che per insufficienza di vista, o per difetto della stampa non di raro il lettore resta incerto, se l'accento stampato sia l'uno o l'altro, e quelli proposti indicano a prima vista in modo sicuro se la vocale sia aperta, o chiusa, e perciò proponesi anche pel dizionario francese di far seguire alle parole coi segni ora in uso quelle coi nuovi segni proposti. Sarebbe quindi a stamparsi nel proposto dizionario Après - apres - dopo: la lineetta al di sotto indicherebbe, che la e pronunciasi aperta: il primo punto che è lunga; il secondo punto, che sopra di essa cade la pausa; riguardo all'a sarebbe a sottoporsi altra lincetta se fosse a considerarsi aperta, ed inoltre un punto se fosse di natura lunga. Bénir - benir - benedire: la lineetta sopra l'e la indichcrebbe chiusa. il sottopostovi punto la indichorobbe lunga, essendo chiusa, e lunga la e di bene; il primo dei due punti sotto l'i indicherebbe, che è lungo, e l'altro punto, che sopra di esso i cade la pausa della parola, Berger - berger - pastore: riguardo alla prima e sarebbe a stabilirsi se nei dialetti si pronuncia chiusa, od aperta, non avendosi sufficionte argomento per saperlo, non essendo accentata, e quando pure la sillaba ber derivasse da oc-e-re, resterebbe incerto, se la e sia preposizione, o verbo per tradurla cosa derivante da pecore, opure cosa è pecore; la seconda e di berger si pronuncia chiusa, e lunga colla pausa della parola sopra di essa, e quindi segnabile colla linectta al di sopra, e coi due punti al di sotto. Bergère - bergerë - pastorella: la prima e ritiensi eguale alla prima di berger; la seconda si pronuncia aperta, lunga, e colla pausa sopra di essa; la terza e non pronunciandosi potrebbe segnarsi con due lineette al di sopra. Nelle scritture a mano però,

e nei libri basterebbe la sostituzione delle lineette agli attuali accenti, per cui si scriverebbe apres, bēnir, bergēr, bergere.

Si troverebbe di adottare la conservazione dei due punti sopra una vocale indicanti la divisione di due vocali nella pronuncia, come in latique, heroine, ambigite, perchè con essi è manifesto il modo di leggerle; e si conserverebbe l'accento circonflesso, perchè questo indica la assimilazione avvenuta di una, o più lettree, come in héton-béton-bestone, in cui l'a conserverebbe sopra di sò l'accento circonflesso, e sotto di sò avrebba la lineetta indicante essere aperta, e lunga, essendo aperta, e lunga l'a di asta, da cui deriva, e sotto l'o sarebbero a porsi i due punti per indicare che l'o è lungo colla panza cadente sopra di esso, e sarebbe da aggiungersi la lineetta inferiore se sussiste, che in francese si pronuncia aperto, poichè, se si pronunciasso chisso come in italiano, la lineetta sarebbe da approsi invece al di sopra.

Oltre i segni già indicati pei dizionari generali si propone per la lingua francese, e per le altre se occorresse, di sovraporre due linectte alle lettere, che non si pronunciano, sebene non faciano parte di un dittongo, come in simplē -semplice, danser -danzare, aurons-averino, passant-passante, curieuw - curioso, avez -avete, aveoient -acezano, limiter - liniatura, nelle quali non si pronuncia la e della prima parola, la r della seconda, la s della terza, il t della quarta, la x della quiuta, la z della sesta, le tre lettere ent della settima, e le due lettere es dell'utima.

Sì ò detto che l'accento circonflesso indica la avvenuta assimilazione di una, o più lottere senza determinare se prima, o dopo la vocale accentata, nè quali lettere. Nella citata parola baton, e in quelle bête - bestia, champêtre - campestre, côte - costa, côté - latofinaco, crête - cresta, forèt - foresta, goêt - gusto, hôte - cate, plutolpiutosto, vêtir - vestire, e in altre è manifesta la assimilazione di una sola s. Nella parola nôce - nozze si reputa assimilazion de de latino suptine colla contemporanea conversione del t nel c. In quella roûte - volta sembra assimilata un' t; ma per brêterpruciare, châne - catena, châne - quercia, fâte - fauto, hâter - affrettare, mêter - mescere, même - medesimo, môr - maturo, pâtepallido, sûr - sicuro, vîte - veloce, ed altre parole aventi l'accento circonflesso è a studiarsi quali siano le assimilazioni, e permuta-

GERMANDINI, - Parte L.

zioni avvenute, ed è a stabilirsi se le vocali espresse, o rappresentate siano aperte, o chiuse, poichè, se in generale si pronunciano aperte le vocali aventi un accento circonfiesso, si avrebbe però, che in italiano si pronunciano chiuse le e di carème - quarestina, crète - cresta.

Riguardo ai dittonghi, e alle parole pronunciate diversamente da uono delle singole lettere, le parole dovrebbero essere scritte anche come in fatto vengono promunciate coi segni delle brevi, e delle lungho, delle chiuse, e delle aperte, senza segno per le incerte, e colla s corta se dolce, e lunga se dura, di maniera che sarebbe a seriversi autre - autré - ôtr - altro, autent - otar - attentanto, beau - be - bello, faire - fairè - fer - fare, peine - cintere, infant infini - cuffini - fufinito, decor - docar - docar - docar - citoyen - citoyen - citoyen - citoyen, beaucoup - beaucoup - becut - molte, saisir - saisir - sei - prendere.

È certo, che l'o è aperto nelle parole colle-colla, férque-ferege, moderr-moderare, essendo aperto anche nelle corrisondenti parole italiane, ma sarà ad indagarsi, e stabilire se in francese si pronunci in fatto aperto, o chiuso nelle parole, in cui in tialiano si pronuncia chiuso, come in fécond-fecondo, fond-fondo, monde-mondo, ombre-ombra, ed altre per applicare il segno loro attribuibile.

Anche nel dizionario francese sarebbe ad indicarsi ad ogni parola il modo diverso di scirvece, che anticamente fosse stato usato. Dall'antico modo di scrivece avvebbesi facilmente il mezzo di conoscere varie delle avvenute assimilazioni, e untazioni di lettere, di rilevare le cause dell'accento circonflesso, e di scoprire la natura di molte parole: vedrebbesi a modo d'esempio: 1.º la assimilazione di un b in soubs - sous - sotto; di un c in fatie - fati fatto, in scap - sai - so, in senovir - savoir - sapere; di un d, e di un o in addivator - ajuster - aggiustare; di un e in asseurent assurent - assivent - assivent - aggiustare; di un e in ori assurent - assivent - assivent, in creu - cru - creduto; di un't in authreautre - altro, in cueta - ceux - quelli, in douber - douce - doloce, in fautl - faut - bisapno (da falloir), in hautt - haut - atto, in mitut' meture - meglio, in peutl - peu- può, in routl'an - courda - verr'à meture - meglio, in peutl - peu- può, in routl'an - courda - verr'à meture - meglio, in peutl - peu- può, in routl'an - courda - verr'à di un o in voues-enes-enetaci, di un's in chasque-chaque - ciascuno, in chascun-chacun-ciascuno, in este-été-stato, in plustost-phitoi-phitusoto, in tousigours- tonjquurs- sempre, in toutespis- toutefois- ogni volta; 2.º la mutazione di un'i in un's in hautser- hausser- adzare, di un o in un, e di un y in in pomore-paure-peropero-pauper; di un's in un t in ceste-cette-questa; di un vi in un ei in trouue- rovuce-trova; di un vi in un, e di un y in in unay - reni-rene; di un y in un i in aussy, iey, monstreny, pourquoy; 3.º la sostitutione dell'accento circonflesso ad un's, pourquoy; 3.º la sostitutione dell'accento circonflesso ad un's, coustumier-coltunier-soltlo, estre-etre-essere, goust-goût-gousten, maschoire-michier-mascula, noirestre-noirdre-enerstro, pescher-peècher-pescare, rongestre-rougedire-rossa-stro, teste-lich-lesta.

La esposizione dell'antico modo di scrivere le parole francesi studiosi della propria lingua, ma anche agli studiosi della attopria lingua, ma anche agli studiosi della attopria lingua, en inspecie della italiana. Un principio di prova si avrebba nella circostanza, che essendosi ora ricercata in una stampa antica la causa dell'accento circonficeso allora non usato è venuta sottocchio la antica parola modto, e così è risultata fondata la analisi già fatta della parola modto nel precedente articolo trentesimoscitimo sulle lettere OUV stata via analizzata c-in-o-uV-cid-o, in egli molto qualche costituito ho, sonza sapere che anticamente in francese si scrivesse moutt, e risulta fondata in alcune parole la interpretazione della lettera I per l'aggettivo utilus - qualche.

Tale è l'importanza del confronto dei due modi di scrivere, che, oltre il contropore alle parole il vecchio modo di scrivere, si reputa utile la redazione di im dizionario speciale delle parole antiche, che hanno subita una variazione, e viceversa anche quello speciale delle moderne susseguite dal modo antico, ommettendo però in cutrambi quelle, che si scrivono ancora nel modo di prima.

Oltre detti dizionari sono suggeriti al medesimo scopo lo speciale delle parole aventi le vocali suaccennate con due punti, quello pure speciale delle parole con accento circonficsso, e quello generale desinenziale sovracitato per la lingua italiana, includendo in questo tanto le desinenze moderne, quanto le antiche.

Nei dizionari delle lingue greca, e spagnuola oltre la apposizione dei segni sarebbe da eseguirsi ciò, che è stato detto per le lingue italiana, e francese per quanto fosse applicabile.

Nel dizionario delle parole valache sarebbero a premettersi le parole scritte con caratteri comuni alle lingue latina, italiana, francese, ed altre, come si è usato nel vocabolario valaco-dedesco, e tedesco-valaco di Andrea Clemens publicato a Hermannstadt en el 1823, indi scritte coi caratteri, accenti, e segni valachi, indi in detti caratteri comuni nel modo, in cui pronunciansi in valaco se la parola si pronuncia in modo diverso dallo scritto, indi in caratteri comuni coi segni proposti per tutti i dizionari all'oggetto di far consecere le vocali aperte, le chiuse, le lunghe, le brevi, e le nause.

Per questa lingua, oltre quanto si à detto per le lingue italiana, francese, e spagnuola, sono suggeriti in ispecie, come molto utili, anche gli elenchi speciali delle parole valache corrispondenti alle latine, alle italiane, alle francesi, o ad altre lingue con qualche radicale differenze, one poter studiare le cause delle differenze, o riescire a scoprire la origine delle une, e delle altre. Fra gli ora accennati elenchi si presentano opportuni.

- Quello delle parole aventi nella radicale, o presso di essa, una vocale di più, come per citarne alcune nelle parole: Coasta, in latino, e in italino, costa, in francese côte, in spagnuolo costa.
   Deanna (domna) domina; Floare (flore) flos fiore; Foae (foe)-folium foglia; farba herba erba; Poame (pome) pomum pomo; Soare (sore) sole, e in tedesco Sonne.
- 2. Quello delle parole aventi come sopra una vocale diversa, come: Dinte -dens -deute; Dupo dopo: Inelu anulus, e annulus anello; Inima anima; Munte mons monte; Punte-pons ponte; Oae ovis; Ploae pluvia pioggia; Ureche awris orechia, e in tedesco Ohr.
- 3. Quello delle aventi una consonante diversa, distinguendo ciascuna consonante, come:
- un m' in valaco, e un g in altra lingua: Lemnu-lignum-legno; Pumnu-pugnus-pugno; Semnu-signum-segno;

un'm, e un'n: Limba - lingua, e in francese langue;

un p, ed un c: Fapta-factum - fatto; Lapte - lac - latte; Noapte - now - notte, e in tedesco Nacht; Pieptu - pectus - petto;

un p, e un q: Apa - aqua; Patru - quatuor - quatro;

un'r, e un'!: Anger - angelus - angelo, e in tedesco Engel; Ceriu - caelum, o ceolum - cielo; Gura - gula - gola; Moara mola, e in tedesco Mühle, o in greco mylh; Purece - pulea pulea; Sare - sal - sale; Singuru - singulus - singolo; Viorea viola, e in tedesco Weichen;

un' r, ed un' n: Morment - monumentum - monumento; Ferestra - fenestra - finestra.

4. Quello delle parole scritte con una sola consonante in una lingua, e con due in altra lingua, e viceversa, come in valaco Anu - annus - anno; Batu - batuo - battere; Buca - bucca - bocca; Bute - butta - batte; Caru - carrus - carro; Grosu - grossus - grosso; Veca - vaca - vacca.

A dimostrare l'utilità, che possono arrecare gli accennati elenchi, si osserva sulla citata parola coasta, che inutilmente si studio di rilevare l'analisi della parola italiana costa, ma nel confronto colla corrispondente valaca se ne è tratta la analisi ce-o-asta, questo ho asta, come in fatto le coste nella loro forma si evicinano a quella delle aste in significato positivo, e non in quello applicato di arma per ferire. Anche la sucitata parola Semuu ha spiegato l'ignota origine, e il conseguente significato della parola italiana segno, e del relativo latino signum, offerendo la parola italiana segno, e del relativo latino signum, offerendo la parola rialiana segno, e del relativo latino signum, offerendo la parola cialiana perponenti di semuu ha fatto sorgere più tardi l'idea, che piennu pugno che cio di n'un pugno è la forma materiale di un pomo, che cioè in'un pugno è la forma materiale di un pomo, opure che la forma di un pugno assimilia a quella di un pomo, opure che la forma di un pugno assimilia a quella di

Riguardo alla lingua sanscritta, sicome presenta non poche parole aventi una radicale presumibile comune alle lingue valaca, latina, italiana, francese, ed altre, così si propose quanto è stato sopra detto per la lingua valaca, compresi i suaccennati elenchi, ciò suggerendo la parola sanscrita dana corrispondente alla valaca daru, alla latina donum, alla italiana dono, e la parola dante

corrispondente alla sucitata parola valaca dinte, alla latina dens, e alla italiana dente.

Pei dizionari delle lingue tedesca, inglese, e olandese sarchbe suggerito quanto si è detto superiormente per gli altri dizionari. e conseguentemente oltre la ripetizione della parola coi nuovi segni sarebbe a ripetersi di nuovo la parola nel modo, in cui effettivamente viene pronunciata, se fosse diversamente scritta, e sarebboro a farsi gli elenchi preaccennati. Riguardo alla lingua tedesca si ritiene erronco, e quindi da evitarsi l'uso adottato da alcune stampe di un i in luogo di un v. potendo l'u avere avuta una causa per essere scritto così, sebene pronunciato come un i. La derivazione delle tre lingue tedesca, inglese ed olandese da un ceppo comune, almeno in buona parte, suggerisce la compilaziono anche di un dizionario complessivo dolle parole di esso lingue aventi una derivazione comune, sia manifesta, sia probabile, munite dei nuovi segni, e ripetute anche dal modo, in cui si pronunciano, onde avere così facilitato lo studio a scoprirne la loro origine, e forse anche l'origine di parolo di altro lingue,

Oltre detti dizionari sarebbe a farsi in ogni lingua un dizionario desinenziale delle parole comprendendo sotto una desinenza non solo quelle, che rimano fra loro, ma anche quelle, che hanno la medosima desinenza, cioè hanno egualo l'ultima sillaba, sebene non faciano rima fra loro, onde avere pronto il mezzo di studiaro il significato di una desinenza qualsiasi, e dalla intelligenza di questa giungere talvolta a conoscere l'origine della intera parola. Per la lingua tedesca potrebbe nella massima parte supplire il rimario di Peregrino Syntax intitolato Allgemeines deutsches Reimlexicon stampato a Lipsia nel 1826, colla aggiunta però dei segni indicanti le vocali aperte, le chiuso, le lunghe, le brevi, e le pause. Sicomo nei rimarj non è stata fatta la distinzione della natura delle vocali, per cui erroneamonte sono stato unite, come rime, le parole aventi vocali di suono diverso, così sarebbero a premettersi le parole, la cui desinenza cade sopra una vocale aperta, poscia quelle sopra vocale chiusa, e indi sopra quelle di vocalc incerta.

È probabile, che la cognizione della lingua ebraica possa giovare non poco a scoprire i segreti delle altre lingue, e bisogne-

rebbe saperla per poter indicare quanto occorrerebbe riguardo ad essa. La lettura di parte di un abecedario ebraico ha suggerito: 1.º che a diminuire le difficoltà per comprenderla potrebbe essere opportuna l'applicazione di ciò, che è stato proposto superiormente per le altre lingue, e in ispecie per la lingua valaca, in quanto fosse applicabile; 2.º che essendosi letto esservi le vocali brevi, e brevissime, se le brevissime non si pronunciano, potrebbe essere sovraposto ad esse il segno = proposto per le lettere, che in francese non si pronunciano, e, se si pronunciassero in qualche modo, potrebbesi sovraporre il segno o alle brevissime, e il segno o alle brevi, come nelle altre lingue; 3,° che la distinzione fra il tet, e il tau potrebbe aver luogo coll'uso del semplice t per quella delle due lettere, che si avvicina di più al t italiano, e coll'uso del t a due tagli per l'altro; 4.º che la distinzione fra il vet, e il vau potrebbe effettuarsi coll'uso del v per quella delle due lettere, che si avvicina di più al v italiano, e coll'uso del -v, o del v- colla aggiunta di una lineetta orizontale a destra, o a sinistra da determinarsi per l'altro; 5.º che sc occorresse di distinguere il c, od il g dolce dal duro sembrerebbe opportuno l'indicare la dolcezza del c colla aggiunta di una lineetta verticale nella parte inferiore, cioè, q e quella del g coll'aggiunta di una lineetta orizontale a traverso dell'asta inferiore, o nella parte superiore a destra, cioè q-: 6.º che siano scritte dopie le lettere, quando in ebraico sono indicate tali dal punto; 7.º che so una lettera, o voce fosse da pronunciarsi ora naturale, ora nasale, ora gutturale, si potrebbe distinguere la nasale con una linectta verticale al di sopra, cioè à, la gutturale con uno lincetta verticale al di sotto, cioè 4, e se occorresse altra distinzione si potrebbe indicarla con due lineette verticali al di sopra, o al di sotto, cioè a, a; 8.º che siano indicati anche i diversi suoni, che anticamente avevano alcune lettere.

Lo studio delle antiche inscrizioni ha fatto conoscere la necessità di un dizionario alfabetico dei nessi di lettere delle inscrizioni stesse, e di un dizionario desinenziale desunto da quello alfabetico.

Nel dizionario alfabetico sarebbero ad esporsi non solo le lettere isolate, ma anche i nessi di due, o più lettere colle relative citazioni delle inscrizioni, in cui si trovano, citando il Glossarium itaticum del Fabretti, se ivi sono esposte, giachò in esso sono citati molti nessi colla indicazione delle inserizioni, in cui si trovano, e citando i libri, in cui si trovano esposti per quelli non compresi nel detto Glossario, libri da citarsi con abbreviature schiaribili con apposito elenco. In tale dizionario sono a comprendersi non solo le inserizioni in pietre, in lastre metalliche, in statue, ma anche quelle in lucerne, in terre cotte, o in altri oggetti qualsiansi, e sarebbe suggerita la redazione della conti-musione del Corpo delle inserizioni del Fabretti per comprendervi anche tutte quelle vin on citate, onde rendere più brevi le citazioni delle linerizioni se cascun nesso del dizionario proposto.

Nel dizionario desinenziale sarebbero a comprendersi tutti i nessi terminanti con duo, o più lettere eguali, quand'anche nessuna di esse fosse vocale, e quand'anche non facesse rima con altro nesso: per non ripetere poi molte volte un nesso maggiore di due lettere, ad un nesso di minor numero di lettere eguali sarebbero ad indicarsi le desinenze di un maggior numero di lettere, come alla desinenza e sarebbe a dirisi vedansi le desinenze in are, cre, ire, ore, ure, bre, cre, dre, fre, gre, pre, tre, se esistessero nessi, che avessero una di tali desinenze.

FINE DELLA PARTE PRIMA.

# PARTE SECONDA

Studj sopra alcune antiche inscrizioni.

Le antiche inserzizoin non latine ritrovate in Italia sono a distinguersi in varie classi principali, cioò in ctrusche propriamente dette, in italiche, e in greche; ritenuto che per italiche, e per greche, non è ad intendersi, che siano scritte nelle lingue classiche italiana, o greca, ma che si avvicinano ad esse, o che da esse almeno in buona parte sono derivate.

.In generale può presumersi, che le inscrizioni scritte da diritta a sinistra siano senz'altro molto antiche, e che quelle scritte da sinistra a diritta siano meno antiche.

Sono pure a distinguersi le insertizioni sopra semplici lastre di pietra, o di metallo da quelle sopra oggetti di qualsiasi sorta, o annesse a qualche cosa di figurato, sia di uomini, di animali, o di cosa qualunque, quand'anche fosse un semplice ornato, poiche la conoscenza della qualità dell'oggetto, oli ciò che figurato, può essere causa di intendere quando è scritto, o porgere fondamento per assicurare la probabilità della giustezza della interpretazione, o far conoscere quale di più interpretazioni verisimiti sia la più certa, o la più probabile; ritenuto che per lo

OHILLIANS. - PHILO

meno in generale è erronea la opinione esposta nei libri publicati, che le lettere scolpite, impresse, o disegnato a simiglianza di una parola sinno i nomi propri dei defunti, dei luoghi, dei fabri, degl'incisori, dei pittori, degli sentlori, o delle persone rappresentate nell'oggetto, su cui trovansi le inserzizioni, poichà invece esprimono delle proposizioni, e talora gli artefai, e gli artisti in alcuni oggetti usarono indicare brevemente colla scrittura quanto avvano avuto intenzione di rannesentare.

Sicome quanto viene publicato à l'effetto di studi intrapecsi da molti anni contemporaneamento ad ultre occupazioni ben diverse, nò si previde di arrivare al punto di publicare in parte il risultato dei propri studi, così non si sono citate di mano in mano le interpretazioni, nè le opinioni dei singoli autori, e quindi per lo più non verranno nè citate, nè discusse, limitandosi chi sorive ad casporre le proprie opinioni, senza esculdere che da altri possano essere state precedentemente publicate in tutto, od in narte.

Detti studi sono stati fatti, da chi ora li espone, simultaneamente a quelli sulla lingua umana, avendo gli uni servito al progresso degli altri, e viceversa. A comprendere quanto si dirà sulle inscrizioni, occorrerebbe ripetere almeno molto di quanto è stato esposto negli studi sulla lingua umana, contenendo esi norme, e scoperte necessarie per arrivare a comprendere il significato delle inscrizioni stesse; ma il ripeterlo riuscirebbe lungo, e difficile, e perciò occorre, che il lettore conosca daprima quanto ò stato esposto nei suaccennati studi sulla lingua, e potrà essergil tulle anche la previa lettura di quelli pure contemporaneamente fatti sulla ortografia italinna, concorrendo tutti detti studi, sebene incompleti, a dimostrare la sussistenza dei principi esposti, o la giustezza delle date interpretazioni, e delle proposte correzioni, e ad additare la via per conoscere l'intrinseca costituzione delle lingue, e delle antiche inscrizioni.

I lavori preparatori da farsi per scoprire il significato della maggior parte delle inscrizioni, fra i quali almeno i dizionari alfabetici, e quelli desinenziali di tutti i nessi delle inscrizioni, non permettono a chi scrive, che ha già passato il settantesimo anno, di dividere le inscrizioni stesse in classi, e procedere a parlare di tutti, o di parte delle classi stesse. Giò non ostatte

si à stimato conveniente di dividere questo lavoro in cinque scioni, nella prima delle quali si parla di alenia nessi di lettere, che si trovano non di raro nelle inscrizioni, nella seconda di inscrizioni consistenti in un solo nesso di lettere, nella terza di inscrizioni composte di più nessi, e nella qualta di inscrizioni composte di più nessi, e nella quinta delle fotografie da farsi delle antiche inscrizioni.

# SEZIONE PRIMA

### Inscrizioni aventi un nesso di lettere costituito in tutto, o in parte da una data cillaba.

Alcune sillabe, e non poche formano parte di più nessi di lettere: in questa sezione si espongono soltanto varie inserzioni aventi nei loro nessi una delle sillabe an, fil, ic, laf, lac, o lavt, petr, ra3, tit, vp, 8ast, e si dividono nei nove articoli seguenti.

#### ARTICOLO L

### Inscrizioni aventi la sillaba an.

La sillaha an caprime dolore, tristezza, mestizia, compiento in aleune inserzioni, e si presenta quale radioale della parola greca ania. ma talora può esprimere ha-sia, ha entro, e ficilmente da quest'ultimo significato, opure da quello ha non sarà derivato anche il primo, essendo la tristezza, la mestizia una cosa, che si ha entro, e producendo tristezza, mestizia la deficienza di una cosa desidenta, o benevius. Può darsi però, che la sillaba an formi soltanto parte di una voce, o che la lettera a sia prepensione relativa a voce precedente, o sia altramente, ci mia tian ona sarebbe applicabilo il significato suesposto. La sillaba an trovasi in molti nessi, e nelle inservizioni seguente.

1. MANAN ANA ANAO Questa inscrizione in coperchio di ossuario è riferita sotto il n. 1553 C. ins. (1), e si traduce O-a-in-a, morto ha entro ha; an-a, compianto ha; ce-a-re-in-a-ed-esse, questo ha cosa entro ha costruzione essere.

(i) Le lettere C. êns. indicano in questo libro il Corpus inscriptionum tlallearum annesso al Glossarium Italicum Ariodantis Fabretti con citazione degli autori, da cui desunte le inscrizioni. ЗАИЯНЯ - ISA - 9A Questa si dice in un'urna cineraria al n. 1122.
 ins., e si traduce a-re, ha cosa; a-sse-i, ha essere avete; an-a-in-a-ul, proposizione, che riflessa esprime qualche da entro ha compianto.

 Iserizione sopra tegola sepolerale riferita sotto il n. 137 C. ins., che si legge Aule: Cae: Ancari, e

DNA: 3 si analizza a-u-ul-è, ha ho qualche è; ce-a-è, questo

19A ha è; an-ce-a-re-i, compianto questo ha cosa avete.
4. IBMA +2AB Leggesi nell'urna citata al n. 1557 C. ins., e

an e-i-in-i-a. compianto è avete entro avete ha.

5. M3+88D.·IIA·IORA! Questa iscrizione sopra coperchio di osuario è citata sotto il n. 1554 C. ins., e si traduce lar-O-I, lare morto avete; an-i, compianto avete; co-a-a-cd-è-ro-esse, questo ha molto ha costrutto è casa essere. La interpretazione del nesso ORA· resta quasi sempre incerta, perchè il nesso IRI· può significare tanto lare, quanto ul-a-re, qualche ha cosa, opure cosa da qualche; questo osservazione sarà a ritenersi sottintesa anche per la la contrata del contra

le altre inscrizioni aventi il nesso OGAN, o GAN.
6. MAB Leggesi nell'amuleto di terra cotta citato al n. 1046

C. ins., e questo si traduce è-a-in, è ha cntro.
7. IMAI: YAN Sotto il n. 162 C. ins. è riferita questa iscrizione scolpita in uran rozza: essa si traduce ul-a-re-ed, qualche ha cosa fatta; ul-an-i, qualche compianto acte.

8. ANIMIVA Questa inscrizione sopra tegola sepolerale riferita VINAMA sotto il n. 194 C. ins. si legge Puplina Plan-

301) M cuncire, e si traduce pr-op-ul-i-in-a, piede ricco qualche avete entro ha; pe-ul-an-cc-o-in-ce-i-re-è, piede qualche compianto questo ho entro questo avete cosa è.

 HVA Al n. 196 C. ins. è riferita questa inscrizione VNR44 sopra tegola sepolerale, e la si traduce a-u-ul-è, 30 ha ho qualche è; pe-ul-an-ce-u-re-è, piede qualche compianto questo ho cosa è.

antinationad Al n. 1694 C. ins. è riferita questa inscrizione sopra coperchio di ossuario: essa si traduce a-re-in-O, ha cosa entro morto; pe-an-ed-in-a, piede compianto prodotto entro ha.

# ARTICOLO II.

### Inscrizioni aventi la sillaba fil.

Due interpretazioni presenta la sillaba fil nelle antiche inscrizioni, indipendentemente da qualsiasi altra, che fosse applicabile. L'una è quella di amico, opure caro, amalo, gradito, quale voce radicale del greco philos, la cui origine si presume comune colle parole latine filius, o filia; ritara, e non sempre, è quella di età, opure anni, quando la sillaba è preceduta da un'a costituente con quella la voce afil, essenda apparsa la sua derivazione comune colle parole latine accum, e avus, e la sua significacione dall'essere susseguita da caratteri aventi la forma di numeri romani

- : IN+VA+: MANIF: 34A+A Questa inscrizione sopra urna fittile
  è riferita sotto il n. 596 C. ins., e si traduce a-ed-a-ul-è, ha
  fatto (costrutto) ha qualche è; fil-i-a-re-esse, caro egli ha cosa
  essere: laut-in-i, in lode avete.
- 2. SIBMIJID Questa inscrizione in tegola, riferita sotto il n. 2817 C. ins., si traduce fil-i-in-è-i-esse, caro avete entro è avete essere.
- 3. ARHHAR: I/I-HARO Questa inscrizione, che sotto il n. 554 C. ins. si dice in area, si traduce O-a-in-ce-fil, morto ha entro questo caro; a-re-in-ed-in-a, ha cosa entro costrutta entro ha. La traduzione del nesso 4/I-HARO in detto modo si presume possa applicarsi anche alle insersioni n. 405, 406, 582, 611, 901, 2057, 2069, 2568, ed anche a quelli delle inscrizioni 1957, 2071, 2108, 2417, e 2602 C. ins., salve per queste ultime le variazioni portate dalle diverse desinenze de nesso stesso.
- 4. ARASIN' 19AD/BA 105AB Tale inscrizione in coperchio sotto in . 1564 C. im. si traduce lar-0-i, lare morto arete; an-ecere-i, compianto questo ha cosa avete; v-fil-an-a, ho caro compianto ha. Un eguale interpretazione si attribuisce al nesso Vfitana della precedente inscrizione n. 1562.
- 5. MANANIAVIZA Inscrizione in urna rozza riferita sotto il n. 1138 C. ins., che si traduce a-ce-esse-i, ha questo essere avete; v-fil-an-è-ed-esse, ho caro compianto è prodotto essere.

6. 3417 34303B Inscrizione sopra vaso fittile riferita sotto il n. 2033 b C. ins., che si interpreta h-è-re-ce-ul-è, molta è cosa questa qualche è; fil-è, cara, opure gradita è.

7. Il nesso 283413A, riferito nella inscrizione 1948 C. ins., si interpreta a-fil-è-a-sse, ha caro è ha essere, e quello 23413A, terminante la inscrizione 2612 C. ins., si traduce a-fil-è-esse, ha caro, opure gradito è essere.

### ARTICOLO III.

#### Inscrizioni aventi la sillaba &

Varj sono i significati della sillaha (e, opuro (ik: ovvi quello di indicante la idea dello scofpire, o di una imagine, quello di ite per cofpo, da cui è a presumersi derivato quello dello scofpire, e quello di i-e, anete questo, opure egli questo: può avere anche qualche altro significato, e specialmente se la prima delle due lettere appartiene alla voce precedente, o se la seconda appartiene alla susseguente.

Si ritiene rappresentare il primo significato nelle tre inscrizioni seguenti, e nei nessi successivi senza precludere, che lo possa essere in molti altri.

1. MyD: 4344414M. Inscrizione in urna sepolerale riferita a n. 633 C. ins., che si analizza, e interpreta an-t-ip-a-t-a-t-r, Cric-a-M, cioè an-e-d-i-p-e-ha-e-d-à-re, Ce-ic-a-rs, compianto prodotto acete piede ha costrutta è cosa; guesto scultura ho cosa essere. In luogo di prodotto acete potrebbe essere invoce produce egli, ma ciò non altererebbe il significato di cicuz. Nella lingua etrusca sonovi la S., e la M, per cui è a presumerai; che quella colla forma M rappresenti un's dolce, resa tale dalla assimilazione di altra lettera alla s. e cioè di un'r nel caso presente, ma potrebbe essere un d la lettera elisa, la quale rappresenterebbe la radicale ed-produrre-fare, ed esprimerebbe prodotto essere, o produce sesere, seondo le circostanze: nel caso di assimilazione della lettera r la M rappresenta le voci re esse, cosa essere, so la r non forma parte di altra voce.

- MAMMANI-I Inscrizione incisa nel vaso d'argento indicato al n. 801 C. ins. Ritenuto quanto si è detto sulla lettera M si anulizza p-l-ic-a-M-n-a-M, pe-ul-ic-a-eds-in-a-rs, piede qualche da scultura prodotto essere entro ha cosa essere.
- 3. MDEN-IMANE Inscrizione in urna cineraria riferita al n. 1200 C. tits. La sua analisi sarebbe ô-to-a-in-i, Lar-ce-i-re-e-see, molta scultura ha entro avete, lare questo avete cosa essere. Potrebbe darsi, che tanto l'i finale di Sicani, quanto quello di Larcim si dovessero entrambi interpretare per egli, e non per avete.
- 4. Il nesso ANJB) riferito nel ridetto corpo delle inscrizioni sotto il n. 308, e l'altro eguale riferito sotto il successivo n. 314 A, linea nona, si analizzano ce-ic-in-a, questo scultura entro ha: le prime due lettere, in luogo della sola sillaba ce-questo, potrebbero rappresentare le due sillabe ce-è, questo è.
- 5. Quello (AM)II) riferito sotto detto n. 314 Å, alla linea quarta, e l'altro eguale sotto il n. 344 bis si analizzano ce-è-ic-in-a-ul, questo è qualche da entro scultura.
- 6. ISINISI leggesi sotto detto n. 314 alla linea undecima dalla parte B, e si analizza ce-è-ic-in-è-i, questo è scultura entro è avete.
- 7. VID Trovasi nelle inscrizioni sopra coperchi di ossuari riferite ai n. 156 e 157 C. ins.: l'analisi di questo nesso sarebbe ce-ic-v, questo scultura ho.
  - 8. A2V)) Vedesi sotto il n. 720 C. ins., e si traduce ce-ic-v-esse-a, questo scultura ho essere ha.
- CICI Sopra lucerna plastica, scritta da sinistra a diritta, è riferita dal Vermiglioli nel volume secondo, alla pagina 606 sotto il n. 46. Questo nesso si interpreta ce-ic-ce-i, questo scolpito questo arete.
- 10. VIDIZA Leggesi nella inscrizione sopra lapide n. 1679 C. ins., che si analizza è-a-esse-ic-i-v, è ha essere scultura egli (opure avete) ho.
- 11. EVIKV. Nel catalogo di Canino, alla pagina 36, sotto il n. 296, si indica un vaso grande a tre manichi con rappresentato un toro domato, e colla inscrizione Evikv, che si traduce eu-ik-v, bene scotpito ho; significando bene la greca sillaba eu.
- 12. 331214 In urna fittile sotto il n. 1600 C. ins. leggesi un tale nesso, il quale si analizza pe-i-esse-ic-è, piede avete essere scultura è.

. 13 ANZENIA Sopra coperchio si riferisce sotto il n. 760 C. ins.: un tale nesso si analizza pe-re-ic-è-esse-ul-a, piede cosa scultura è essere qualche ha.

14 pdikov Questo nesso, scritto da sinistra a diritta sopra monota d'oro, si riferisce al n. 3 C. ins., e si anniizza pe-re-ie-o-o, piede cosa imagine (scultura) sopra ho, opure ho sopra, secondo che sard stato pronunciato.

15 23DR opure 23DR Questo nesso sopra coperchio indicato sotto il n. 1791 C. ins. si traduce esse-io-i-à-esse, essere scultura egli è essere, e se si dovesse leggere Sieles sarebbe a sostituirsi al secondo i la voce ul-aualche.

Nel significato di santtura trovasi ik nella prima, e seconda linea della inscrizione di Novara, scritta da sinistra a destra, riferita sotto il n. 41 bis C. ins., e ic nel nesso N438 della linea undecima della inscrizione di Perugia n. 1914 C. ins. interpretato 9-è-ut-ic, molto è qualche scultura.

Invoce nel nesso AMIJVNI riferito nella linea quinta della tavola settima n. 80 C. ins. le due lettere i k sono a ritenersi separate in quanto che iKvEina è da analizzarsi i-kv-Ein-a, avete principio fine ha.

## ARTICOLO IV.

# Inscrizioni aventi la sillaba laf, lav, o lavi.

Nel saggio di lingua cirusca di Luigi Lanzi, nello antiche inscrizioni Perugino dichinarta da Giovanni Battista Vermiglioli, e in altri libri si è ritenuto, che le parole aventi una delle sillabe laf, ĉac, o last esprimessero i nomi personali di Lactia, Lactinia, Lactinia, e simili, a seconda delle diversa desinenze, mentre inivoce si è potuto presumere, e indi ritenere, che non lo siano, ma che invece siano frusi di un discorso, o parti di frusi.

Il latino laus, laudis corrisponde a laude, opure lode in italiano, a lauda in valaco, a laud in inglese, a louage in franceso, a Lob in tedesco. Nell'alfabeto etrusco trovasi la lettera t, ma non la lettera d, e quindi è verisimile, che il t di laut sia Grannesse. Prins il. stato mutato col tempo in d per una più sollecita pronuncia, o che allora rappresentasse anche il d, per cui lant in etrusco, e lode in italiano rappresentano il medesimo significato.

Nell'articolo ottavo degli studj sulla lingua umana si è dimostrato, come le così dette preposizioni anticamenta venivano posposto ai nomi, ai quali si riferivano, o nel successivo articolo nono si dimostrò, che talora la lettera n' rappresenta la parola ria. Cò posto, il nesso delle lettere latar appresentrebbo almeno de due parole latt-in, cioè in-lode, e tale significato esprimerebbe il nesso latar in esistanto nella linea soconda della grando inseriziono di Perugia citata al n. 1914 C. ins., nell'urna cineraria citata al n. 1110 C. ins., e nella seconda linea della lunga inserizione detta della Torre di San Manno n. 1915 C. ins.

Giusta l'articolo decimoquarto di detti studi la vocale i, fra i vari significati, ha quello di acete; conseguentemente il significato dell'etrusco lactni va ad essere quello di lact-in-i, cioè in lode acete, o qui chiaramente, giusta la scoperta proprietà della rifiessibilità dello voci costituenti una parola dimostrata nel procedente articolo decimo, il nesso etrusco lactni risolvesi in i-inlant, cioè acete in lode.

Detta interpretazione si presenta applicabilo alle inscrizioni sottoriferite, e ad altro.

- 1. è····INTVA+. A431 Inscrizione sopra tegola sepolerale riferita ala. 1.68 C. ins., che si traduce fet-a, marco he; late-tin-i, in lode acete; re, coon; esse, essere. La traduzione del nesso fel per mormo non è certa, percihè presenta anche la interpretazione foè-dul, vuoto è qualche, cioò fossa, acetlo, nomba, carità insersa arello derivò da a-foè-ut-ut-o, ha ruoto è qualche qualche ho. La osservazione ora finta saria a ritenersi ripetuta anche per le altre inscrizioni; in cui trovasi il nesso fel.
- 2. VVVS: H Inscrizione sopra tegola sepolerale riferita IN+VRI: MODV al n. 602 C. ins., che si interpetra fl, forse fel, marmo, forse fa-ut, parla qualche, e forse le due lettere rappresentano altra diversa cosa; 8-c-ut-v, molto ho qualche ho; c-e-e-e-d-esse, ho questa cosa fatta essere; l'artni, in lode acete.

3. VAI) ANI - IN - VAI - VAI - VAI Inserizione in urna fittile riferita al n. 1026 bis C. ins., che si traduce a-v. ha ho; a-v-ul-v, ha

ho qualche ho; lavtni, in lode avete; lar-ce-i-a-ul, proposizionè, che riflessa dice qualche da avete questo lare,

4. VAIMINAVIET Inscrizione in urna rozza riferita al n. 1392
INt. C. ins., che si traduce fel, marmo; v, ho;
an, compianto, e forse a-in, ha entro; i, avete; ed-esse, prodotto

essere, opure re-esse, cosa essere; lactni, in lode acete.

5. JANTYT AINER Inscrizione sopra tegola sepolerale riferita

маничям al n. 270 C. ins., che si inferpreta fel-i-a, marmo egli ha; tet-in-a-ut, qualche da entro conservato, opure difeso, presumendosi che la sillaba tet abbia un'origine comune col verbo tueor, ficente tutus nel participio passato; lavt-in-i-eda-esse, in lode acete prodotto he essere.

6. 48D/3D · 8 - 3D48 · a Inscrizione in coperchio di ossuario riferita al n. 341 bis C. ins., che si interpreta ha; 8-laf-è, molta lode è; ha; c-cè-i-c-in-a-ul, la quale proposizione rificesa esprima qualche da entro scultura è questo, ritenuto già il significato di ie per scultura dal suono ie causato nello scolpire.

7. IBM TAN AMAO Inscrizione in coperchio di ossuario riferita al n. 1031 C. ins., che si traduce O-an-a, morto compianto ha (opure O-a-in-a, morto ha entro ha) last-in-è-i, in lode è avete.

8. २३ - ११ मन २२ : ११ अ. The crizione in coperchio di olla sepolcrale riferita al n. 171 C. ins., che si interpreta fel-i-a, marma egli ha; lafi-in-i-ed, lode entro avele prodotta; re-fa-esse, cosa parla (opure fa, opure fo-a, vuoto ha) essere.

9. 3994-13A) Inscrizione in piccola arca fittile riferita al 4142944 n. 643 bis c C. ins., che si interpreta ce-a-è, questo ha è (opure questo ha egli); lar-ce-è, lare questo è; lav-re-esse-ed-i-a-ul, qualche da avete prodotto essere cosa lode.

10. ЗОМЯНУЯ Questo nesso leggesi nella prima linea della sorricatia insertizione detta della Torre di San Manno riferita al n. 1915 C. ins., e lo si traduce lant-in-è-ed-esse (opure re-esse) -ce-ut-d-, in lode è prodotto essere (opure cosa essere) questo qualche è.

11. ARCAD 3-VVA4 v3. Inscrizione in coperchio di ossuario rificata an. 1270 C. ins., che si traduco u1-esse, qualche cessere; pe-leate-le, picelle lode 2; ce-a-est-re-in-a, questo ha prodotta cosa entro ha. Nel Vermiglioli alla pegine 199 e 200 sono citata le inscrizioni 64 al 68, c 74 al 76, cd ivi ai nossi Plate sono attri-

buiti i significati dei nomi personali *Plauto*, e *Plauzia*, ma, giusta quanto è sopra esposto, non sembrano ammissibili.

12. 3+VA4. V4MV4. A4 Inscrizione in coperchio di ossuario riferita al n. 1277 C. ins., che si traduce ul-a, qualche ha; pump-u, pompa-ho; pe-lavt-è, piede lode è.

13. 23+VA41 · 1284 · OGAN Inscrizione in coperchio di ossuario riferita al n. 1271 C. ins., che si traduce lav-O-i, lare morto avete; a-8-esse-i, ha melto essere avete; pe-lavt-è-esse, piede lode è essere.

14. M34VAI4·N33·AIIAO Inscrizione in coperchio di ossuario riferita al n. 1271 bis C. ins., che si traduco O-an-i-a, morto compianto egli ha; 'fel-i, marmo avete; pe-lavt-è-re-esse, piede lade è cosa essere.

15. Manzi-131 : Ifvaid: Invienty: anaO Inscrizione in coperchio di ossuario riferita al n. 1278 C. ins., che si traduce O-an-a, morto compianto ha, e forso O-a-in-a, morto ha eutro ha; pempui-in-i, pompa ho entro acete; pe-lact-i, piede lode acete; fel-acetes-in-ar-ve-ses, marmo produto essere entro ha cosa essere.

### ARTICOLO V.

# Inscrizioni aventi la sillaba petr.

In latino, e in greco dicesi petra, ciò che in italiano significa pietra, ci in tale significato si o presentata la sillaba petra noi nessi delle antiche inscrizioni, non persuadendo che detta sillaba susseguita da variate desinenze rappresentasse i nomi di Petria, Petrona, Petrona, o, simili, sconodo le interpretazioni state publicato. Ma schene in alcune inscrizioni l'interpretazione di pietra si presenti applicabile, tuttavia in altre non sembra presumibile, o quanto mono lascia presumero l'analisi pe-e-edr-e, piede è costruzione cossa, opure piede è costrutta cossa; analisi che sembra applicabile alla segnenti inscrizioni, o al altre.

1. INDAR: 43: APCHY: Ap

pe-è-ed-re-v, piede è costrutta cosa ho; fel, marmo; a-re-ce-ined-i, ha cosa in questo costrutta avete.

2. MINVAYA: M341: 34VB Questa inscrizione è sopra urna riferita sotto il n. 1244 C. ius., os i traduce a-eu-te, ha ho qualche è; iti-d-el-esse, inscrizione è fatta essere; pe-è-el-ev-e-ini-é-el-esse, piede è costrutta così no cutro acete prodotto essere. Detta intorprotazione si ritieno applicabile anche agli eguali tre nessi costituenti la prima parte della inscrizione in altra urna riferita al successivo n. 1245.

3. sialtima): My33: iliyq474: 3211: 23 Inscriziono sopra copericio en imagine di uomo esposta sotto il n. 1248 C. ins., che si interpreta ul-esse, quache essere; til-è, inscrizione è; pe-è-el-re-e-in-i, piele è castrutta cosa ho entro acete; fel-e-sse, marmo ho essere : ce-d-en-e-d-i-e-ul, proposizione, la quale rilessa de qualche da acete prodotto compianto qualche questo, opure se le due lettere an dovessero tradursi separate direbbe qualche da acete prodotto entro ha qualche questo.

4. JANR-34 ISRN-333: 98 Inscrizione in coperchio di ossuario riferita sotto il n. 1387 C. ins., che si interpreta a-re, ha cosa; fel-ce-ce-cesse-in-è-i, marmo questo questo essere entro è asete; pe-b-cd-re-in-a-ul, proposizione, che riflessa dice qualche da entro cosa costrutta è piede.

5. M34147 · Wd-24 Questa inscrizione sopra coperchio di ossuario è esposta sotto il n. 1234 C. ins., altra similo sopra lamella di piombo è esposta sotto il successivo n. 1239, e si interpretano pe-è-cd-re-c-i, piede è costrutta cosa ho acete; ed-re-i-ul-è-re-sa, che una di tali inscrizioni è sopra lamina di piombo, e non di pietra, o di marmo, dà un maggiore appoggio alia sopradata interpretazione.

6. VA · V9434 · ON Inserizione sopra tegola sepolerale riferita al n. 189 C. ins., che si interpreta ul-O, qualche morto; pe-è-edre-v, piede è costrutto cosa ho; ha ho.

7. 30VNA4494343VA Inscrizione in ossuario riferita sotto il n. 682 C. ins., che si traduce a-v-r-è, ha ho cosa è; pe-è-ed-re, piede è costrutta cosa; pe-ul-an-co-v-r-è, piede qualche compianto questo ho cosa è.

8. MV9T∃1·1+2A⊖ Inscrizione sopra olla cincraria citata sotto

- il n. 972 C. ins., che si interpreta @-a-esse-ed-i, molto ha essere fatto avete; pe-è-ed-re-v-ed-esse, piede è costrutta cosa ho prodotto essere.
- M3484 · W434 · MADA Inscrizione sopra coperchio di ossuario riferita al n. 1165 C. ins., che si traduce O-an-a, morto compianto ha, e forse O-a-in-a, morto ha entro ha; pe-è-d-re-e-i, piede è costrutta cosa ho avete; a-8-ul-è-ed-esse, ha molto qualche è produto esserve.
- 10. INV9T34 · W Inscrizione sopra urna cineraria riferita al n. 1312 C. ins., che si interpreta ul-esse, qualche essere; pe-è-ed-re-v-in-i, piede è costrutta cosa ho entro avete.
- 11. MV4434 OM48 Inscrizione incisa in urna cincraria riferita M348VA al n. 1699 C. ins., cho si interpreta a-rein-O, ha cosa entro morto; pe-è-c-dr-e-se, piede è costrutta cosa ho futto essere; a-o-8-ul-è-c-d-esse, ha ho molto qualche è fatto essere.
- INV9434:19430 Inscrizione in coperchio di ossuario riferita al n. 1706 C. ins., che si interpreta O-è-pe-re-i, morto è piede cosa avete; pe-è-ed-re-v-in-i, piede è costrutta cosa ho entro avete.
   130434:14288 Inscrizione sopra olla sepolerale riferita al
- n. 1707 C. ins., che si interpreta 8-a-esse-ed-i, molto ha essere fatto avete; pe-è-ed-re-in-è-i, piede è costrutta cosa entro è avete.
  - 14. M3+1+219A\ Inscrizione in urna cineraria riferita al n. 1806

    MINV9+34 C. ins., che si traduce lar-i-esse, lare avete
  - essere ; tit-è-ed-esse, inscrizione è prodotta essere ; pe-è-ed-re-vin-i-ed-esse, piede è costrutta cosa ho entro avete fatto essere.

### ARTICOLO VI.

### Inscrizioni aventi la sillaba ras.

La interpretazione di ras per cosa ha molta, opure grande emerge dalle seguenti inscrizioni, e da quelle sottoindicate.

1. VAIOITAN - 9A - 18A9 - 9A Questa inscrizione in coperchio di ossuario fu tradotta Arrius, opure Aruntius Rapius Arrii (filius) Laetia, o Laeticia (nat.) nel Vermiglioli alla pagina 269 sotto il

n. 223 (1286 C. ins.). La interpretazione, che si presenta, sarebbe invece a-er., ha cosa ; rea-sì-, cosa ha molta (opure grande) acete; a-re, ha cosa; ul-a-ed-i-O-i-a-ul, qualche ha fatto acete qualche da acete morto, proposizione quest' ultima stata rillesa; potrebbe però darsi che la lettrea t rappresentasse la sillaba te radicalo di tego, e in questo caso il t avrebbe il significato di coperchio.

\$40,19.13,894 [3414]. A. Questa inscrizione sopra olla sepolrale riferita sotto il n. 1724 C. ins. si interpreta ul-a, qualche
ha; tit-è, inscrizione è; re-a-b-è, cosa ha molto è, opure cosa ha
grande è; re-i-pe-ia-ce-esse, cosa avete piede lamento, compianto
wussto essere.

3. 48.034 · 48. 1884 · 24 Questa inscrizione in copercitio riferita di Vernigioli alla pagina 207 sotto il n. 232 (1295 C. inx.) colla traduzione Lartia Rapia Lactia nata si interpreta: ut-esse, qualche essere; re-a-à-; cosa ha molta acete; a-re-, ha cosa; ut-ò-0-i-c-ut, nesso quest' utilimo, che rificsso esprime qualche da acete morto è qualche. La interpretazione sopra data al nesso Rabi rifican applicabile anche al nesso Rabi formante parte delle inserziani 1282, 1285, 1288, 1289, 1291, o 1294 del citato Corpo delle iserziani talliche.

4. AIRAWO.:49.1491. a1864: VA Inscrizione in coperchio citata alla pagina 266 sotto il n. 220 nel Vermiglioli (1283 C. ins.), e ivi tradotta Aula Ilapia Arrii, o Aruntis (filia) forsa Rei (ucor) Cumuca, o Cumna (nata). La traduzione di questa sembrerebbe invece a-e, ha ho; re-a-8-t-a, cosa la molta egli ha; a-re, ha cosa; pe-l-re, piede è cosa; cem-esse-in-i-a, compagno, o compagna essere entro egli ha: potrebbe però darsi, che il significato dell' i di raŝia, e di cumsnia fosse quello di avete, e che il cum di cumurisia significasse l'accompagnamento in genere di una cosa, e non di una persona. Se invece di per si dovesse leggero rei, giusta il dubio ivi esposto, la traduzione di questa sillaba sarebbe re-è-i, cosa è a este.

5. 3+88A)-32 Questa inscrizione sopra urma rozza riferita alla 4918A9 pagina 197 n. 56 (1610 C. im.s.) fu tradotti dal Vermiglioli Scettus Cafatius Rufa (uatus). Invece si traduce esse-è, esser-e-i; e-c-a-a-a-e-è-, guesto ha molto ha fatto (opure costrutto) è; re-a-a-i-a-ul, nesso ques'ultimo, che riflesso dà la proposizione quatche da avete molto ha cosa.

6. 21984 14420 Omesta riferita alla pagina 166 sotto il 221 (1284 C. ins.) fa traducta dal Vermiglioli Caspria , o Casperia Rapii (usco), e invece si traduce ce-a-esse-pe-re-i, questo ha casere piede cosa acete; re-a-3-i-csse, cosa ha molta acete essere. Il nesso Roisis trovasi anche nelle inserizioni 1287, 1293, 1293 e 1296 C. ins., e anche in questo si ritiene interpretabile come sopra.

### ARTICOLO VII.

### Inscrizioni aventi la sillaba ttt.

Nel lessico del Forcellini è detto, che la parola titulus significa instrainos, citolo in italiano, e che equivale a pigiragh in greco. Presentasi quindi spontanco, che tit sia la radicale di titulus, ele seprima inserzizione: a cio corrisponde l'analisi di titulus, che sarchbe titulu-e-asse, inserzizione qualche ho essere, o corrisponderebbero le inserzizioni sottoindicate, ed altre, per cui sembra doversi ritenere erronen la supposizione fatta dal Lanzi, dal Vermiglioli, e da altri, che la sillaba tit indichi i nomi personali Titus, Titus,

1. IMADVA1: ANY Inserizione riferita al n. 992 C. ins., come estente sopra urna cineraria colla indicazione, che è incerto se la lettera finale sia un' 6 da doversi leggere invece laccana. Questa inserizione si interpreta tit-a, inserizione ha; lav-cc-a-in-i, lode da questo entro acete: o se fosse a leggersi laccana sarebbe ad interpretazi lode da questo actro ha.

2. MOA·BYIY·O4 Inscrizione sopra tegola sepolerale riferita
V al n. 223 C. ins., che si interpreta ul-0,
qualche morto; tit-è, inscrizione è; a-0-in-v, ha morto entro ho.

3. JAONAR: 3414: ONA Inscrizione sopra coperchio di ossuario riferita sotto il n. 723 C. ins., che si interpreta a-re-in-O, ha cosa entro morto; tit-è, inscrizione è; a-re-in-O-a-ul, proposizione che riflessa esprime qualche da morto entro cosa ha.

4. JARANEE AN . Et H. AN Inscrizione sopra coperchio di ossuario riferita al n. 1802 C. ins., che si interpreta ul-a, qualche ha;

tit-e, inscrizione è; ul-a, qualche ha; fel-a-re-a-ul, proposizione che riflessa dicc qualche da cosa ha marmo.

5. 234VA: 341t: 433 Inscrizione sopra olla cincraria riferita al

5. 234VA: 3414: 433 Inscrizione sopra olla cincraria riferita al n. 1804 bis b C. ins., che si traduce fel, avello, marmo; tit-è, inscrizione è; a-v-ul-è-esse, ha ho qualche è essere.

6. IBNY: IOGAN Inscrizione sopra urna riferita al n. 225 C. ins., che si traduce lar-O-i, lare morto avete, e forse ul-a-re-O-i, qualche ha cosa morto avete; tit-è-i, inscrizione è avete.

7. VAIONGA Inscrizione sopra urna cineraria
MVQVOQAN METIT OGAN riferita al n. 1807 C. ins., che

si traduco a-re-in-O-i-a-ul, qualche da avete morto entro cosa ha; lar-O, lare morto; til-è-ed-esse, inscrizione è futta essere; lar-O-v-re-v-ed-esse, lare morto ho cosa ho fatta essere.

8. VA-IIII-ARAO Inscrizione sopra coperchio di ossuario riferita al n. 221 C. ins., che si traduce O-an-a, morto compianto ha, e forse O-a-in-a, morto ha entro ha, opure da morto entro ha; tit-i, inscrizione acete; ha ho.

9. 1414:14288 Inscrizione sopra coperchio di ossuario riferita al n. 1799 C. ins., che si traduce 8-a-esse-ed-i, molto ha essere fatto avete; tit-i, inscrizione avete.

10. Itit: 133 Inscrizione sopra tegola sepolerale riferita al 31VA n. 1804 bis c C. ins., che si traduce fel, avello, marmo; tit-i, inscrizione avete; a-v-ul-è, ha ho qualche è.

11. AINN AMAO Inscrizione sopra urna cineraria riferita al n. 1090 C. ins., che si interpreta O-an-a, morto compianto ha; tit-i-a, inscrizione egli ha, e forse inscrizione avete ha.

12. Altit·ItABAD: IOGA4 Inscrizione sopra coperchio di ossuario riferita al n. 1139 C. ins., che s'interpreta lar-O-i, lare morto azete; ce-a-8-a-ed-i, questo ha molto ha prodotto avete; tit-i-a, inscrizione eqli ha.

 DARA RITIT Inscrizione sopra urna cineraria riferita al n. 1212 C. ins., che si traduce tit-i-a, inscrizione egli ha; larce-i, lare questo avete.

14. JAHH: V\$39: AJ Inscrizione riferita al n. 1297 C. ins., che si traduce ul-a, qualche ha; re-è-ce-esse-v, cosa è questo essere ho; tit-i-a-ul, qualche da avete inscrizione.

15. 24:31+1+:ON Inscrizione sopra tegola sepolerale riferita

- al n. 224 C. ins., che si traduce ul-O, qualche morto; tit-i-è, inscrizione avete è; ul-esse, qualche essere.
- 16. Altitititaal Inscrizione sopra urna rozza riferita al n. 1394 bis C. ins., che si traduce 8-a-esse-ed-i, molto ha essere fatto apete; tit-ul-i-a, inscrizione qualche eqli ha.
- 17. : IBNVIII: IIZAS Inscrizione sopra urna fittile riferita al n. 227 C. ins., che si interpreta 8-a-esse-ed-i, molto ha essere fatto avete; tit-ul-in-è-i, inscrizione qualche entro è avete.
- 18. MIMAHH Inscrizione riferita come titolo sepolerale al n. 1603 C. ins., che si traduco til-pe-a-in-i-esse, inscrizione piede ha entro avete essere; e forse tit-pe-an-i-esse, inscrizione piede compianto avete essere.
- 19. QA. IVYIY. QA Inscrizione sopra olla sepolerale riferita al n. 1528 C. ins., che si traduce a-re, ha cosa; tit-v-i, inscrizione ho avete; a-re, ha cosa.
- 20. AN: INNIN-AN Inscrizione sopra olla sepolerale riferita al successivo n. 1529 C. ins., che si traduce ul-a, qualche ha; titv-i, inscrizione ho acete; ul-a, qualche ha.

# ARTICOLO VIII.

### Inscrizioni aventi la sillaba up.

La sillaba up rappresenta la radicale della parola latina oppis, significante forza, potere, facottà, ricchezza in italiano, e ritionsi applicabile in generale il significato di ricchezza, opure ricco alla sillaba up nello antiche inserzizioni. Ad una tale opinione corrispondono le inserzizioni, e i nessi seguenti.

- 1. 28344. Oh. In stela sepolerale: è riferita questa inscrizione al n. 2331 C. ins., e la si traduce ul-a-O, qualche ha morto; ul-vp-è-a-esse, qualche ricco è ha essere.
- 2. JRIMGR. IMVAV. OGRA. Questa inscrizione sopra coperchio il ossuario è riferita sotto il n. 1677 C. ins., e si traduce lar-O, lare monto; ul-rp-r-in-i, qualche ricco ho entro avete; a-re-in-edica-ul, proposizione, la quale riflessa dice qualche da avete costrutto entre coss die.

- 3. MIMMA-RIZVAN Tale inscrizione sopra tegola sepolerale è riferita sotto il n. 203 C. ins., e si traduce re-a-re-esse-ia, cosa ha ho essere lamento; pe-ep-i-ul-i-re-esse (opure ed-esse), piede ricco avete qualche avete cosa essere (opure costruzione essere).
- 4. (A NVHE Una tale inscrizione sopra tegola sepoleralo è CE MAFEV riferita al n. 97 C. ins., e si traduce ce-a, questo ha; pe-up-ul-à, piede ricco qualche è; ce-à, questo è; re-esse (opure ed-esse) a-fel, cosa essere (opure prodotto essere) ha marmo, opure acello.
- 5. MANVINE(E Questa sopra tegola sepolerale è riferita sotto il n. 98 C. ins., e si traduce ed-esse-a-pe-up-ul-è-ce-è, costruzione essere ha piede ricco qualche è questo è.
- 6. †VIţEIA·NV Anche questa sopra tegola sopolerale ò riferita NECE sotto il n. 99 C. ins., e si traduce ed-v-peul-è-ia, costruzione ho piede qualche è lamento; pe-op-ul-è-ce-è, piede ricco qualche è questo è.
- 7. 3NIAVA Questa inscrizione sopra tegola sepolerale è riferita sotto il n. 1718 C. ins., e si traduce pe-vp-ul-i-in-è, piede ricco qualche avete entro è.
- 8. MIRITU IADMA I ORAN Inscrizione sopra coperchio di ossuario riferita sotto il n. 1451 C. ins., che si traduce lar-O-i, lare morto avete; an-ce-a-re-i, compianto questo ha cosa avete; vp-à-ut-esse-i-re-esse, ricco è qualche essere avete cosa essere.
- 9. Al: 12434V: 9A Anche questa sopra coperchio di ossuario riferita sotto il n. 1452 C. ins., e la si traduce a-re, ha cosa; vp-è-ul-esse i, ricco è qualche essere avete; ul-a, qualche ha.
- ANN34V Questo nesso scritto con lettere dipinte sopra coperehio di ossuario, come è esposto sotto il n. 1882 C. ins. si traduce vp-è-ul-esse-in-a, ricco è qualche essere entro ha.
- λιπν Questo nesso da un lato, e l'altro dall'altro lato, i λιπν in lettero dorate, trovansi sopra il vaso di argilla riferito sotto il n. 2762 C. ins., e si traducono vp-i-ut-esse, ricco (opure ricchezza) avete quatche essere; v-2-i-i-esse, ho molto egli avete essere, opure ho molto acete egli essere.
- 12. JAOGAN: 2VAV: JET Questa inscrizione sopra arca è riferita sotto il n. 790 C. ins., e si interpreta fel, acello. marmo; vp-vesse, ricco ho essere; lar-O-a-ul, qualche da morto lare.
  - 13. MVM43T43NVX Leggesi nel diritto della moneta riferita sotto

il n. 2830 C. ins., e rappresentata nel Glossorio alla pagina 948. Sembra, ohe il significato di ricchezza sia applicabile anche alla sillaba pp di detta meneta, poichè si ambizzerebbe K-opp-è-ut-catè-re-in-cu-d-in, questo ricchezza è qualche prodotta è cosa entro ho in cell.

14. Il detto significato di ricchezza, opure di ricco si reputa nei nessi delle Tavole eugubine A1VZ, 434VZ, MVV4VA, 434V4VVA, e si inclina a presumerlo anche in altri nessi delle stesse tavole.

15. Alla interpretazione sopra fatta di ricchezza, opure ricco a nessi Lepesa, e Itepari non osta la parola intiana tispo (animale) corrispondente al latino tupus, al valaco tupus, e al greco tubos, poiche l'analisi di tupo sarebbe al-u-pe-o, mangia motto piede ho, e quella di lighos, al-y-ke-o-esse, mangia motto questo ho essere, mentre nelle suespesso inscrizioni l'analisi sarebbe ul-up, quadeh ricchezza, opure quadehe ricchezza, opure quadehe ricchezza.

### ARTICOLO IX.

# Inscrizioni aventi la sillaba 8ast, Bast, Qast.

Le lettero 8,  $\theta$ ,  $\phi$  sembrane state usate secondo i tempi, o i lueghi per indicare un  $\sigma$  chiuse significante motlo, opure sopra. In non pocho inscrizioni trovasi il nesso  $\theta_{sst}$ ,  $\theta_{ast}$ 

- R2AM24V): IBMV8A: It2A@ Inserizione in urna riferita al n. 566 C. ins., che si interpreta @-a-esse-ed-i, molto ha essere fatto avete: a-8-v-in-è-i, ha molto ho artro è avete; ce-ejr-esse-ina-esse-a, questo ricco (forse ricchezza) essere entro ha essere ha.
- 2. :12431:11288 Inserizione in ossario riferita al n. 766 C. AMMARINAL ins., che si interpreta 8asti, come sopra, motto ha essere fatto avete; fel-esse-i, marmo essere avete; pe-a-ed-i-esse-ul-an-i-a-ul, divisibile questo in tre parti, la prima patis, la

seconda ut-an, o la terza i-a-ut, o per interpretaria chiaramente giova premettere la prima parte senza rifletterla, poi la terza riflettendola, indi la seconda senza rifletterla, e in tale modo si ottiene piede ha prodotto avete essere, qualche da avete qualche compianto.

3. IRAB Insertitione sopra tegola sepolerale riferita al n. 1034 at 1040 bis C. ins., che sembra possa tradurai Basti, molto ha essere fatto avete; pe-o-e-in-i-esse, piede ho cosa entro avete essere; o forso pe-orn-i-esse, piede urna avete essere, opure pe-ur-in-i-esse, piede bruiato entro avete essore.

4. M3O34: IA)·172A8 Inscriziono in urna cineraria riferita al n. 1158 C. ins., che si interpreterebbe 8asti, molto ha essere fatto avete; ce-a-i, questo ha avete, e forse da questo avete; ul-è-O-è-ro-esse, qualche è morto è cosa essere.

5. 21434 Al+1+ 1+2A8 Inscrizione in coperchio riferita al n. 1240 C. ins., che si tradurebbe 3asti, molto ha essere fatto avete; titi-i-a, inscrizione egli ha; pe-aet-i-esse, piede età avete essere, opure pe-ded-i-esse, piede è prodotto (costruzione) avete essere.

6. § ABA) M3+VA4+ 14A)MA-1+2AB Inscrizione sopra coperchio di ossurior irefrita da n. 1260 €. îns., ohe traducesi 8asti, molto ha essere fatto avete; an-ee-a-re-i, compianto questo ha (opuro da questo) cosa avete; pe-lavi-ò-re-esse, piede è lode è cosa essere; ce-a-a-a..., puesto ha molto ha....

7. QVOQAN-IA)-H2AB Inscrizione in area riferita al n. 1625 C. ins., che si traduce 8asti, molto ha essere fatto avete; cai, questo ha avete, opure da questo avete; lar-O-e-re, lare morto ho cosa.

8. Alt. 2AO Inscrizione sopra tegola sepoleralo riferita al n. 879 C. ins., che si traduce O-a-esse, molto ha essere; ed-i-a, fatto egli ha, opure fatto avete ha.

9. 2VMWV-1 W140-A1t288 Inscrizione in coperchio di ossuario riferita al n. 1274 C. ins., che si traduce 8ast-i-a, molto ha essere futto egli ha, opuro avete ha; a-ro-e-d-in-i, ha cosa costrutta entro avete; pemp-v-esse, pompa ho essere.

La lettera v nelle inscrizioni citate in questa sezione fu interpretata per ho, ma in qualcuna è forse ad interpretarsi per sopra, opure molto, semprechè non vi sia una delle lottere 3, Q, H,



# SEZIONE SECONDA

### Inscrizioni costituite di un solo nesso di lettere.

Molte sono le inscrizioni costituite di un solo nesso di lettere, oltre quelle già trattate nella sezione prima, ed ora si espongono le sottoindicate.

1. KAFRER Inscrizione in manubrio riferita al n. 50 del Corpo delle inscrizioni, che si traduce K-a-fis-e-esse, questo ha fisso è essere.

2. SVMVM∃MV#∃M Inscrizione sopra cippo, che si opina essere stato posto come segno di confine fra l'Etruria, e la Liguria, riferita al n. 101 C. ins., che si traduce: i-in-e-ce-esse-v-in-e-i-inv-re-esse-v-esse, va non (cioè non va) è questo essere ho entro è va non (cjoè non va) ho cosa essere ho essere. Una tale interpretazione corrisponde a quella attribuibile alla parola meta, cioè termine, che sarebbe f-in-e-ed-a, va non (cioè non va) è costituito ha. In meta la e si pronuncia aperta, ed è presumibile, che ciò fosse anche della prima e della inscrizione, ma, se si proferiva chiusa, sarebbe a sostituirsi egli al verbo è, come in mena del verbo menare, che si analizza i-in-e-in-a, va in (cioè in va, non essendo negativo l'in in questa parola) egli entro ha, e se la e chiusa fosse a ritenersi preposizione, sarebbe invece derivante da in va entro ha. Se fosse a leggersi Mexonemonios, come fu publicato dal Micali, la interpretazione sarebbe i-in-e-ce-esse-v-in-emvn-i-u-esse, non va è questo essere ho entro è, avviso egli ho essere, poichè la sillaba mvn, vale a dire mon, sarebbe la radicale di moneo.

3. Maimmaional Inscrizione sopra stele riferita al n. 101 C. ins., che si interpreta lar-o-i-a-nin-i-e-re-esse, lare morto avete ha statua (imagine) avete è cosa essere.

- 4. JAOAJANJARJIAN Inscrizione in olla sepolerale riferita al n. 149 C. ins., che si interpreta ul-a-re-i, qualche ha cosa avete; ce-a-re, questo ha cosa; ce-in-a-ul, questo qualche da entro; a-O-a-ul, ha qualche da morto.
- 5. IMMVOD Inscrizione in tegola sepolerale riferita al n. 160 C. ins., che si traduce ce-re-v-re-esse-in-i, questa cosa ho cosa essere entro avete.
- 6. ANIANAN Inscrizione in tegola sepolerale riferita al n. 163 C. ins., che si traduce ul-a-lar-i-esse-a, qualche ha lare avete essere ha.
- 7. 4V43m Inscrizione sopra tegola sepolcrale riferita al n. 184 C. ins., che si traduce e-in-e-te-p-re, in egli è copre ho cosa, ritonendo che il t rappresenti la sillaba te radicale di tego-coprire, e non sembrando preferbible la analisi e-in-e-tur, in egli è incenso.
- 8. 3MM39 Inscrizione in tegola sepolerale riferita al n. 204 C. ins., che si traduce re-e-e-in-in-e, cosa è in egli entro è.
- ANIOAM Inscrizione in tripode di bronzo riferita al n. 262
   C. ins., che sembra dire re-esse-ul-Oin-a, cosa essere qualche tin (suono) ha.
- 10. MANAITAMAJIFAIM Inscrizione in columetta riferita al n. 265 C. ins., che si interpreta c-in-i-a-file-re-esse, a-pe-i-ana-re-esse, in egli avete ha caro è cosa essere, ha piede avete compianto ha cosa essere.
- 11. 4+AI Inscrizione in moneta di bronzo riferita al n. 288 C. ins., che si traduce fo-a-ed-ul, da fuoco prodotto qualche.
- 12. V44V4 Inscrizione in moneta di bronzo riferita al n. 291 C. ins., che si traduce pe-vp-ul-v, piede ricchezza qualche ho.
- ANV-IVI Inscrizione in moneta di bronzo riferita al n. 292
   c. ins., che si traduce pe-cp-ul-v-in-a, piede ricchezza qualche ho entro ha.
- 14. WPANET Inscrizione in moneta di bronzo riferita al n. 293 C. ins., che si interpreta fo-e-ed-a-re-v., fuoco è prodotta ha cosa ho. 15. A++ Inscrizione in moneta di bronzo riferita al n. 297
- C. ins., che si traduce ed-ul-a, prodotto qualche ha.
   16. 434 Inscrizione in moneta di bronzo riferita al n. 298
- C. ins., che si traduce ed-e-ul, fatto è qualche.
- 17. V+ Inscrizione in moneta di bronzo riferita al n. 300 C. ins., che si traduce ed-v, fatto ho.

18. IAA Inscrizione in moneta di bronzo riferita al n. 301 C. ins., che si traduce fo-a-i, da fuoco avete, opure egli.

19. VNVMANT Inscrizione in moneta riferita al n. 302 C. ins., che si traduce ed-ul-a-re-esse-v-in-v, fatto qualche ha cosa essere ho entro ho.

20. IGORIEJ Inscrizione in moneta di bronzo riferita al n. 303 C. ins., che si interpreta fo-e-ul-a-ed-re-i, fuoco è qualche ha prodotto cosa avete.

21. 33 Inscrizione in vaso riferita al n. 347 ter b C. ins., che si traduce fo-e, cavo è.

22. MªM MYVAIOWARIM In colonnetta di marmo riferita al n. 350 C. ins., che sembra interpretabile c-in-i-a-re-in-di-in-egli avete ha cosa entro qualche da avete morto; v-esse-ul-ed-(opure re) -esse-u-re (opure ed) -esse, ho essere qualche fatto (opure cosa) essere è cosa (opure fatto) essere.

23. MANSA Inscrizione in piede di cantaro riferita al n. 358 C. ins., che si interpreta a-8-in-a-re-esse, opure ed-esse, ha molto

entro ha cosa essere, opure fatto essere.

24. INVIAL Inscrizione sotto piede di vaso fittile riferita al n. 359 C. ins., che si traduce ul-a-pe-ed-in-i, qualche ha piede fatto entro avete.

25. JIDMMI+ Inscrizione incisa nella tibia di una chimera di bronzo riferita al n. 468 C. ints., che s' interpreta tin-ed-esc-cefil, suono produce essere questo caro. Trovasi anche sopra gli oggetti metallici riferiti ai successivi n. 1047, 1047 bis, c 1048.

26. JACHTA Inscrizione in coperchio di ossuario riferita al n. 583 C. ins., che si traduce a-re-in-te-a-ul, qualche da coprire

(opure da morto) entro cosa ha,

27. IBMA+A Inscrizione in tegola sepolorale riferita al n. 595 bis C. ins., e in coperchio di ossuario riferita al successivo n. 998, e is traduce a-le-a-i-in-e-i, ha da coprire (opure ha copre ha) acete entro è egli.

28. BIAAM Inscrizione in fronte di ossuario riferita al n. 699 C. ins., che si interpreta re-esse-a-ul-i-e, cosa essere ha qualche egli è.

29. Idanalva Inscrizione in grande tegola riferita al n. 811 C. ins., che si traduce a-v-essei-an-te-v-p-ei, ha ho essere avete compianto coperto è piede avete; e forse a-v-essei-ai-in-te-c-pe-i, ha ho essere lamento entro coperto è piede avete.



30. AEBJAIANV Inscrizione in ossuario riferita al n. 846 C. ins., che si traduce v-in-a-i-a-ul, ee-e-csse-a, ha qualche da avete ha entro, questo è essere ha.

31. 21489 Inscrizione in tegola sepolcrale riferita al n. 974 C. ins., che si traduce re-v-a-pe-i-esse, cosa ho ha piede avete essere.

essere.

32. IMIAD Inscrizione in ossuario riferita al n. 1003 C. ins., che si interpreta ce-a-i-in-c-i, da questo avete entro è avete, e forse alle prime due lettere potrebbe essere stato dato il significato di ce-ha, questo ha, opure cu-a, da quiete, opure ca per casa.

33. 393MV) Inscrizione in urna riferita al n. 1012 C. ins., che si interpreta cu-e-in-e-re-e, culla (luogo di quiete) in egli è cosa è.

34. 3GYVM437 Inscrizione in urna fittile riferita al n. 1032 C. ins., che si traduce f-è-ul-e-in-v-ed-re-e, molto è qualche in egli ho costrutta cosa è.

35. ANAN Inscrizione in olla fittile riferita al n. 1384 C. ins., che si traduce ce-a-fo-ul-a, questa ha vuoto qualche ha.

36. 1437 In stela sepolorale riferita al n. 1534 C. ins., che si traduce fo-e-ed-i, fo esprimente vuoto, e radicale di fossa, e quindi fossa è costrutta arete.

 ANZINAZ) Inscrizione riferita al n. 1651 C. ins., che si traduce ce-esse-a-ul-i-esse-in-a, questo essere ha qualche avete essere entro ha.

38. 303\39032 In arca rozza riferita al n. 1665 C. ins., che si traduce esse-e-O-rc-e-ul-e-O-e, essere è morto cosa è qualche è morto è.

39. Vajuaa In urna cineraria riferita al n. 1690 C. ins., che si traduce a-re-in-e-re-v, ha cosa entro è cosa ho, e più probabilmente ha-ur-in-e-re-ho, ha bruciato entro è cosa ho.

40. MINIVIOAN In urna cineraria riferita al n. 1717 bis C. ins., che si traduce ul-a-O-i-pe-v-ce-ul-i-re-esse, qualche ha morto

avete piede ho questo qualche avete cosa essere.

41. agusanne Inscrizione in urna rozza riferita al n. 1720 C. fins., che il rudue erra-fra-e-esse-n-esse, hereitota ha questo essere ho essere he: potrebbe però darsi, che le prime due lettere dovessero essere interpretate ur-a, da abbricata, opure-re-ha. casa ha, e c che fosse preferibile la interpretazion er-am-a-

GR-RALD'NL - Parto II.

ce-esse-v-esse-a, cosa compianto ha questo essere ho essere ha, opure questo essere uso ha.

42. Alffin Inscrizione in olla cineraria riferita al n. 1829 C. ins., che si traduce ce-in-e-fo-e-ul-a, in questo è vuoto egli qualche ha, e forse ce-in-e-f-e-ul-a, in questo è molto è qualche ha.

43. ARIMANDISTAN Inscrizione in nrna cineraria riferita al n. 1832 C. ins., la quale presenta due interpretazioni, l'una a-cfel-ic-v-r-can-i-a-ul, ha ho marmo, scultura ho cosa qualche da acete compianto; l'altra colla divisione delle lettere: i-ce, acete questo.

44. ANJMIA Inscrizione sepolerale riferita al n. 1865 C. ins., la quale presenta varie interpretazioni: a-fo-i-in-ic-ul-a, ha fossa (opure fioco) acete entro scultura qualche ha; altra a-fa, ha parla.

45. 1437M Inscrizione sopra stela sepolerale riferita al n. 1907 C. ins., che si traduce re-esse-fo-e-ed-i, cosa essere fossa è co-strutta avete.

46. MA4A In urna cineraria riferita al n. 1917 C. ins., che si interpreta a-pe-a-re-esse, ha piede ha cosa essere.

47. 34893) Inscrizione scritta in giro nell'interno di patera nera riferita al n. 1918 ter a C. ins., che si traduce ce-re-a-in-pe-e, questo cosa ha entro piede è.

48. 1447A In coperchio di vaso di rame riferita al n. 1919, che si traduce a-fo-ul-r-pe, ha zuoto qualche ho picde; oppre a-ho-ul-op, ha ho qualche ricchezza; opure a-f-ul-op, ha molto qualche ricchezza.

 May In lapide riferita al n. 1920 C. ins., che si traduce ul-e-in, qualche è entro.

50. SAFVY Inscrizione in un'ocrea.

ARPVY Inscritta in altra ocrea.

Detta inscrizione è riferita al n. 1928 C. ins., e si traduce
tanto l'uno, quanto l'altro nesso, tot-a-esse, da difendere essere,
opure difende ha essere, desumendosi il significato di tut dal verbo
tucor esprimente difendere, protecere, tutchere, comprire.

51. 31+37 Sopra stela sepolcrale riferita al n. 1934 bis b C. ins., che si interpreta fo-e-ed-i-c, fossa è fatta avete è.

52. MANZEVIAIA Inscrizione in arca riferita al n. 1941 C. ins., che si interpreta a-i-a-vl-v-e-esse-in-a-re-esse, qualche da avete

ha ho è essere, entro ha cosa essere, opure a-ia-ul-v-e-csse-in-ure-esse, ha voce (clamore, strepito, lamento) qualche ho è essere, entro ha cosa essere.

53. 8

Questa inscrizione in piccola statua di bronzo riferita al n. 1929 C. ins., si traduce 8-ul-e-ce-esse-re-v, molto qualche è questo essere cosa ho.

54. M2A) In olla sepolcrale riferita al n. 1963 C. ins., che si traduce ce-a-esse-in, questo ha essere entro.

55. ACMANAN In olla sepolcrale riferita al n. 1968 C. ins., che si interpreta ul-i-e-pe-ia-re-esse-O-a, qualche avete è piede voce (lamento, clamore) cosa essere morto ha.

56. ↓AM In coperchio di olla fittile riferita al n. 1972 C. ins., che si traduce in-a-ce, entro ha questo, opure in-a-cv, entro ha quiete.

57. MB48VB+ Inscrizione sepolcrale riferita al n. 1980 C. ins., che si interpreta ed-e-v-8-ul-e-re-esse, fatto è ho molto qualche è rosa essere.

58. Altitava In coperchio di ossuario riferita al n. 1981 C. ins., e sembra analizzabile esse-v-esse-tit-i-a, essere ho essere inscrizione avete ha, opure egli ha.

59. 34A) Inscriziono in stela sepolcrale riferita al n. 1995 C, ins., la quale presenta varie interpretazioni: ce-ap-e, questo punta è, se le due lettere furono usate per esprimere la sillaba ap radicale di apice; ce-a-pe-e, questo ha piede è; una terza interpretazione vi sarebbe so fosse avvenuta la assimilazione di un o chiuso all'a, poichè in tale case sarebbe interpretabile ce-o-ape-e, questo da sopra piede è.

60. AQUAGAV Inscrizione in sepolero riferita al n. 2029 C. ins., la quale presenta la dupla interpretazione v-a-re-an (opure a-in) -O-a, ho ha cosa compianto (opure ha entro) morto ha.

61. JA98 Inscrizione in sepolero riferita al n. 2029 bis C. ins., che si traduce 8-re-a-ce, molta cosa ha questo.

62. 42A14+ Inscrizione in sepolcro riferita al n. 2030 C. ins., che si traduce ed-re-i-a-esse-pe, costrutta cosa avete ha essere niede.

- 63. MISA Inscrizione scoolcrale riferita al n. 2036 C. ins., che si traduce a-ul-e-i-in, ha qualche è avete entro.
- 64. ANNIFEDATA) Inscrizione in stela di lava riferita al n. 2037 C. ins., che si interpreta ce-a-e-a-ce-e-fo-i-esse-in-a-esse, da questo è ha questo è fossa avete essere entro ha essere.
- 65. AMAID Inscrizione sepolerale riferita al n. 2038 C. ins., che si interpreta ce-e-i-an-a, questo è avete compianto ha, ma potrebbesi anche interpretare ce-e-i-a-in-a, questo è avete ha entro ha.
- 66. IBMANE In colonnetta sepolcrale riferita al n. 2040 C. ins., che si traduce 8-ul-pe-in-e-i, molto qualche piede entro è avete.
- 67. 4A45AM34M3 Inscrizione riferita al n. 2044 bis C. ins., che sembra potersi interpretare e-e-in-ed-e-in-a-esse-ul-a-re, è in egli costrutto è entro ha essere qualche ha cosa.
- 68. 45VNEMERIM In colonnetta riferita al n. 2050 C. ins., che si interpreta e-in-i-fo-e-in-è-ul-v-esse-pe, in egli avete fossa è entro è qualche ho essere piede.
- 69. 3141313 Nel convesso di rozzo poculo riferita al n. 2081 C. ins., che si traduce e-i-e-i-re-i-e, è avete è avete cosa avete è.
- 70. 3304M Nel mezzo di una specie di piede di vaso riferita al n. 2170 C. ins., che si interpreta e-m-a-re-ce-e-esse, in egli, opure è entro, ha cosa questo è essere. Questa è ripetuta al successivo numero 2653 bis b come esistente sotto piede di vaso.
- 71. BUINNA In vaso riferita al n. 2172 C. ins., che si analizza a-ce-in-a-i-in-e, e si può interpretare ha questo entro (opuro ha in questo) ha avete entro è.
- 72. SMI Nell'anfora riferita al n. 2195 a C. ins., ₹MI nell'anfora 2195 b, e sotto il piede dell'anfora n. 2665 a, e IMS sotto il piede del vaso n. 2665 b: si traducono i-in-esse, avete entro essere.
- 73. APIONS In vaso etrusco riferita al n. 2216 C, ins., ohe si presenta di una antichità minore, e che sembra interpretabile a-re-i-o-in-esse, ha cosa avete ho entro essere.
- 74. AYVAAM In calice riferita al n. 2221 C. ins., che si interpreta e-in-a-re-v-ed-ul, in egli ha cosa ho fatta qualche.
- 75. RMIGVA2 In vaso fittile riferita al n. 2222 C. ins., che si interpreta esse-pe-ur-i-in-a-esse, essere piede brucia avete entro ha essere; a-fo-i, ha fuoco avete: ciò stante

non sembra preferibile la interpretazione esse-pe-v-rin-a-esse, essere piede ho liscio ha essere, ritenuto che il greco rinh significa lima, e, se fosse preferibile, in tale case il sottoposto afi sarebbe ad interpretarsi ha vuoto (cavo) avete.

76. IAA In vaso fittile riferita al n. 2224 C. ins., che si traduce a-fo-i, ha vuoto (cavità) avete, e forse ha fuoco avete.

 A4VO√∃∃ Inscrizione sepolcrale riferita al n. 2289 C. ins., che si interpreta fel-O-v-re-a, marmo (opure fossa è qualche) morto ho cosa ha.

78. 104A4 Inscrizione in parete di un sepolcro riferita al numero 2293 C. ins., che si traduce lar-O-i, lare morto avete: altra colla r di forma diversa IOAAI in lapide etrusca è riferita al successivo n. 2562.

79. AMDAMIRDAGA Inscrizione sepolcrale riferita al n. 2305 C. ins., che potrebbe esprimere: a-re-a-O-fin-a-ce-in-a, ha cosa ha morto fine ha in questo ha.

80. vanva Inscrizione sepolcrale riferita al n. 2307 C. ins., che si traduce rv-in-re-v, ruina entro cosa ho.

81. avavaasidas Inscrizione sepolcrale riferita al n. 2309 C. ins., che si traduce lar-i-esse-8-an-v-re-v-esse, lare avete essere molto compianto ho cosa ho essere.

82. AASSA Inscrizione sepolcrale riferita al n. 2310 C. ins. che si traduce a-e-8-ul-a, ha è molto qualche ha,

83. ANOGANNAM Inscrizione sepolcrale riferita al n. 2311 °C. ins., che si traduce lar-i-esse-lar-O-i-ia, lure avete essere lare morto avete clamore.

84. 4VONER Inscrizione sepolcrale riferita al n. 2312 C. ins.. che si traduce fel-O-v-re, marmo morto ho cosa, epure f-e-ul-Ov-re, fossa (opure molto) è qualche morto ho cosa.

85. 3030013 Inscrizione sepolcrale riferita al n. 2313 C. ins., che si interpreta e-ic-re-e-ce-e, è scultura (imagine) cosa è questo è.

86. BABTODYM Inscrizione sepolcrale riferita al n. 2314 C. ins., che si traduce in-v-ce-re-ed-e-ul-e, entro ho questo cosa fatta è qualche è.

87. IA#HA4 In capitello riferita al n. 2321 bis C. ins., che si interpreta pe-a-in-ce-esse-a-i, piede ha entro questo essere ha avete; e forse si è voluto dire pan-ce-esse-a-i, tutto questo essere ha avete.

88. √37↓AMAO Inscrizione sepolcrale riferita al n. 2333 b C.

ins., che si traduce O-a-in-a-ce-fcl, morto ha entro ha questo marmo, opure questo fossa, o molto, è qualche.

89. 2AOMAG In ancilo riferita al n. 2333 bis C. ins., traducibile re-am-ed-a-esse, cosa attorno fatta ha essere.

90. 18N) (3) 44 In vaso riferita al n. 2340 ter C. ins., e larenas riferita al suocessivo n. 2781 bis in patera fittile, diversa nella forma delle lettere, e seritta invoce da sinistra a diritta larenas: si traduce ut-a-re-ce-in-a-esse, qualche ha cosa guesto entro ha essere, e forse qualche ha cosa in questo ha essere.

91. 23)1404 Inscrizione in sepolero riferita al n. 2386 C. ins., che sembra potersi interpretare pe-v-O-in-ic (opure i-ce) -e-esse, piede ho morto entro scultura (opure avete questo) è essere.

92. : ARIGAI Inscrizione incisa sul fondo esterno di un cratere ancora crudo riferita al n. 2400 c C. ins., che si traduce ut-a-re-i-esse-a-ut, qualche da qualche ha cosa egli essere, opure avete essere.

93. IVOVIII+MAO Inscrizione in coperchio di piccolo ossuario riferita al n. 2417. C. ins., che si traduce O-a-in-ce-fil-v-8-v-i, morto ha entro questo caro ho molto ho avete.

94. ETAMMAJB In poculo di argilla riferita al n. 2433 C. ins., che si interpreta 8-e-ul-a-ed-in-a-ed-e-esse, molto è qualche ha costrutto entro ha costrutto è essere.

95. 437 In piccola tazza riferita al n. 2434 C. ins., che si traduce fo-e-ul, vuoto è qualche, cioè cavo è qualche.

96. AHADIM In vaso ornato di pitture riferita al n. 2435 C. ins., che si traduce re-esse-ic-a-in-a, cosa essere imagini ha (opure da imagini) entro ha.

97. REA Sotto il piede di vaso ornato di pitture riferita al n. 2439 C. ins., che si traduce ul-8-esse-i, qualche molto essere avete.

98. AUOAI) In olla sepolcrale riferita al n. 2560 C. ins., che si interpreta ce-i-a-0-in-a, questo avete ha morto entro ha, opure questo avete ha in morto ha.

99. RMM12813 Sul fondo di un vaso riferita al n. 2579 C. firs, che si interpreta a-fruit-c-esse-fp (vaia op) -i-in-a-esse, ha ho (opuro molto) qualche è essere ricchezza accte entro ha esserez se le due lettere L p fossero da ritheersi separate si avrebbe fope, ho piede, opure molto piede.

100. A4GBA) Nel fondo di un vaso riferita al n. 2584 C. ins., i a interpretazione di questa, come possibile, sarebbe ec-a-8-re-i-a-ul, qualche da arele cosa molto ha questo; non è rara la permutazione del v in b. come in arere, e habere, ma se fosso a leggersi un b nel significato di è-pe l'interpretazione sarebbe qualche e da arete rosa piede è ha questo.

101. An) In vaso di argilla riferito al n. 2585 C. ins., che si traduce ce-in-a, questo entro ha.

102. \*\*MAGAN In candelabro di bronzo riferita al n. 2586 C. ins., che si interpreta lu-a-re-a-re-esse-ed, da luce cosa ha cosa essere prodotta,

103. AI⊗4AJ In vaso d'argento riferita al n. 2587 C. ins., che si interpreta ul-a-re-fo-i-a, qualche ha cosa vuoto (cavo) egli ha. 104. AMBIN Nel fondo di tazza rossa al n. 2588 bis C. ins.,

che si traduce ul-ce-i-c-in-a, qualche questo acele è entro ha. 105. SMM-VJAR Nci fondo di un vaso di bronzo riferita al n. 2589 C. ins., che si traduce ul-a-fo-v-ce-re-esse-e-esse, qualche ha vuolo (cazità) ho questo cosa essere è essere.

106. VIZIGUNI In bronzo signatorio riferita al n. 2590 bis C. ins., che si interpreta ic-v-re-ce-esse-i-v, scolpisce ho cosa questo essere egli ho.

107. SENTUNIES In strigile riferita al n. 2594 C. ins., che si traduce esse-e-re-ed-ur-i-e-esse, essere è cosa produce abbrucia egli (opure avete) è essere.

10S. 43M Nol fondo di un vaso riferita al n. 2595 C. ins.; sicome la lettera M in confronto della S è a presumersi dolce, ed è a presumersi, che la dolcezza della sua pronuncia sia derivata dalla assimilazione di un d. opure di un'n. opure di un'n alla lettera S, così la inscrizione M-e-ce sembra interpretabile futto-essere, opure entro essere, opure cosa essere è questo.

109. TDV Nella parte interna di patera di argilla riferita al n. 2597 C. ins., che si traduce ed-re-v, fatta cosa ho.

110. AM144UBIM Sul fondo di un vaso di creta riferita al n. 2006 C. ins.; sembra interpretabile e-m-i-8-v-e-t-in-e-esse, in egli acete molto ho cosa sonoro ha essere attribuendosi alla voce tin il significato del suono reso da un vaso di terra ben cotto non rotto. Se il vaso fosse grande il nesso tin potrebbe rappresentare invece la radicale di tino-raso.

- 111. (4M)MARAJM Insorizione incisa sulla coscia destra di alteta nudo, e barbato, riferita al n. 2608 bis C. ins., che si traduco e-in-i-ce-sul-a-nin-re-esse-ul, in egli arcte questo qualche ha statua cosa essere qualche: se le ultime due lettere y megnotte come incerte non sussistesero, o dovessero essere lette altre lettere, ciò non toglierebbe l'attendibilità sostanziale della prima parte della traduzione.
  - 112. YYANIM In vaso fittile riferita al n. 2610 C. ins., che si traduce e-m-i-ul-a-re-re-esse, in egli avete qualche ha cosa ho essere; se l'a fosse a ritenersi preposizione, in tale caso la traduzione sarebbe in egli avete da qualche cosa ho essere.
  - 113. 8313RAVISAJ3IM In vaso di argilla nera riferita al n. 2612 C. ins.: sembra potersi interpretare e-in-i-re-e-pou-e-sses-in-a-esse-nfil--esse, in egli acede cosa è cibo è essere ho entro ha essere ha caro è essere. Lo due lettere attigue e-p potrebbero rappresentare la sillaha e pradicale di epulea significanti eibo, vicande, e in tale caso sarcebbe ad ommettersi la e precedente interpretando in egli acete cosa cibo; la sillaba pa è stata interpretata per cibo essendo la radicale di parcere, e non è escluso che il p possa rappresentare anche la sola radicale pe esprimente piede.
  - 114. IANHERANEA In arcula fittile riferita al n. 2618 C. ins., che si traduce a-e-ul-a-fo-e-in-a-re-i, ha è qualche ha vuoto (cavo) è entro ha cosa avete.
  - 115. QA45AM3+M Inscrizione riferita al n. 2627 C. ins., che si traduce pe-in-ed-e-in-a-esse-ul-a-re, picde entro costruzione è entro ha essere qualche ha cosa: le ultime tre lettere sono a leggersi lar, se si è voluto indicare un lare.
  - 116. > > 334+ In ghianda missile di piombo riferita al n. 2635 C. ins., che si traduce esse-ed-re-e-fo-ce, cssere costrutta cosa è vuota questa.
  - 117. G4A Sotto il piede di calice riferita al n. 2653 bis C. ins., che si traduce a-pe-re, ha piede cosa.
  - 118. γιλ, ο γιλ Nelle due anfore riferite ai n. 2661 e 2662 c. ins., che si traduce α-esse-υ, ha essere aqua, e qualora la lettera V non si dovesse interpretare per σ-aqua, potrebbe rappresentare il verbo, ho: se fosse stato assimilato all'a un σ aperto precedente, l'analisi sarebbe σ-α-esse-υ, da aqua essere ho.

119. JA1 Sotto piede di vaso riferita al n. 2671 C. ins., che si traduce pe-a-ul, piede ha qualche.

120. 537 Sotto il piede di anfora riferita al n. 2675 C. ins., e sotto il piede di vaso al successivo n. 2676: si traduce fo-e-esse,

vuoto (cavo) è essere.

121. POMA, e ROMA Questa parola in moneto scritta la prima colla r di forma diversa dall'altra è riferita ai n. 2687 b, 2688, 2618, e 2922 C. ins., si pronuncia comunemente coll'o chiuso, e si traduce re-o-e-in-a, cosa molto in egli (opure è entro) ha, traduziono che conferemerebbe essere errono l'uso nelle scuole di leggere in latino Roma coll'o aperto.

122. 23HVII In anfora riferita al n. 2717 ter C. ins., che si traduce re-i-e-ed-i-e-esse, cosa avete ho futta avete è essere: porbebb darsi, che la lettera V rappresentasse un o aporto significante aqua, e in tale caso la traduzione sarebbe cosa avete aqua fatta avete è essere.

123. ARICIN In moneta di piombo riferita al n. 2725 C. ins., che si traduce a-re-ic-i-in, ha cosa scolpita avete entro.

124. SEIC In moneta d'argento riferita al n. 2728 C. ins., che si traduce esse-e-ic, essere è scolpito, opure essere è imagine.

125. IVSTA Inscrizione in lamina d'oro in forma di lunetta con capiolino per tenerla pensile riferita al n. 2733 C. ins., che si traduce ul-ed-esse-vi-i, qualche fatto essere ho egli avete; opure lived, live produce essere ho egli avete, cioè è lucente.

126. NMY4VN In moneta di bronzo dalla parte, in cui sono raffigurati un delfino, e una clava, riferita al n. 2745 C. ins., che si interpreta a-v-ru-in-ce, ha ho ruina in questi.

127. VYAAAM In vaso di argilla riferita al n. 2750 C. ins., che si traduce ed-esse-ul-re-a-ce-v-esse, fatta essere qualche cosa ha questo ho essere.

128. ΠΥΥΥΥΙ≾30>Ν) In poculo di argilla riferita al n. 2754 b C. tius, che sembra interpretabile ic-a-re-ed-e-re-esse-i-v-p. e-essee-vp, scultura ha cosa fatto è cosa essere avete ho piede essere ho ricchezza, opure ricco.

129. KNIM, TNIMN, e ITNINN Inscrizioni in monete di bronzo riferite al n. 2757 C. ins., che si interpretano kal-a, bello ha; kal-a-ed, bello ha fatto; kal-a-ed-i, bello ha fatto avete.

GHIRARDINI. - Parte 11.

130. MRRW In tegola riferita al n. 2763 bis C. ins., che si traduce Θ-pe-esse-i-e-in, sopra piede essere avete in egli, o forso ope-esse-i-e-in, ricchezza essere avete in egli, opure ricco essere avete è entro.

131. 9MQ3B Inscrizione in patera riferita al n. 2770 C. ins., la cui interpretazione sembre 8-e-r-i-i-e-, nuolto è cosa acte nuol è ; opure 8-e-rin-e, molto è liscio (opure pulito) è: la materiale presenza della patera potrà forse far conoscere quale delle due interpretazioni sia a presumersi, o quale altra sia a preferirsi.

132. NINITINIM In patera fittile riferita al n. 2774 C. ins., che si interpreterebbe e-in-i-a-i-ed-i-ul-in-i-a, in egli dvete ha avete fatto avete qualche entro avete ha, opure entro egli ha.

133. In vaso fittile riferita al n. 2775 C. ins., che si traduce fo-e-ul-i-i-e-esse-in-i-pe-e, vuoto (cavo) è qualche avete egli è essere entro avete piede è.

134. शास्त्र In patera di argilla riferita al n. 2776 C. ins., che si traduce fo-e-in-i-ul-e-i-esse, vuoto (cavo) è entro avete qualche è egli essere.

135. FRAVV48 In piccola ara riferita al n. 2793 C. ins., che si traduco 8-ul-v-v-esse-a-i, sopra (opure motto) qualche ho ho (opure ho motto, o motto ho, o ho sopra, o sopra ho) essere ha arete: l'i potrebbe invece esprimere edi.

136. IARIND Inscrizione in bollo semicircolare in tegolo riferita an . 2819 d C. ins., che si interpreta ce-a-esse-ill-i, questo ha essere circolare acete, attribuendosi il significato di circolo alla voce ill per averlo desunto dal verbo greco illa significante voleo, controrueo.

137, ŁWIBNS Inscrizione sopra parete riferita al n. 2822 C. ins., che si interpreta esse-a-8-i-in-i-esse, essere ha molto egit entro acete essere: si è presunto, che il è rappresenti la lettera 8 stante l'uso ora di uu v. ora di uu b, ora della lettera 8, ed ora di uu o chinso per esprimere la idea di molto già altrove essosta., 138. CIPINEIX Inscrizione in lapide riferita al n. 2827 C. ins., che sembra interpretabilo fo-i-re-in-d-i-ed-esse, vuoto œute cosa entro è acete costrutto essere, e forso fa-i-in-d-i-ed-esse, parla

avete liscio è avete fatto essere.

139. MUVUGITRENIRMUNICATUM Inscrizione in moneta di argento rappresentante una testa giovenile riferita al n. 2828 C. ins.,

che si interpreta nuf-ce-re-in-ve-in-al-c-8-a-c-d-e-r-in-ve-in, noco (giorine) questo cosa avete entro ho in egli mangia (opure mangiato) ha molto ha produce (opure prodotto) è cosa entro ho in egli; para che siasi voluto esprimere, che un giovine, se mangia molto, cresco, poure che il giovine rappresentato avendo mangia molto è cresciuto molto. La interpretazione di nef per noro, e quindi giorine va ad essere spontanea, e quella di al per mangia, opure mangiato è desunta dal verbo latino alo-nutrire-mangiare. La parte nethrinom si può interpretare anche net-ce-rin-e-e-in, giorine questo pulto ho in egli.

140. NSHINGR, MSHINGR, SHINGR Al sudetto n. 2828 è riforito, che nell'esergo di detta moneta trovasi il nesso arnine, in altra simile quello arninen, ed in altra quello sarninen, il primo si interpreta a-re-nin-e, ha cosa imagine è; il secondo a-re-nine-in, ha cosa imagine è entro; il terzo esse-a-re-nin-e-in, essere ha cosa imagine è entro.

AMIAY
YDINA1
YPIANO
VIETANO
VIETANO
TO THE TENDER OF THE T

significando bue, si opina di tradure i primi due nessi un-i-in-a, bue acete entro ha, volendosi così esprimere colle parole ciò to intendevasi di raffigurare; i la terro un-i-in-a, bue acete entro ha, volendosi così esprimere colle parole ciò che intendevasi di raffigurare; il terro un-i-in-a, bue acete entro ha acete; il quarto su-i-a-in-a-esse, bue acete ha entro ho essere; o il quinto un-i-a-ed-a-esse, bue acete è fatto è essere.

142. mili sur 1431 in patera riforita al n. 2837 C. ins., che si interpreta for-ul-ded-i-me-cissei-e-i-m, ructo (cano) è qualche fatto avete entro è egli essere avete in egli: potrobbe darsi, che si avesse voluto ceprimere essere sonora quella patera, se colla parte in si avesse voluto indicare il suono reso da un vaso cotto battendolo; e in tale caso la varsione sarebbe ruoto è qualche suono è avete essere avete in egli.

143. NITHEN: In vaso riferita al n. 2840 C. ins., che si traduce esse-a-in-ed-i-a, essere ha entro fatto avete ha.

144. ISCIMBOS In moneta di bronzo riferita al n. 2856 C. ins., che sarebbe interpretabile 8-re-e-in-ed-re-e-i, molto cosa è entro fatta cosa è avete.

146. ₹HBN# Inscrizione riferita al n. 2884 C. ins., che si traduce e-in-a-8-i-i-esse, in egli ha molto avete egli essere.

147. PVPINO Insertizione in vaso riferita al n. 2888 C. ins., interpretabile pe-e-re-in (opure i-in) -o, piede ho cose entro (opure arete entro) ho: la presenza del vaso potrà forse far conoscere se sia applicabile invece la interpretazione pe-e-rin-o, piede ho tiscio (opure pulito) ho, od altra, come sarebbe quella pe-uv-in-ho, piede abbrucia (euoce) entro ho.

148. ZAHIKAKOMKOMASTIS Questa inserizione riferita aln. 2948. C. ins. si ritiene seritta in un dialetto italiano probabilmente ancora parato nel luogo, in cui fu fatta la inserizione stessa, poichò la sua apiegazione sarebbe Zai:i-i-kaskom-k-o-t-a-s-tis, cioè zui-i-i-askom-k-b-i-l-ha-si-dis, giulti avete essi cudono (cascano) che ho qualethe ha si dice, vale a dire se son gialii in volto, essi cadono presto, in tanto che lo si dice.

140. PAAT-0AASAA+TNIH Inscrizione riferita al n. 2902; chesembra seritta in dialetto. o presenta la interpretazione pi-ca-ca-ca-fa-tt-nih-i, cioò pal-a-tor-a-s'fa-tutt-niv-i, palesemente a to-gliere ha si fa tutto nece avete; che cioò a togliere palesemente si opera instillamente.

150. ΔΑΤΙΗΙΛΑΣΟΘΙΗΙ Inscrizione riferita al n. 2963 C. ins., anche questa in dialetto, e di interpretazione dubia: datih-i-ll-soΘ-i-va-i, dativi avete al sotto essi vanno avete.

151, KIAHIMHITASETOH Insprisione riferita al n. 2004 C. ins., ΔΟΑΓΑΛΛΟ cle ha l'apparenza di un solo nesso pure in dialetto, e che sembra dire ko-i-ut-aciui-va. i-passet-dir dos-pat-ut-oa, quando acete qualche exvinto, essi vanno, li passi tu, devi toare (gridare) largo qualche oa, cioò quando passi qual uno già avvisto devi gridare largo, e aggiungere la voce oa.

152. △ATTETO∑ Inscrizione riferita al n. 2967 C. ins., che .

sembra dire dat-te-to∑, date ti toglie, o piutosto date protege protetto ho essere.

153. MOAAHIAS Inscrizione, che può considerarsi come un solo nesso, riferita al n. 2969 C. ins., e che potrebbe dire e-in-o-ul-re-ari-a-sha, in egli ho qualche cosa avete a shaco, cioè avete in abondanza, e forse e-in-o-ul-re-ahi-as-è-pe-a, in egli ho qualche cosa avete asse, è piede ha.

154. AAIMASFEPTAHETIS Inscrizione riferita al n. 2971 C. iras, al quale si preferisce la lezione di Mommsen, per cui la prima leitera si legge per un l. e non per un d. e il segno fra le lettere P e T si ritiene un segno di elisione. Essa dice l-azim-a-s-gr'ia-p-e-di. Nazimo ha se verilà ti dice.

155. FAAATIS Inscrizione sopra lapide riferita al n. 2972 C. ins., la quale sembra interpretabile fo-a-ul-a-ed-i-esse, vuolo (o fossa) ha qualche ha costituito avete essere; e forse fal-a-dis, fallato ha dice.

156. ΔΙΟΞΗΑΙΗΙ Inscrizione riferita al n. 2983 C. ins., che forse esprime dit-e-h-aih-i. ricco è molto aiv (abiente) avete.

107. AAPARZAONAI Inscrizione riferita al n. 2998 C. ins., othe spresenta interpretabile in più moli: le primie tre lettere sono traducibili ul-a-pe, qualche ha piede, e le rimaneuti, primo ar-a-dan-a-sese, ara è donn ha essere; secondo ar-all-a-in-a-esse, ha costrutido ho entro ha essere; trezo ar-a-dan-a-sese, ha cosa donn ha essere; quanto ar-p-al-a-in-a-esse, ha cosa costrutta ho entro ha essere; quanto a-p-al-a-in-a-esse, ha cosa costrutta ho entro ha essere; quanto ul-a-p-ar-q, qualche ha partotto è, donn ha essere.

15S. FANAMOADACIAS Inscrizione riferita al n. 3000 C. ins., e qui scritta secondo la tavola quarta del Mommsen riguardo alla lettera H in luogo di quella X, essendosi presentata la interpretazione fall-a-mold-a-mias, falto ha molto ha chiasso (in dialetto ciass).

159. AA≅TA≅HMI Inscrizione sotto il piede di piccolo vaso riferita al n. 3019 C. ins., della quale si è presentata la interpretazione da-sta-esse-h-e-in-i, da stare, cioè da poggiare, essere ho (onure molto) in edi avete.

160. KOTTEIHIC Inscrizione in mattone cotto riferita al n. 3035 C. ins., che si traduce Kott-e-i-h-i-ce, cotto è avete molto avete questo.

161. KOTTEI Inscrizione in mattone cotto riferita al n. 3036 C. ins., che si traduce Kott-e-i, cotto è avete.

162. KOTTI Inscrizione in mattone cotto riferita al n. 3037 C. ins., che si traduce Kott-i, cotto avete.

163. □EPKENO∑ Inscrizione riferita al n. 3038 C. ins., la quale per essere sopra mattone cotto presenta la interpretazione pe-e-ur-ce-e-in-o-esse, piede è abbruciato questo è entro ho essere.

164. APAR Nella pagina 65 del Glassario alla parola Alba voidesi disegnata una moneta portante una tale parola, e tanto ivi quanto nel Lanzi citato al relativo numero 2732 €. ins., fu risunto, che quella parola indicasse la città di Alba. Nell'articolo decimosettimo della parte prima sulla lettera B la parola alba, quella del mattino, tia nanlizzata a-lu-≥p-e-a, ha luce è pieche ha. Detta Alba della moneta si analizza invoce alè-p-e-a, ali è pieche ha. Detta Alba della moneta si analizza invoce alè-p-e-a, ali è pieche ha. perchè la parola Alba trovasi sotto il quadrupede albato ivi raffigurato, e quindi ni cuavano servere, o far servierre quanto intendevano di avere raffigurato.

165. AITMA In deito Glossario alla parola Actne nella pag. 31 (3051 C. inx.) evvi disegnata una moneta, che rappresenta un uomo risoluto, armato di sata, e seudo, avente al davanti il nesso di lettere Aitma, ivi ritenuto il nome di una città della Sicilia. La posizione di quell'uomo ha suggeriti P. analisi a-ti-n-a, ha coroggio entro ha, stantechè la sillaba it ha il significato di coraggio giusta quanto fu esposto nell'articolo 36 della parte prima di questi studi sulla lettera II alla parola Italia.

## SEZIONE TERZA

## Inscrizioni sopra petere, specchj, e gemme.

Si à accennato nella introduzione agli studi sulle antiche insorizioni ritoreria errouce in generale il nome di persona dato ad alcune lettere unite a guisa di parola, e ciò ritionsi avvenuto nache nella interpretazione delle patere, degli specoli, e delle gemme. I tentativi di iuterpretazioni, cite verranno esposti, saranno a riteuersi soggetti a quelle correzioni, e varianti, che più estesi lavori potranno auggerire.

ARTICOLO 1. Nella patera disegnata sotto il u. 6 della tavola undecima del Lauri, e uella tavola 355 del Gerhard (n. 108 C. 6ns.), leggonai i ucesi 3NVTAVI 3ONASIM 31413M 0VTAN interpretati alla pagina 170 Castore, Menelao, Meleagro, Polluce. Osservando il diseguo vedesi fra le prime due persone in piedi alla diritta, e precisamente fra le due teste la parola Menie, e sotto questa lo seudo tenuto in mano dalla prima di dette due persone. Lo studio ha fatto rilevare, che Menie si rifericee allo seudo, e che iu fatto esprime un tale oggetto, poliche la sua analisi va ad essere menui-è, luna quachte è, che cioè quell'oggetto stante la sua forma sferica assimilia alla luna, ha qualche cosa come di luna, e quindi nou si riferisce alla persona, ma all'oggetto, ritenuto che la parola greca minhi corrisonota e luva in italiano.

Nello specchio disegnato uella tavola terza del Vermiglioli sotto il numero due corrispondente a quella 197 del Gerhard (1064 C. inz.) leggonsi i nessi AMIJ MAUVT 34MJM colla interpretazione di Mente per Menetao. In questo specchio vedesi, che Mente è inciso entro uno scudo, e quiudi tanto più à certo, che l'iucisore, o chi scrisse, volle dichiarare ciò, che si era inteso di incidere collo scrivere, che quella sferica linea in sò stessa rientranto era uno scudo. Gli specchi, che viejuù persuaderebbere, sarebbero quello

disegnato nella tavola 181 del Gerhard (2500 C. ins.), in cui vedesi la parola Mente sopra un giovine, che tiene in mano un oggetto circolare, e quello disegnato nella successiva tavola 207.1 (2521 C. ins.), nella quale la parola Mente è sopra la testa di una donna, che ha coperto il capo con un oggetto di forma circolare. Di più uno scudo, e la parola mente trovanai anche nelle tavole del Gerhard 200.2, 2822. e 398.

ART. 2. Sulla patera publicata dal Lanzi nella tavola decima al n. 1, e nel Gerhard alla tavola 66 (459 C. ins.) leggonsi le parole MNAJOSM ANJAO 4MAO ANIT, e secondo il Lanzi alla pagina 151. Oalna indica una dea, ed anzi Venere, mentre invece quelle lettere trovansi fra un ramo d'albero, sopra cui poggia un volatile, e la prima persona. Sicome in greco Oalia equivale a fiore in italiano, e Oalos a germe, così è a ritenersi, che Oalna sia ad analizzarsi Oal-in-a, germe, o germoglio, o ramo (di pianta) entro ha, cioè ha in germe, o germoglio, o ramo. Nella stessa tavola decima sotto il numero 2, e nella tavola 82 del Gerhard (2470 C. ins.) leggonsi le parole VAVAA ANAO AIMIT MA(3)W in modo che la parola Oalna trovasi sopra il germoglio, o ramo tenuto in alto colla sinistra dalla persona creduta Apollo, ma anche in questa patera si comprende essersi voluto dire, che si era disegnato un germoglio, o ramo di pianta, sia esso di alloro, come fu ritenuto, sia di altra pianta,

Comunque la inscrizione 814E EVVDPA 81-DIA O61NA della patera pubblicata nella tavola vigesima dal Micalin el sono libro di imonumenti inediti, e nella tavola 188 del Gerhard (481 C. inz.) si presenti meno antica per essere scritta da sinistra a dritta, tuttavia la paralo Ochan importerebbe la interpretazione di germoglio, o ramo, tenendo dei rami di pianta tutte quattro le persono ivi dissentate.

Anche nella tavola 75 del Gerhard (2139 C. ins.) portante la inscrizione [M] MOVY AINIT AMARO vedesi al basso un germoglio di pianta in corrispondenza alla stessa parola Oalna.

Nello specchio riferito dal Gerhard nella tavola 181, citato sotto in . 2500 C. ins., o rappresentato nel Glossario del Fabretti alla parola Epert trovasi un germoglio, o ramo di pianta in parte opposta à quella, in cui è scritta la parola Oatna, ma nullameno si opina siasi voluto esprimere la idea di germo, o germoglio con detta parola. Ivi vedesi la donna, presso la quale è una tale parola, a tenere lo siguardo rivotto al fanciallo ankto ossetuno in alto dall'uomo munito di clava, e a guardarlo con quell'interessamento, con cui una madre guardarderebbe un suo figlinoletto: sembra quindi, che chi serisse una tale parola, abbia volute di Odal-in-a, ha in germa, cioè ha in mente il figlio, opure è la madre di quel fanciallo, o quanto meno guarda quel afginoletto.

ART. 3. I nessi Hercle, Hercla, Hercele, Hercole trovansi presso persone maschili aventi in mano, o presso di sè quel grosso bastone, che è sottile dalla parte tenuta in mano, e più grosso dalla parte opposta, e che dicesi clara. Ciò vedesi nelle tavole quarta. e quinta del Vermiglioli, corrispondente la prima a quella 141 (1067 C. ins.), e la seconda a quella 128 del Gerhard (1072 C. ins.), nelle tavole 47, e 49 dei monumenti per la storia del Micali, corrispondenti a quelle 136, e 167 del Gerhard (1021, e 2054 C. ins.), e nello specchio, che vedesi alla parola Eperr nel Glossario italico del Fabretti corrispondente alla inscrizione 2500 C. ins., e alla tavola 181 del Gerhard. Chi scrisse non volle indicare la persona di Ercole, ma scrisse, che la cosa disegnata era una clava, e ciò presentasi manifesto nella sucitata tavola 47 del Micali, nella quale la parola hercle è scritta sopra la clava, che quella persona tiene alzata colla destra contro la persona, che le è dinanzi. La parola hercle corrisponde alla cosa rappresentata, poichè si può tradurre h-e-r-cl-e, ò-è-re-cal-è, molto è cosa cala è, cioè grosso è cosa bastone è, essendo interpretata per bastone la parola cala nel Lessico del Forcellini; e quando pure non si volesse presumere assimilata la prima a di cala, avrebbesi la interpretazione ó-è-re-ce-ul-è, molto (grossa) è cosa questa qualche è.

Il solo nesso 34033 vedesi nella gemma disegnata sotto il numero 5 della tavola 116 del Micali, nella tavola 5 del Vermiglioli, e nel Glossario del Fabretti alla parola Herele, riferita poi sotto il 2526 C. ins., e anche in questa ha il suesposto significato, giache l'unico individuo ivi raffigurato sembra un mendico pensieroso, poggiato ad un bastone, per cui sembra, che l'incisore abbia voluto dire colla parola herele essere un bastone quella linea, a cui quell'unomo è appoggiato.

GRIBANDINI. - Porte II.

Detto nesso *Hercle* di solito è scritto da diritta a sinistra, e qualche volta da sinistra a destra, più di solito è scritto col C, e qualche volta col K, ed anche colla lettera  $\Psi$ .

La parola A403B vedesi nella tavola 11 sotto il numero 3 del Lanzi, e nella tavola 164 del Gerhard (106 C. ins.) superiormente alla seconda persona alla destra, che sta appoggiata colla mano sinistra sopra una clava, e sarebbe da interpretarsi come sopra, colla sola differenza, che l'ultima vocale in luogo di rappresentare il verbo è ranpresenterebbe il verbo è na.

Nella precedente tavola 10 dello stesso Lanzi sotto il numero 3, e nella tavola 147 del Gerhard (2482 C. ins.) leggesi 3393341 scritto da diritta a sinistra, e IVNO, IOVEI da sinistra a diritta: potrebbe darsi, che nell'originale siasi scritto Hervelte, e che allora non si intendesse più il significato di tale parola, o venisse interprectata he-bre-ce-b-ul-b-, molto è cosa questo è qualche è, opure he-bre-ce-lu-b-, molto è cosa questo è qualche cè, copure he-bre-ce-lu-b-, molto è cosa questo qualche;

Leggesi EEMOF nella tavola 11 del Lanzi sotto il numero 1, in quella seconda del Verniglioli, e in quella 134 del Gerhard (1063 C. ins.), e anche riguardo a tale parola è a dirsi a un dipresso ciò, che si è superiormente detto riguardo a hercele collo scambio della seconda e nel verbo ho.

Pure una clava vedesi, dove trovasi la parola Herete, anche nella gemma riferita al 2530 C. ins., e nelle altre tavole del Gerhard 127, 133, 135, 139, 140, 142, 155, 156, 158, 165, 255 c 336, riferite ai n. 2498, 2413, 2529, 2481, 2489, 2416, 2486, 2277, 2485, 2487, 2487 bis, c 2726 ter del Coppo delle inserizioni: di più la parola Herete leggesi sopra una clava nella tavola 398 del Gerhard.

Ciò, che concorre ad appoggiare non poco la interpretazione sopra esternata, sarebbe quanto vodesi, e leggesi nello specchio disegnato nella tavola 36 (2145 C. ins.), e nella patera disegnata nella successiva tavola 50 dei monumenti per la storia del Micali (2505 C. ins.), corrispondenti alle tavole 137, e 138 del Gerhard, poichè nel primo, osia nello specchio, essendo disegnato un unon avente nella destra una clava, ed essendovi in direzione a questa la inserzizione 31/16/14/3), e non herele vedesi chiaramente, che cata. o clava significante bestone è ciò, che chi serisse ha dichiarato di avere avuta la intenzione di esprimere col dire cat-an-in-te-è.

eioò bastone ha entro scolpito è, esprimendo la sillaba è l' lided della scultura, voce sorta dalla similianza del suono, ehe ne deriva nello scolpire, o quanto meno l'idea della parola greca eihan significante imagine, figurea, simutaero. Nella patera suindienta, superiormente alla testa della prima persona a sinistra, leggosi Ghiante, e al basso al di dietro delle gambe vedesi una elava; anche in questa quindi è a ritinensi, che chi iniesie la patera, collo serivere catanice, ha voluto spiegare in iseritto di avere scolpita una clava.

ART. 4. AMIT, e AIMIT leggonsi sovraposte a persone virili tenenti nella mano sinistra il simbolo del fulmine, sieome vedesi nelle tre patere disegnate nella 10 tavola del Lanzi sotto i numeri 1, 2, e 5, corrispondenti alle tavole 66, 74, e S2 del Gerhard (459, 2471, 2470 C. ins.). Sebene nel Lanzi dicasi essere il nome di taluni degli dei, come espone alle pagine 150, 154, e 160, tuttavia si ha motivo di ritenere, che le tre lettere tin indichino fulmine, e che l'interpretazione di tina possa essere tin-a, fulmine ha, e quella di tinia, tin-i-a, fulmine egli, opure acete, ha. Il significato di fielmine in tin si può desumere dal greco tinagma esprimente vibratio, concussio, venendo il fulmine vibrato dal eielo, e giusta la mitologia da Giove, e corrisponderebbe alla analisi della stessa voce tin, che può presumersi composta di ed-i-in, produce va entro, opure ed-in, produce entro, cioè penetra entro, sieome è proprio del fulmine il penetrare entro dove colpisce. La parola tinia, e il simbolo del fulmine vedonsi anche nelle tavole del Gerhard 75 (2139 C. ins.), 181 (2500 C. ins.), 282, 284-2 (2471 C. ins.) e 396 (2477 C. ins.), e in quella 282 sudetta la parola Tinia vedesi sopra il simbolo isolato del fulmine, per cui è a presumersi riferirsi al simbolo, e non ad una persona,

ART. 5. RGINIM Questa parola sembra, ele si possa analizzare men-cre-cfi, opure men-2-r-fa-la. Sicome il greco menos significa animo, o mente, così questo sarcibbe a ritenersi il significato di men indipendentemente dalle lettere finali os significanti di cessere. La lettera r-rappresenta la voce res -cosa. Varj sarcibbero i significati attribuibili alla lettera f, potendo essere quello di respera del verbo fore-frese-pacture, sicome in fucuodia, funte, infante, facella, od anche quello il molto per lo scambio dell' vin f. La interpretazione quindi di

Menersa sarebbe animo, o mente è cosa sa, o parla, o molto, opure animo, o mente è cosa fa ha, o parla ha, o molto ha. La differenza fra Menerfa , Menrfa , Mnrfa , Mennrf , e Minervae non importa una sostanziale differenza nel complesso della idea rappresentata da Menerfa, poichè in Menrfa trattasi della ommissione della seconda e rappresentante il verbo è; in Marfa la ommissione delle due e sembra avvenuta per errore, o piutosto per una maggiore brevità di incisione; e in Mennef sarebbevi la mutazione delle e nella n. cioè dell'è verbo nella voce in significante entro. Il mutamento poi dell'e in i dall'etrusco, o dal greco in Minervae, o in Minerva in italiano non presenta un ostacolo alle date interpretazioni, essendo che l'e di menos si sarà proferita chiusa, e che l'e chiusa di altre lingue non di raro nella lingua italiana è rappresentata dall'i, come in migliore da melior, misura da mensura, sicuro da securus. Stante detta interpretazione non si volle in origine indicare la dea Minerva, o rappresentare sempre una medesima persona, ma si è voluto dire, che si voleva rappresentare persona di animo, o di mente, o coraggiosa, o istrutta, o sapiente, o avveduta,

Molti sono i monumenti portanti la parola Menrifa, od altra consimile come sopra, e bisognerebbe fare il confronto fra loro dei molti originali monumenti, o delle loro fotografio per poter determinare se, e quali rappresentino una donna, od un uomo, e se, e quali rappresentino molto animo, e quali moltu mente.

Nel Gerhard trovasi detta parola nelle tavole 36, 37, 59, 68, 77, 122, 123, 124, 133, 134, 155, 156, 158, 164, 105, 106, 107, 183, 255 B, 255 C, 257 B, 284 1, 305, 341, 396, fra le quali quelle 37, 59, 123, 134, 164 veggonsi anche nelle tavole 10 e 11 del Lanzi, quella 167 nella tavola 49 dei monumenti per la storia del Micali, e quelle 168, e 134 nelle tavole 2 e 4 del Vernigiloiti nel Corpo delte insertioni trovasi in quelle 43, 106, 107, 480, 1019, 1062, 1063, 2033, 2054, 2054 <math>quat, 2094, 2143, 2277, 2441, 2477, 2478, 2180, 2484, 2485, 2486, 2487, 2487 bis, 2000 e 2726.

ART. 6. È stata interpretata per Achille la parola A+le nelle tavole 231, 231, e 235 l del Gerhard (483, 2499, 2525 C. ins.), ma si ha fondamento di ritenere erronea la fatta interpretazione, e di proporre invece quella di a-cu-ul-è, ha quiete qualche è, cioè è ferma, è appagiato, rappresentando la lettera ↓ la voco cer radicale di velvari-cocare. Infatti nella tavola 231 la parcola APEE trovasi presso persona, che so ne sta ferma, immobile, e forse insensibile, nella tavola 231 344A è sopra un uomo appoggiato per intero sulle spalle di un altro, e nella tavola 235 1344A trovasi presso una persona in piedi, e ferma in uno dei bacini della bilancia; più nelle sucitate tre tavole non avvi segno per ritenere, che sissi voluto rappresentare Achille, e manca in ispecie quello al talono feribile. o ferito.

Ciò che persuade potere la parola A-le significare altra cosa diversa da Achile è la tavola 220 (2513 G. iss.), in cui una tale parola trovasi nel cerchio di una ruota, e non presso un uono, o la parola 3444 dice, che si è fermata per indicare fermata la ruota della vita del sottoposto moribondo. Ad una talo interpretazione corrisponde la parola 3434 estritta presso il moribondo nella stessa tavola 229, poichè con cessa direbbe tel-è, fine è, ma se fosse a legersi teles direbbe tel-è-so, fine è sesser, con la ruota della vita si è fermata, fine è essere: la traduzione di tele, o teles ò stata desunta dal greco telos, significante fine, ternaine.

Fu interpretata per Achille anche la parola 344A della tavola n. 233 (2519 C. ins.), ma anche in questa non vedesi il segno al talone, per cui è a presumersi erronea la interpretazione in Achille, e sembra, che sia invece ad interpretaris come sopra a-ceu-le-, ha fermato adquanto è o, pure che la parola Alvei si riferisca alla daga imbrandita, e sia ad interpretaris ac-l--, acus-ul--), punta quache è. Stante però la situazione dell'umono supplicato, e stante la parola ATH31 scritta fra i due uomini, cho significile-robbe ammansato ha , come in appresso, sembrerebbe, che fosse adottabile la interpretaziono di Alve per ha fernatosi adquanto è, poichò figurerebbe essersi fernato a dare il colpo colla daga, ma tenerla aucera imbrandita.

Si à trovato di interpretare ATIA1 per ammansato ha colla andisi pen-ed-a, pecora fatto ha, significando pecora il greco pin, pinos, e non essendosi trovato di adottare la interpretazione di piange ha, che a tutta prima presenta il verbo pen Gew significanto piangere, in quanto che la figura supplicante non presenta segni di pianto, sebene lo si ravvisi preganto. Le due lettere µa seritto da sinistra a destra esistenti nello scudo non offrono motivo di opinare diversamente qualunque sia il significato, che loro si voglia attribuire, sia di ul-a, qualche ha, opure da qualche, sia di lu-a, luce ha, opure da luce, cioè lucente, o largo.

Superiormente si disse interpretabile per ha quiete (appoguo) qualche è la parola A+le della tavola 234 sovraposta a persona portata sullo spalle da altra, ma potrebbe darsi, che l'incisore avesse voluto dire, che quell'uomo era portato, perché ferito, o in tale caso l'interpretazione applicabile sarebbe a4-ul-e, puntato, ferito qualche è.

Art. 7. Le parole Aple, Apele, Aplen sono state interpretate per Apollo, uno degli dei mitologici; ma la loro analisi fa presumere, che nelle tavole sottoindicate siasi voluto esprimere altra cosa.

W44 trovasi nelle tavole 59, 77, 79, 122, 167, 285, e 201 del cerhard; quella 59 si è riferita anche dal Lanzi sotto il n. 4 della tavola 10, quella 167 dal Miesti nella tavola 49 dei suoi monumenti per la storia, e quella 235 dallo stesso Lanzi sotto il n. 4 della tavola 12: detta parola leggesi anche nelle inserizioni riferite ai numeri 478, 2054, 2173, 2473 bis, 2174, 2480, 2481, 2499, e 2502, C. ins. Il suo significato sembra quello α-pιe-ul-ε, ha piede qualche ho, che cioè colla cosa disegnata si è conseguito qualche cosa; potrebbesi analizzare anche α-pse-le, ha piede tues, per dire che è uno specchio, se fosse sopra uno specchio, e potrebbesi anche analizzare α-ps-ul-ε, σpiec, sommită, superiore qualche ho, se fosse verseso nersona, che figurasse tale,

WM48, o apWw leggesi nelle tavole 74, 80, 82, 83, c 293 del chrahrd, (e nelle inserizioni 2468, 2469, 2470, 2471, 2479, C. ins.); a prima riferita anche dal Lanzi sotto il numero cinque della tavola decima, e quella 82 nella stessa tavola decima sotto il precedente numero due. La interpretazione più naturale di tale parola sarebbe a-put-e, ha molto ho, che cioè nel quadro disgnato si è ottenuto molto: altre interpretazioni si potrebbero fare, ma sempre diverse da quella di Apollo, c cioè a-pe-ut-e, ha piede quadache ho; a-pe-ut-ut-e, ha piede ho quadche ho; a-pe-ut-ut-e, la piede ho tuce. La diversità delle persone, presso cui si trovano dette parole, e il trovarsi le stesse sempre ad una delle due estremità diritta, o sinistra sono circostanze, che fanno presumere riferirsi le parole stesse non alle persone, presso cui si trovano, ma all'oggetto raffigurato in complesso, e quindi che non è ammissibile la interpretazione in Apollo.

Lo specchio, in cui a destra trovasi nvila presso un busto di uomo con sopra il simbolo del sole, ed a sinistra trovasi un busto di donna, per quanto sembra, con sopra il simbolo della luna, e la parola ANAN, vedesi nella tavola 45 del Gerhard, e vedesi disegnato anche nel Glossario del Fabretti nella pagina 994, e ne è citata la inscrizione sotto il n. 2473 C. ins.: conviensi, che in esso siano rappresentati il sole, e la luna, ma non che le due parole si riferiscano ad Apollo, e alla supposta Lara. L'analisi di Aplvn sarebbe a-pe-lu-in , ha piede luce entro, che cioè ha piede, ha fondamento in luce; e quella di Lala può essere lu-a-lu-a, da luce luce ha, opure luce ha da luce; opure lu-a-ul-a, luce ha da qualche, opure da luce qualche ha. In questo monumento quindi si è scritto, che si è voluto rappresentare il sole, e la luna, e così tanto più emerge, che le parole scritte sui monumenti etruschi, almeno in generale, non sono a presumersi nomi di persone, ma espressioni riferibili a ciò, che è rappresentato, o si è voluto manifestare.

ART. S. La parola QVTRAN citata dal Lanzi alla pagina 170 col relativo disegno nella tavola undecima sotto il numero sci, (tavola 355 del Gerhard, e n. 108 C. ins.), dal Micali nella tavola cinquantesima dei monumenti per la storia, corrispondente a quella 138 del Gerhard (2505 C. ins.), e dalla tavola 58 dello stesso Gerhard (2504 C. ins.) fu interpretata per Castore fratello di Polluce, ma una tale interpretazione non sembra fondata, e invece presentasi quella di ce-a-esse-ed-u-re, questo ha essere fatta ho cosa, e forse stantechè il greco toreω significa perforare, traforare, incidere, la sua interpretazione potrebbe essere ce-a-esseter, questo ha essere incisione, o inciso, se è riferibile all'intero oggetto, opure questo ha essere fora, se si è voluto riferirlo alla daga disegnata nella tavola 53; e sicome il greco Χαζω vuol dire cedere, ritirarsi indietro, così potrebbe essere, che in qualche caso Kaster fosse stato usato anche nel significato di Xa\(\zeta-ed-v-re\), ritirasi indietro prodotta ho cosa. La opinione, che la interpretazione di Castore sia errata, avrebbe un appoggio nelle circostanze, che non vedesi analogia fra le persone, presso le quali leggesi Kastur, e che una tale parola trovasi per la prima a destra in tatte le sucitate tre tavole, ed anche nella inserzione sopra specchio riferita al n. 2536 bis C. ins., per cui fa sorgere senz'altro la idea, che sia una parola generica riferentesi all'intero quadro rappresentato.

ÅRT. 9. Nella sucitata patera della tavola 50 del Micali, e 133 del Gerhard (2505 C. ins.) evvi la parola 3,084W01 interpretata da detti autori per Prometeo: in questa sembra, che sia invece ad interpretarsi, che l'avoltojo ivi rappresentato estra qualche vacere dalla persona di mezzo, e che lo stesso avoltojo è insaziabile, come dalla analisi di quel nesso: 1'rom-a-0-4, cara fuori il verbo latino promo, e insaziabile agentivo atos. Ciò stante il verbo latino promo, e insaziabile l'agentivo atos. Ciò stante in enssi di detta patera Caster Prema@e Calarice esprimerebbero: questo ha essere fatto, cara fuori insaziabile è, clava ha entro scaluta e.

ART. 10. Una cosa singolare presentasi nello specchio disegnato nella tavola 47 2 dei monumenti per la storia del Micali sopraeitato all'articolo terzo, e avente la parola hercle, poichè in tale monumento, publicato anche nella tavola 136 del Gerhard (1021 C. ins.) emergerebbero due diverse epoche, due diverse forme di lettere, e due diversi linguaggi. Chiamando l'attenzione dell'osservatore sopra le forme delle lettere di un tale specchio isi rimarca la differenza delle lettere della lunga inscrizione superiore piutosto eorsive giusta il Mieali da quelle delle lettere ↓N presso la persona umiliantesi, e delle lettere 34043B sopra la elava. Stante una tale differenza sorgono le due presunzioni, l'una che sicno state incise quelle lettere da mani diverse, l'altra che sieno state incise in epoche diverse. Della parola Hercle diedesi superiormente la interpretazione di grosso è cosa bastone, ossia clava; delle lettere 4n non si potè presumere con sicurezza il loro significato per l'incertezza del modo di leggerle, forse scioglibile dalla ispezione dell'originale, o di una fotografia di esso, e per la mancanza di qualsiasi vocale; potrebbesi però argomentare dalla posizione sommessa dell'individuo, presso cui sono dette lettere ↓n, che siasi voluto ciò indicare collo scrivere cu-in, in quiete, od altra frase equivalente, ritenuto che cu sarebbe la

## radicale di cubari-covare. Ma della inscrizione superiore AO(ANX+3]A+MAM+3]XAJAS

scritta anche ossa da diritta a sinistra giusta l'antichissimo uso, riescirà ficiliunche inaspettata la interpretazione, che ora se ne dà, e cioò leggasi: sa-Las-L-k-n-an-k-a-L-k-snar-On, e vedrassi, che è um seritura in antico dialetto italiano, la quale dice sa forsi ecchio, mon ama che a vecchio sarartere, osia suarratare, narrare spesso, chiaccherare; e quindi si è voluto dire, che la persona minacciata sta sommessa per non pordere la virta.

ART. 11. Parlando superiormente all'articolo terzo della parola Hercle si è citata la tavola 137 del Gerhard corrispondente a quella 36 3 dei monumenti per la storia del Micali (2145 C. impoper provare come le lettere costituenti la parola Cadantie di impostrassero maggiormente il significato di Hercle. In questo specchio vedesi inciso a sinistru un uomo armato di clava minacciante 
l'monno, che vedesi a destra, o presso quest'ultimo leggesi la parola «14a. La interpretazione di questa presumesi e-v-e-li, ha cossa 
precata, significando pareto il greco idaos, e ideus, e in fatto l'individue minacciato è rappresentato in modo manifestamente sommesso, umile, in risposta alle minaccio del primo, per cui chi
soriase volle dire, che si era voluto rappresentare un uomo pacato, sommesso.

Anv. 12. La evidenza dell'umile contegno espresso come sopra dalla parola Arri suggerisco la spiegazione di altri nessi, in cui entra la sillada il riduciace della ciatta parola greca itoso significanto pacifico, practo, propizio, benigno, clemente. Nella tavola 76 del Gerhard (2007 C. ins.) leggesi «1140 presso la testa di persona pacata, che sta ascoltando l'uomo munito di tridente, e una tale parola sarebbe interpretabile e-re-sess-e-il, ho cosa essere pacato: se la lettera M nell'originale (osse invoce u M, ciob u m', n, sa-rebbe a leggersi umil, e corrisponderebbe egualmente al contegno della persona disegnata, interpretabile u-re-facil, ho in egli pacato,

Arr. 18, Nella tavola 207 2 del Gerhard, e in quella dodicesima del Lanzi sotto il numero cinque (110 C. inz.) leggonsi i nessi 3343 3414W. Il significato di E4se vicino a persona, che tiene alzata la sinistra verso la persona vicina in modo da parere riscaldata, o minacciosa, sembrerebbe quello di e4-se-è, e corrispondondo il greco e⁴ al latino ex, significherebbe fuori essere è, vale

a dire fuori del modo comune, eccedente: ma potrebbe darsi, che l'artefice avesse voluto dire, che aveva inteso di disegnarlo colla parte posteriore all'infuori, come lo è in fatto. Il significato di Vanaile vicino a persona con bassa la destra, e alzata la sinistra, ma non in atto minaccioso, si opinerebbe essere quello di unifle, o pacato, o pacifico, poicibi il greco omas corrispondendo a eguale, e il greco ilaos a pacato, pacifico, la sua analisi può essere om-a-it-è, tomo ha pacato è, opure eguale ha pacato è, o forse om-a-i-d-è, eguale ha acete qualche è, opure u-e-in-a-it-è, ho in egli ha pacato è.

ART. 14. Spontanea si presenta la interpretazione di 3414, che leggesi nella tavola quinta del Vermigioli, corrispondente a quella 128 del Gerhard (1072 C. ins.), perche l'analisi di Pierasche pitt-e, pilo è, perche pittom in latino, e pitos in greco dicevasi quell'arma, che ora diesei leneia, o atta, e perchè la parola Piet tovasi presso l'uomo, che tiene una lancia colla mano sinistra. In questo specchio è evidente, che l'artefice serisse colla parola Herele di aver voluto rappresentare una clava, e colla parola Piet di aver voluto rappresentare una clava, e colla parola parola di aver voluto rappresentare una clava, e colla parola Piet di aver voluto rappresentare una clava, e colla parola Piet al aver dell'asta. Nella tavola 336 del Gerhard leggesi non Fitae, come al 2726 ter. C. ins., ma 38419, cioè pitae, e ciò si reputa giuto, perchè la lettera 1 usasi per un P, e non per un'P, e perchè la persona, presso cui si trova la parola Piles, è armata di pilo (asta); serbebesi serito pilo-fa-e, ciò è ha pilo.

ART. 16. Nella tavola 164 del Gerhard, corrispondente alla patera disegnata sotto il numoro tre della tavola undocima del Lanzi (106 C. ins.) vedesi un giovine, che si poggia colla mano sinistra sopra una clava, e abbraccia colla destra la giovine, che gli è dappresso. Fra la prima persona, e il detto giovine leggesi 2103, sopra lo stesso giovine leggesi Hercla, sopra la giovine, o presso di essa nessuna parola, sopra la quarta persona Menrta, e più abbasso presso quest'ultima leggesi 2103. Del significato di Hercla, e Menra si è superiormente parlato agli articoli terzo, e quinto: quello di EOis sembra doversi derivare dal greco ethssocio, amico, famigliare, domestico, opure da eOos-abitudine, costume, e sembra che siasi voluto dire, che il giovine tratta la giovine con domestichezza, eO-i-esse, famigliare avete essere, e forse costume avete essere: quello poi di Eris desumesi da eraωamare, opure da eros - amore, e opinasi sia quello di er-i-esse, amore avete essere. La attitudine di famigliarità del giovine verso la giovine, e la bontà, che traspare da entrambi, e in ispecie dalla giovine, corroborano la interpretazione ora data alle parole EOis, Eris, e fanno presumere erronca la supposizione del Lanzi, che fossero i nomi di due divinità. Anche nella tavola 323 del Gerhard (2412 C. ins.) sembra, che colla parola Eris siasi voluto dichiarare di aver voluto disegnare una giovine amorosa.

ART. 17. Anche la inscrizione della tavola 188 del Gerhard (481 C. ins.) corrispondente a quella ventesima dei monumenti inediti del Micali già sopracitata all'articolo secondo sulla parola Oalna offre argomento per ritenere, che le parole non sono i nomi delle persone, cui sono dappresso. Quella inscrizione porta la parole AINE EVYVDA ANDIA ORNA. La prima coerentemente a quanto si disse sulla parola Calanice nell'articolo terzo risolvesi in a-i\-è, ha scolpito è, cioè ha incisione è. Evtvrpa sarebbe a risolversi in ey-ed-u-re-pe-a, e, ritenuto che il greco ey corrisponde all'avverbio bene, l'interpretazione sarebbe ben fatta ho cosa piede ha, opure ev-tor-pe-a, ben inciso piede ha: quanto si è detto sarà facilmente applicabile anche alla parola Evterpa della tavola 323 del Gerhard (2412 C. ins.) Altria deriverebbe da a-ul-ed-re-i-a, ha qualche fatta cosa egli, opure avete, ha, e riflettendola per renderla più chiara si avrebbe ha egli, opure avete, cosa fatta qualche ha. Oalna come nel precedente articolo secondo esprime palme, o germogli, o rami entro ha.

ART. 18. Le parole POLOCES LOSNA AMVÇES per essere scrittc da sinistra a destra, per l'uso della vocale o in duc di esse, e per la forma della lettera P colla parte superiore chiusa, indicano di essere state scritte in un'epoca molto meno antica in confronto di quelle, ohe leggonsi nella generalità delle patere, e degli spccchi. Nel disegno publicato dal Lanzi nella tavola dodicesima sotto il numero sci, e dal Gerhard nella tavola 171 (2689 C. ins.) vedonsi disegnati attorno come degli astri, un quarto di luna, e appiedi fra le due figure maggiori un cerchio intero tagliato da due linee a rettangolo con un punto nel mezzo. Il Lanzi alla pagina 186 dice, che il soggetto inciso è la sfida fra Pollucc, ed Amico, e che vi assiste Diana, osia la luna, ciò che non sembra fondato. Premesso, che superiormento vi è disegnato un quarto di luna, e che losna trovasi scritto presso il cerchio intero su rimarcato, è a presumersi, che con questo ultimo siasi voluto indicare piutosto il sole, che la luna. La parola losna è analizzabile lu-o-esse-in-u, luce ho essere entro ha, ciò che corrisponderebbe alla idea di solc.

La parola Poloces darebbe luogo a due interpretazioni, ma non a quella di Poloce. L'una, stanto de li greco logos ha anche il significato di coorte, schiera, presentorebbe l'analisi pe-o-loc-è-esse, piede ho coorte è essere, cioè esservi una quantità di astri, come infatti vi si vedono nella patera. L'altra sarebbe pol-o-cè-esse, molti ochi è essere, valo a dire molti astri, assimiliando la forma degli astri a quella degli ochi.

Anuezes sarebbe interpretabilo in più modi, o quindi dubj, ma non lo sarebbe in quello di Antico. L'uno, stantechè mykhe in greco significa anche luciynolo, sarebbe n-mye-è-ese, ha luciynolo ∂ essere, e ciò potrebbe riferirsi al circolo sferico, che vedesi disegnato al dispora del cilindro, o rettangolo, entro qui Anesce se scritto. Altro sarebbe anu-e-ce-è-esse, intorno sopra questo è essere, stante che il significato di an per intorno si può desunero anche dalle parole ano in significato di uncino, ambiente, ambutare, amputare; il significato di un questo caso sarebbe quello di sopra. Ed altro sarebbe am-o-è-esse, intorno astri (och)) è essere,

ART. 19. A confermare sempro più la crroncità della interpretazione delle parole in nomi personali concorrono quelle della tavola 226 del Gerhard (100°C. ins.) corrispondente alla patera numero uno della tavola dodicesima del Lauzi. Ivi è rappresentato il rapimento di una donna fatto da un uomo in presenza di altra donaa, e superiormente alle persone leggesi adVVARA 1020Judy, interpretate lo prime due dal Lanzi alla aggina 172 Peleo,
e Tetide rapita. Sembra invece essere stato scritto, che l'incisore
intese di diseganre una donna piegata, vincolata, rapita, o gridante. Il nesso Pele sarcibot traducibile pe-che- piede aveoleche de l'incisore rapita, e significando aveologre il greco elpe- quello
Oció deti-esse, vincolata (legada avete essere, ciò desumendosi
dal greco detos - vinctus - legadus; e quello Parsora: pe-a-ro-sur-a,
piede ha cosa rapisse ha, opuro piede ha cosa strilla (prida) ha,
stante che il verbo greco spres significa traba, rapto, e il verbo
spriz», o spritto significherebbe sibilo, strideo. La circostanza,
to de detti re nessi sono scritti nel cerolio frori del quadro, e
tutti tro di seguito, appoggia tanto più la presunzione, che con
essi si volle spiegare ciò, che si intese di rappresentare nel quadro, e non di esprimere i noni delle persone disegnate.

Arr. 20. Nella tavola 224 del Gerhard leggesi attata 3434, o vedesi un uomo, che piegandosi attrac a sè una donna colla forza, mentre essa non fortemento si oppone, e si piega. Nel corpo delle inserzizioni al corrispondente numero 2158 dicesi, che ivi è rapresentata la lotta di Peleo con Atalanta: oi non costante osservandosi, che tanto l'una, quanto l'altra persona sonosi curvate alquanto, si opina, che Pele esprima come al precedente articolo pe-el-è-, piede accolge è, o quanto meno piede piegato è, e non sia il nomo di Peleo, perchè la parola Pele è presso l'uomo, e di più avvolge in fatto la donna transdola a sè con forza.

Leggesi Attate tanto nel Gerhard, quanto nel corpo delle inserizioni, ma opinasi, che sis stata incisa la lettera V. e non quella 4, per cui debbasi invece leggere Atenta, che corrisponderebbes alla cosa rappresentata, fiocendos il 'analisi arton-t-a, atencia-a, debole, sedere le prostuce Pa, a che cio la donna è rappresanta non opponentesi con forza, ritenuto che il greco atonos significa lasso, lanquido, debole.

Arr. 21. Diversa è la radicale di 28132 da quella attribuita a Pele nei precedenti due articoli. Leggesi Pelias nella tavola undecima del Lanzi sotto il numero cinque, corrispondente alla tavola terza del Vermiglioli, a quella 170 del Gerhard, a quella che vedesi nel Glossario del Fabretti alla parola Slere, non che al numero 1069 C. ins., e fu ritenuto il nome del giovine, presso

nella parola 2A33 seritta a lato al bilancino sinistro, che vedesi nella tavola dodiessima del Lanzi sotto il numero quattro, o nella tavola 235 del Gerhard, non che al numero 2469 C. frs., poichò direbbe et-a-esse, posto sopra ha essere, che cioè la picocia persona raffigurata i è volto raffiguratia posta sopra quel bilancino, per cui non regge la opinione del Lanzi, che fosse un nome personale.

ART. 25. Nello specchio della tavola 234 del Gerhard (483 C. tirs.) è rappresentato un uomo, che ha caricato sulla spalle altro uomo; sopra questo leggesi 344A, e sotto il portatore leggesi 291ia, interpretati nel Gerhard il primo per Abitlle, l'altro per Ajace. Il cambiamento di Affas in Ajace si presenta piutosto eccedente, o pereiò non si ammette. Invoce si trova di analizzare una tale parola a-rif-a-ressez: il greco i significa primente, e il greco rigios significa forte, robisto; quindi giusta detta analisi Affas esprimerobe ha forte ha essere, stante la fatica di portara bila spalle l'uomo raffigurato; e un'eguale interpretazione sarebbe ad applicarsi alla gemma disegnata nel Lanzi sulla tavola quinta sotto il numero sei, e nel Giosario alla pagina 40 (2315 C. ins.), su cui sarebbe rappresentato un fatto eguale, o simile, e su cui in luogo di 344A sarebbe serito Affele.

ART. 26. La parola MAGAI leggesi nelle tavole 59, e 90 del Gerhard (477, 2474 C. ins.) corrispondente la prima a quella publicata dal Lanzi sotto il numero quattro della tavola decima, e ritiensi una parola generica, non il nome di una persona, come fu esposto in detto Lanzi alla pagina 160. L'analisi di una tale parola può essere ul-a-re-a-in, qualche ha cosa ha entro; una tale proposizione generica nelle dette tavole può riferirsi al complesso di quanto è ivi raffigurato, ed anche soltanto a ciò, che è raffigurato in entrambi i monumenti dalla prima persona a sinistra del quadro, la quale dimostra di avere qualche cosa entro la mente. Considerando però, che tanto nell'una, quanto nell'altra le parole sono in un secondo circolo attorno alla estremità del quadro, si ha maggiore argomento per ritenere generiche quelle parole, e non applicate singolarmente alle persone ivi rappresentate. Ciò stante sorge il dubio, che la l di laran possa rappresentare la radicale lu - luce, e sia da interpretarsi lu-a-re-a-in, luce da cosa ha entro, proposizione, che riflessa direbbe entro ha

cosa da luce, cioè che è uno specchio: questa interpretazione della parola Laran è a presumersi anche negli specchi delle tavole 255, 257, e 284 del Gerhard (2471 bis, 2474, e 2487 bis C. ins.).

ART. 27. Duplice à l'interpretazione presentatasi della parola Ball, che leggesi nelle tavole 127, e 142 del Gerhard (2146, 2408 C. ins.), e della parola 3413, che leggesi nelle tavole 255 B, e 255 C del Gerhard (2054, 2487 bis C. ins.), poiché la prima de quella di fi-be-e, anice, caro ha è, opure da anice è; e l'altra fil-be-e, fa, cioè parda, pacato ha è, opure molto pacato ha è. Riguardo alla parola File sarebbe interpretabile amico, caro è, o forse parda, pacato ha è, opure molto pacato è. I significati suseposti sonosi desunti dal greco cilos, anico, caro, o dal greco tilos, o tilos, parota, parola, pier. i pino.

ART. 28. Leggesi VJ348R4 nella tavola decima del Lanzi sotto il numero soi, corrispondente alla tavola 37 del Gorhard, non che al numero 2481 C. inz., e tale nesso trovasi presso la testa di un genio, che tiene un ramoscello nella destra. Lo studio ripertuto di questo nesso presentò varie interpretazioni, ma non persuadenti, e ciononostante si espongono, perchè esse condussero alla interpretazione, che si reputa giusta, e che si esporrà per ultima. La circostanza, che nella tavola 115 del Gerhard (2006 C. inz.) leggesi Lessosimica, e che in quella 181 (2500 C. inz.) leggesi Lessosimica, e che in quella 181 (2500 C. inz.) eleggesi Lessosimica, che la suggesti dei studiare daprima la parola Less da sola, e indi unita alle altro Cecr, sitmica, %in-

La parola Lasa è stata analizzata: 1. vl-a-esse-a, qualche ha essere ha; 2. lar-esse-a, lare essere ha; 3. las-a, a sasso ha significando sasso il greco las, laos; 4. vl-a-r, qualche merito ha, stante ohe il greco acia significa dignith, merito, valore, o il greco acias significa dignith, merito, valore, o il greco acias significa degno, pregievole, stimobile; 5. unendo la seconda a di Lasa colla I di Icev, o interpretando vl-a-esse-a-e-e-e-e, qualche ha cessere desidera è questo ho, supposto l'ac radicalo del latino aceo desiderare; 6. vl-a-vl-a-ve-e-e-e, qualche ha manifesto à questo ho, significando manifesto, chiaro la parola greca saphs.

La parola Cece sarebbo interpretata nei duo modi suesposti in quinto e sesto luogo, ed inaltre può interpretarsi come segue: 1. C-è-ce-e, sopra è questo ho; 2. f-è-ce-e, molto è questo ho; 3. fa-è-ce-e, parla è questo ho; 4. Co-è-ce-e, vuoto è questo ho; 6. 6-è-ce-e, juoco, splendore è questo ho; 6. Ce-e, vecechi ho. La interpretazione, che si reputa fondata, è quella di al-a-case-a, farè-ca-e, ali ha essere ha, parla è questo ho; e in fatti hanno le ali non solo il genio della tavela 37, ma anche gli altri tre delle tavole 115, e 181, e di più la parola Lasaraparneta sarcebbe scritta sepra ur'ala del genio inciso nella parte inferiore dello specchio. Potrebbe darsi, che od dire ali ha si avesse voluto indicare, che la persona alata ha genio, tatento, ma il significato positivo di ali ha è assicurato dalla esistenza delle ali: ciò sarebbe confermato anche nella tavola 350 del Gerhard (2514 C. m.s.), in cui t vrossi £244, e in cui la persona di mezzo ha le di. ins.), in cui vrossi £244, e in cui la persona di mezzo ha le di.

L'analisi di ANMTICACAN sarebbe lasa-esse-it-è-in-ic-a, ali ha essere ha, essere coraggioso, ardito è entro scolpito, inciso ha, opurc imagine ha: potrebbe però darsi, che la sillaba ic si dovesse invece interpretare i-e-, avete questo.

Quella di BAGMIGAZAN sarebbe lasa-Gim-re-a-è, ali ha essere ha, onore cosa ha è, ritenuto che il greco timh significa stima, onore, prezzo.

E quella di attuviadaza sarebbe lasa-re-o-pen-et-a, ali ha essere ha, cosa ha lavoro compagno ha: le parole greche ponos-lacoro, c eths- famigliare, compagno appeggiano la data interpretazione, e vi concorre anche la circostanza, che l'individuo, sopra cui è scritta la parola, tiene in mano un istrumento da lavoro: le lettere eta potrebbero però essere tradotte è-ed-a, è prodotto ha, c in tale caso il significato di lasaropeneta sarebbe ali ha essere ha, cosa ha lasoro è prodotto ha.

ART. 29. Due hambini veggonsi nella tavola 168 del Gerhard (480 C. iris.), e sotio uno di essi leggesi armarovaminam, sotto l'attro avatagnamento della prima parola sembra poter essere un maschio, il secondo avere sopra di sè, e vicina al suo capo la parola Oril34. La interpretaziono della prima parola sembra poter essere nuar-i-esse-he-essere-nuar-a, e stantechè mas, maris significa maschio, stantechè nel lettera he quivale all'o chiuso significante molto, o stantechè nan significa piecolo assai, nano, corrispondente al latinamus, ci al greco nanos, e nanos, l'interpretazione sarche massis da ete essere, molto ho essere cosa nano ha; in luogo di arete potrebbe essere egit.

La seconda parola sarebbe ad interpretarsi mar-i-esse-h-al-in-a, e ritenuto quanto sopra, non che ritenuto rappresentare la sillaba

GH:RARDINI. — Parte II.

at il verbo alo-matrire, si ha l'interprotazione maschio acete, opure egli, essere molto nutrito entro ha, che cioà si è voluto rappresentare un maschio ben nutrito: se si dovesse leggere Maris-Oaha, come nella tavola 257 B del Gerhard in vece di Maris-hatna, come nella sucitato inscrizioni, e in quella 2004 del Combardo delle inscrizioni, la sua interpretazione sarebbe di maschio germe entro ha, giusta quanto si disse sul nesso Oalna nel precedente articolo secondo.

In seguito si è presentata la traduzione di mar per segno, deumendola da mar radicale di marce, marcare, e conseguentemente di maris per segno acete essere, opure disegnato acete essere: tale traduzione corrisponderebbe anch'essa al rimanenta delle inscrizioni, poichè avrebbesi segnato, opure disegnato acete essere molto ho cosa nano ha, segnato, opure disegnato acete essere molto nutrito entro ha.

Il significato di OMISI va ad essere incerto, poiche non vedesia alcuna analogia fra le circostanze, in cui tale parola si trova in questa tavola, e quelle, in cui si trova nella tavola 141 (1067 C. ins.), ma considerando che il greco teios significa lisco, piano cost chi serisse para ebbi volto dire, che car liscio, piano lo spazio, in cui trovasi la parola, la quale esprime tei-in-ed-liscio cutro futto, e riguardo alla sucitata tavola 166 potrebe anche aver voluto scrivere, che quel bambino era senza capelli, o pulito.

Nel manubrio dello specchio della stessa tavola 166 (480 C. inz.) è incerta la lezione di 481390; cocorre quindi sia determinata la vera lezione per indagarne il significato, ma se si dovesse leggere Fecial si presenterebbe l'analisi fo-e-ce-i-a-ul, qualche da aveete questo è etuolo, e tale parola sarebbe seritta in uno spazio vuoto del quadro, per cui sembra, che l'artefice abbia voluto avvertire colla parola Oscial, che si doveva ritenere vuoto quello spazio.

ART. 30. Il fatto rappresentato nella tavola dodicesima del Lanzi sotto il n. 3 corrispondente alla tavola 48 dei monumenti per la storia del Micali, a quella 235 del Gerhard, ed a quella disegnata alla parola PECSE nol Giossario del Fabretti, corrispondente al n. 2492 C. riss., dovrebba aver resa facile la interpretazione delle parole scritte in quella patera, ma ciononostante è forza limitarsi alla esposizione delle varie interpretazioni conseguite. Leggesi ivi la parola MIVB, la quale per essere nello spazio di un'apposita tabella fa presumere di riferirsi ad una cosa genorica del fatto disegnato. L'analisi di tale parola presentatasi per la prima fu h-o-in-esse, molto, opure grande he entre essere, essendo il significato di molto, o grande attribuito alla lottera applicabile ad altre parole di quell'epoca. Sembra, che chi serisso abbia voluto dire essere grande cosa, o molta cosa entro quel cavallo, o nell'intero quadro; ne varierebbe sostanzialmente il significato, se le due lettere in si dovessero tradurre separate, o dire h-e-i-in-esse, molto, o grande he acete curto essere.

Segue la parola 34/43, la quale trovasi sopra nomo, che timo alzato un martello in attitudine di battera sulla testa del cavallo. La prima analisi presentatasi fu è-tol-è, cioè è alzato è, nella supposizione che tel rappresenti il verbo totlo-atzare; ma considerando, che il verbo greco tipos significa rendere calloso, indurire, sorsa quella è indurisce, assoda è, la quale però non persuado, reperble sembra, che quell'unom voglia spezzare quel cavallo, non compirio, e perchè sembra, che chi sorisse abbia voluto dire escre l'attitudine di quell'unom quella di avere alzato il martello. Meno ammissibili sembrano le interpretazioni cd-ul-è, costrutto qualche è; opure cd-ho-ul-è; costrutto qualche è; opure de-ho-ul-è; costrutto qualche è; opure cd-ho-ul-è; costrutto de parola construtto ho qualche è; opure cd-ho-ul-è; costrutto de parola construtto ho qualche è; opure cd-ho-ul-è; costrutto de parola construtto ho qualche è; opure cd-ho-ul-è; costrutto de parola construtto ho qualche è; opure cd-ho-ul-è; costrutto de parola construtto ho qualche è; opure cd-ho-ul-è; costrutto de parola construtto ho qualche è; opure cd-ho-ul-è; costrutto ho qualche construtto ho qualche e; opure cd-ho-ul-è; costrutto ho qualche construtto ho qualche e; opure cd-ho-ul-è; costrutto ho qualche construtto ho qualche e; opure cd-ho-ul-è; costrutto ho qualche e; opure cd-ho-ul-è; costrutto de construtto de co

In più modi può analizzarai anche la parola 3234 letta per dessa da Lanzi alla pagina 177. La ana analisi so fosse Acete sarche da-ce-s-e, ha-quius-esse-è, ha cavallo essere è, ma so fosso l'ecve sarobbe p-ec-s-è, piede cavallo essere è, o potrebbe anche cesere più fondata l'analisi sorta ancoessivamento ip-ec-e-sesse-è, cavallo è questo essere è, desumendola dal greco ippos, significante cavallo. Un'altra interpretazione presentatasi fu quella a-ec-esse-è, ha eco, fama essere è, opuro piede eco, fama essere è, ma non ha l'appoggio, come la prima, dalla speciale circostanza di essere la parola stata sortita presso un cavallo.

Il significato di UMAGEM si trae dal greco shou, cribrare, o quanto meno dal verbo pure greco (hieu, cercare; e da ciò l'analisi se'0-ui-o-in-esse, cribra, opure cerca, pensa qualche ha entro essere; e ad appoggiare una tale interpretazione si osserva, che la parola MMAGEM trovusi presso una persona pensieresa nella parola migratora riferita dal Lanzi nella tavola 10 sotto i n. 1, e dal Gerhard

nella tavola 66 (459 C. ins.), per cui, chi scrisse, volle dire, che pensava sopra il cavallo costrutto.

Nel rovescio della patera giusta il Micali trovasi la parola AMIOVM, e questa leggesi anche nelle tavole 22, e 196 del Gerhard, e nella tavola 35 dello stesso Micali, nella qualo ultima vedesi una persona tenente in testa un vaso, o secchio, e ha nel petto scritta verticalmente la parola AMIOVM; trovasi anche nel manico di bronzo rappresentante come una cariatide, riferito dal Lanzi alla pagina 420; e nella figura sotto il n. 1 della tavola 14 avente sul petto la parola AMIOVM, ed avente anch'essa sulla testa un fogliame, secondo il Lanzi, mentre invece si presenta sotto l'aspetto di un vaso a larga base. Ciò posto opinasi, cho ∑vOina esprima vaso, e probabilmente vaso da aqua, sia poi esso un secchio, un catino, od altro arnese contenente aqua. A sostegno di una tale opinione si avrebbe, che la patera, di cui alla sucitata tavola 48 del Micali, è capace di contenere una data quantità di aqua, essendo detta alquanto concava, e che tina, e tino in italiano diconsi i vasi ad uso in ispecie di contenere il succo tratto dalle uve. Anche l'analisi di questa parola porge l'argomento di interpretare \(\super v\) oina per vaso, essendo che sarebbe re-esse-v-Oin-a, cosa essere ho vaso ha, e analizzando la parola Oin si avrebbo re-esse-v-yd, radicale di ydwr-aqua, -i-in-a, cosa essere ho aqua avete entro ha, opure re-esse-v-ud-in-a, cosa essere ho aqua entro ha. Sicome poi il verbo greco tino significa luo, solvo, così potrebbe darsi che ZvOina derivasse da Z-v-Oin-a, cosa-essere-holavare da, cioè da lavare ho essere cosa. Dopo tutto ciò considerando che la parola \$vOina trovasi sui molti oggetti di bronzo indicati sotto i numeri 263, 2094, 2095 bis b, 2095 ter a, b, c, d, 2095 quinque, 2492, 2513, 2604 a, b, c, d C, ins., è sorto il dubio, che la parola ZvOina sia invece ad interpretarsi re-essev-Oin-a, cosa essere ho suono ha, cioè cosa che battuta rende suono: la ispezione oculare di detti oggetti, e di quelli portanti la stessa parola indicati sotto i numeri 2604 e, f, g potrà offrire i dati per decidere quale delle esposte interpretazioni sia l'applicabile.

ART. 31. Nell'articolo precedente si è esposto il significato attribuibile alla parola ZeOlan∑ della tavola 66 del Gerhard (459 C. ins.), e a compire la interpretazione di quanto è scritto in tale

tavala, è ad interpretarsi la parola Añaô, opure diño, essendosi giá data la spiegazione delle parole Oañaa, e 7ñaa negli articosado, e quarto. Nel quadro si rappresenta la nascita di Minerva dalla testa di Giova, e la parola Oañaa, o Oaña trovasi presso la persona, che inalza le mani, e le braccia per prendere Minerva del tutto, o quasi del tutto uscita dalla testa di Giove. Il verbo greco fanya significa stendere, quindi Oaña- vuol dire steso ha, o chi scrisso volle spiegare, che la persona disegnata stendeva le mani verso Minerva. Se si deve invece leggere Oaña, l'analisi sarebbe Oaña-re, stende cosa, e sostanzialmenta si avrebbe voluto esprimere quanto sarebbe detto con Oaña. La sopra data interpretazione sarebbo applicabile anche al nesso veño della fuelo del Gerbard (2505 C. fins.), in cui la parola Oaña trovasi presso umone con una mano alzata verso un volatile.

ART. 32. Negli specchj 122, e 123 del Gerhard (107, 2480 C. ins.), corrispondente il 123 al n. 4 della tavola 11 del Lanzi, è rappresentato un medesimo fatto, o consimile, ma nel primo leggesi 31030, nel secondo leggesi 3M430, interpretato l'uno, e l'altro per Perseo. Il fatto raffigurato è quello di un uomo munito di un'arma adunca, e di un carniere, entro il quale presumibilmente aveva portata la testa recisa, che vedesi giacere in terra, mentre nella gemma sesta della tavola 8 del Lanzi l'uomo avrebbe l'arma adunca nella mano sinistra, il carniere sostenuto dal braccio destro, e una testa recisa tenuta pei capelli colla mano destra. Da tutto ciò sembra potersi arguire, che siasi voluto figurare avere lo stesso uomo recisa quella testa, e quindi avere commessa una strage, un omicidio, una rovina. Lo studio delle parole Oerse, e Oerse scritte presso l'uccisore suggerisce per la prima l'analisi ed-è-ru-esse-è, prodotta è rovina essere è, rappresentando il O il verbo edo, e la r il verbo ruo, e per la seconda l'analisi D-e-rure-esse-è, molta, opure grande è rovina cosa essere è, opure fa è rovina cosa essere è, essendo incerto se, e quando la lettera O esprima molto, o grande, o fa terza persona del verbo fare, o faparla del verbo for, faris. Anche nella gemma disegnata nella tavola ottava del Lanzi sotto il numero 6 (2550 C. ins.) si ravvisa il fatto esposto nei sucitati specchi, e vi si legge la parola Oerse o Rerse: se la lezione giusta fesse Rerse sarebbe interpretabile re-è-rv-esse-è, cosa è ruina essere è.

ART. 33. Nella tavola 135 del Gerhard (2529 C. ins.) vedesi un uomo con clava alzata contra una bestia, e fra quell'uomo, o la teata della bestia, che presenta la bocca spalancata, leggesi por la conseguente presenta la bocca spalancata, leggesi e quindi spontanea o l'analisi Φ-i-lee-3, molto acete manda acuto strido 4, o la conseguente presunzione, che con una tala parola si volle dire essere stata intanzione di chi inoise di rappresentare quella bestia in attitudine di emettere forti strida. La traduzione di O pre molto si è presentata per la prima, ma potrebbe dansi, che una talo lettera rappresentasse invece la sillaba fa terza persona del verbo fare, o quella la t- para del verbo fare, faris:

ART. 34. Dubia è l'interpretazione della parola 30AIOMA sopra specchio, che leggesi nella tavola 138 del Gerhard (2152 C. ins.), poichè presentasi per lo meno duplice, sebene siano eguali le parti, che la compongono. L'analisi sarebbe am-O-ia-re-è: la voce am significherebbe intorno; la lettera O, como già si disse negli articoli precedenti, significherebbe molto, o grande, o fa, o parla; la voce greca ia, o è il plurale di ion-viola, o significa voce, clamore, chiasso, strepito, lamento; la r significherebbe cosa; e l'ultima lettera sarebbe il verbo è. Quindi può esprimere intorno molte viole cosa è, intorno parla viole cosa è, intorno molto, o grande clamore, chiasso, lamento cosa è. In tali varianti la prima sembra la più verisimile, perchè attorno allo specchio è rappresentato l'ornamento di un vegetale, che è, o si intese di dire, che erano viole, o fiori in genere: una tale interpretazione avrebbe qualche appoggio nella settima gemma della tavola ottava del Lanzi (1070 C. ins.), sopra cui leggesi la parola 30AITOMA, essendo questa gemma circondata da piccoli cerchiotti, che potrebbero rappresentare viole. La detta parola AmOtiare trovasi fra le due persone sedute melanconiche, e forse piangenti, e facenti dei lamenti: la sua interpretazione sarebbe come quella di AmDiare colla aggiunta della parola produce, o prodotto rappresentata dal t equivalente ad ed, ma non toglierebbe la incertezza sulla preferibilità delle interpretazioni, poichè vi sarebbero intorno i detti cerchietti.

ART. 35. VNV48V8 2NV48V8 MNV48V8 VV48V8 Tali nessi di lettere trovansi nelle tavole 83, 84, 87, 90, e 299 del Gerhard (43, 477, 477 bis, 2468, e 2501 C. ins.). 8p8lon si traduce 8-v-8-ul-

v=in, molto ho molto gvatelhe ho entro, ritento che la lettera 8, come fu esposto negli stadi sulla lingua umena, presumbilmente è ad interpretarsi per molto, opure grande, opure zopra. Gli altri neci si traducono come il primo, ma colla aggiunta in fina delle voci r=e-sse, cose essere per quello terminante colla lettera ¥, della parda essere per quello terminante colla lettera ₹, e della verbo ho per quello terminante colla lettera ₹, e della parda essere per quello terminante colla lettera ₹, e della parda essere per quello terminante colla lettera ₹, e della parda essere per quello terminante colla lettera ₹, e della parda essere per quello terminante colla lettera ₹, e della parda essere per quello terminante colla lettera ₹, e della parda essere per quello terminante colla lettera ₹, e della parda essere per quello terminante colla lettera ₹, e della parda essere per quello terminante colla lettera ₹, e della parda essere per quello terminante colla lettera ₹, e della parda essere per quello terminante colla lettera ₹, e della parda essere per quello terminante colla lettera ₹, e della parda essere per quello terminante colla lettera ₹, e della parda essere per quello terminante colla lettera ₹, e della parda essere per quello terminante colla lettera ₹, e della parda essere per quello terminante colla lettera ₹, e della parda essere per quello terminante colla lettera ₹, e della parda essere per quello terminante colla lettera ₹, e della parda essere per quello terminante colla lettera ₹, e della parda essere per quello terminante colla lettera ₹, e della parda essere per quello terminante colla lettera ₹, e della parda essere per quello terminante colla lettera ₹, e della parda essere per quello terminante colla lettera ₹, e della parda essere per quello terminante colla lettera ₹, e della parda essere per quello terminante colla lettera ₹, e della parda essere per quello terminante per quello t

ART. 36. Il significato di molto, o grande attibuito alla lettera 8 a applicabili anche alla parola 38748 stata variamente interpretata dai commentatori. Essa vedesi nella tavola undecima del Lami sotto il numero cinque corrispondente alla tavola torza del Vermigioli, a quella 170 del Gerhard, e a quella disegnata nel Glossario del Fabretti appunto alla parola 8ℓere. La interpretazione, che si presenta come la presumibile, è 8-unle-er-e, molta, o puro grande qualche è cosa egli, opure qualche egli cosa è, vala a dire che è stata fatta cosa pregievole: cass à applicabila anche al 8ℓere formante parte della inscrizione 255 C. ins., al 8ℓeres della inscrizione 500 colla aggiunta in fine del peròle state essere, opure costrutto essere in causa della s'finale, e al 8ℓere delle inscrizioni 1922, 1930, e 2013, colla aggiunta in fine delle parole fatte essere, opure costrutto essere in causa della ettera M, che in questo caso si opina rap-presentare le voci ed-esse.

ART. 37. È stata letta la parola NABIM nelle tavole 141, 142, 181 del Gerhard (1067, 2146, 2500 C. ins.), corrispondente la prima alla tavola quarta del Vermiglioli, e fa letta per Menn nella precedente tavola 82 del Gerhard (2470 C. ins.), comunque sia data ivi per non certa la precesistenza dell' e.

Nel vocabolario universale italiano stampato in Napoli diocei meandro significa giracolta, serpegiamento, e che è detito coal del fiuna Meandro famoso per la sua tortuosità. L'analisi di meandro sarebbe mean-ed-re-o, e riflessa la proposizione si avrebbe ho casa produce mean. L'analisi di mean sarebbe è-in-d-a-m, e riflessa la proposizione si avrebbe entro ha derivante da entro è, ciò ori-entrante.

Che tale sia il significato di Mean lo dimostra la sucitata tavola 82 del Gerhard, trovandosi tale parola immediatamente sotto un ornamento fatto a meandro; concorrono poi a darle detta interpretazione la tavola 142, nella quale Mean è presso la persona, che acconcia i capelli all'uomo di mezzo in maniera da essere capelli a piegature rientranti, e la tavola 181, nella quale trovasi la parola Mean sopra genio, che sta per mettere un ornamento a guisa di ferro di cavallo sulla testa del vicino. Secondo il Gerhard è a leggersi Mean anche nella tavola 141 presso l'uomo. che pone una mano sul capo del vicino; ma secondo la corrispondente tavola quarta del Vermiglioli, il quale pure lesse Mean, come alla pagina 66, opure Miean, opure Muean, sembra doversi leggere non un w. perchè costituita di sei linee, e non di sole cinque; il nesso di lettere MV composto delle tre lettere IMV importerebbe, che si dovesse leggere V∑lean , la cui analisi v\u0333-ulè-a-in, porci qualche è ha entro coincide alle circostanze, che in fatto in corrispondenza a tale parola vedonsi al basso tre quadrupedi sembranti porci, e che in greco ys significa porco.

ART. 28. Sebene non di raro si possa dubitare sulla sicurezza delle date interpretazioni, tuttavia si continua ad esporne altre, sia perchè potrebbero essere giusto, sia perchè potrebbero essere causa di scoprire il vero significato di alcune delle inserizioni finora non intese.

Nella tavola 20 del Gerhand sotto il n. 11 leggesi la sola parola vym sopra genio avento presso di sè una octra suonala da altra mano. Sicomo il greco muyara significa musar, canto musicale, così sembra, che siasi voluto dichirarre, che quel genio suona, opure suuna, o cantas, forse i-in-o-a, in cegli roce. Sopra un genio consimile leggesi tym anche nel manico dello specchio disegnato nella tavola 331 del Gerhard (2111 C. ins.).

ART. 39. In molte tavole leggesi la parola #AGVT interpretata per Turanta, osia Venere, e leggesi almeno nelle tavole 50, 56, 59, 111, 114, 115, 155, 156, 165, 160, 181, 183, 197, 198, 213, 215, 257 B, 257 C, 319, 320, 321, 322, 378, 379 e 398 del Gerhard, la prima riferita anche nel Glossario del l'abretti alla parola Afere, quella 56 nella tavola 47 dei monumenti per la storia del Micali, quella 50 nella tavola decima del Lanzi sotto il numero quattro, quella 181 nel detto Glossario alla parola Epeure, e quella 197 nella tavola terza del Vermiglioli. Nel corpo dello inscrizioni col nesso Terra trovansi la sucitate, ed altre

sotto i numeri 479, 480, 1064, 2033, 2094, 2096, 2141, 2277, 2474, 2475, 2476, 2476 bis, 2476 ter, 2486, 2487, 2493, 2494, 2494 bis, 2495, 2496, 2497, 2500, 2726, 2726 bis.

La circostanza, che molto parole sono state erroncamente interpretate per nomi di persone, ha fatto insorgere il dubio anche sopra tale parola, la quale d'altronde non vedesi, come possa corrispondere a Venere nelle diverse persone raffigurate.

Varie sono le interpretazioni applicabili alla parola Teren, e due si presentano como presumibili. L'una sarebbe ed-o-re-a-in, costrutto ho cosa ha entro, rappresentando il il verbo latino edo: l'altra sarebbe tur-a-in, incisione, inciso, penetrato, forato ha entro, desumendola dal verbo greco torco significanto perforare, tracticer, o dal nome teres-sealpello,

Årx. 40. 304V leggesi fra le parole scritte nello seudo della tavola 112 del Gerhard (2882 C. ins.), e la prima parte di questra a guiss di quella Teron si interpreta ed-e-re-e--), fatta , fabricota, ho cossi questo è, opura insistence, o inciso questo è: la ispezione dei monumenti, e la circostanza, che una tale parola trovasi, almeno in generale, sopre oggetti di bronzo, come nelle inserzizion riferite ai numeri 255, 801, 1051, 1052, 1051, 1055 bis, 2003, 2003 bis, e 2614 ter C. ins., potranno dare qualche schiarimento.

Arr. 41. La interpretazione della parola 610V1, che leggesi nella tavola 170 del Gerhard (1069 C. ins.), si desume da quella delle parolo Teren, e Terce riguardo alla sillaba ter, e in quanto alle lettere in esse si interpretano egli ha, opure acete ha, per cui ter-i-a, significherebbe inciso, penetrato egli ha, opure acete ha, e in fatto la prima persona a sinistra, cui sembra diretto il discorso dalla persona di mezzo, si dimostra penetrata da quanto le dice la persona di mezzo,

La parola 3434 esistente nella sucitata tavola fra la prima persona a diritta, e quella di mezzo sombra esprimere (n=-\pmu-\phi\_c) entro è quachte e, sia che si riferisca al complesso del quadro, o alla prima persona, o a quella di mezzo: potrebbesi però interpretare anche in-e-\phi\_c entro volgre \( \'eqref{e}, \) che cio la prima persona, o quella di mezzo sta volgendo nella mente quanto si dice da quella di mezzo, ritenuto che il verbo greco e\( \'eqref{e}\) entifica colgrec.

GERARDINI. - Parte II.

ART. 42. La parola wdvy vedesi presso Mercurio, che colla bilancia pesa due persone, e ciò nella tavola 235 del Gerhard (2490 C. ins.) corrispondente alla 12 del Lanzi sotto il numero 4. Presso Morcurio leggesi la parola 2400 T nelle tavolo 74, 75, 127, 240, 257 B. 323 del Gerhard (266 er. 2004, 2139, 2144, 2471, 2498 C. ins.), corrispondente la prima alla 10 del Lanzi sotto il n. 5. E parimente presso Mercurio è scritta la parola 2400 VIII e nella tavola 158 dello stesso Gerhard (2485 C. ins.).

In tutto dette tavole Mercurio è rappresentato colle ali alla testa, e nella tavola 75 anehe colle ali ai jucili. Nella tavola 74 lo si vede in atto confidenziale con Giovo, in quella 75 sembra un mendioante, e nelle altre è raffigurato in altre condizioni diverses. Perciò si è dovuto argomentare, che la parola si doveva riferire a una circostanza generica applicabile a tutte le suindicate tavole, na lunghi, e replicati studi non riescirono alla spicgazione di quanto esprimeva, nè giovava l'interpretazione già data a Trenn.

Successivamente studiando le alterazioni, cui poteva essere andta soggetta la parola originaria di turn, si è trovato possibile, che di essa avrebbe potuto far parte la parola greca ornis significanto uccello, stante che le ali sono proprie degli uccelli, e che la parola greca pteron significante ada non offriva argomento di essere parte della parola term. Dietro ciò si è trovata l'analisi ed-orn-in, ealcolando la permutazione della in un'in per la assimilazione della ni di orn alla silhaba in, o viceversa della assimilazione della silhaba in alla ni di orn, o si darche le interpretazione costrutto, opure fatto in uccello, per cui il significato di Torni sarobbe, che la figura è disgunata a similiazza di uccello, stante che gli furnon applicate le fili quello di Tornis sarebbe, costrutto in uccello essere, e quello di Tornis sarebbe costrutto in uccello essere, e quello di Tornis sarebbe costrutto in uccello essere, e

Arr. 43. Nella tavola 50 dol Gerhard, e in quella del Glossario del Pabretti alla pacola WJAB (2716 C. ins.), vedesi alla diritta una persons nuda, che colla mano destra alzata, e como parlando minaccia l'uomo a sinistra, il quale, sobene munito di sata, sembra impassibile: a tergo della persona a diritta è seritto Terens; a tergo dell'uomo a sinistra è seritto WJAB. Il greco quant significa coce, e colla privativa a prepostas si ha senza voce, e colla privativa a prepostas si ha senza voce, o

temento il greco açonos significa muto, tacito. Sicome l'uomo suindicato si presenta appunto silenzioso, immobile non ostante la
minaccia, oho gli viene fatta, così può darsi, che chi serisso Aten
sul monumento, abbia voluto dire, che l'uomo ivi inciso si intendeva di averlo rafigurato tacito, nuto, non rispondento. Petube
darsi però, che come da una parto dicesi Teran, cioè cd-e-recain, fatto ho cosa ha entro, opure ter-a-in, inciso ha entro,
giachè ne la persona, ne la sua azione corrispondono ad una Venore, coal dall'altra parte potrebbo essersi voluto dire a-8-c-in,
ha molto ho entro.

ART. 44. Parlando della parola Teran si è citata la tavola 47 del Micali, corrispondente a quella 56-1 del Gerhard (479 C. ins.); in questa oltre detta parola Teran incisa superiormente ad una donna, che tiene aperto un cofanetto, e che a testa bassa accenna colla destra alla scena presso lei rappresentata, trovasi alla diritta ' un giovine, che guarda la giovine a sinistra, e fra questi duo giovini un uomo, cho colle braccia cerea di unirli. Sopra il giovine loggosi VQTV2A↓, sopra l'uomo V2A↓V4A↓, e sopra la giovine BNVTV4V4. L'analisi della parola Kasvtrv, stantechè le parolo greche otraleos, e otrhpos significano pronto, diligente, sembrerebbe essere ce-a-esse-vtr-v, questo ha essere pronto ho, ed una talo circostanza di prontezza nel giovine si ravvisa nell'ardonza, che gli si vede. Il verbo greco Xalàw significa rallentare, calare, e il verbo Χαζω significa cedere: ciò stante si avrebbe l'analisi Xalv-Xas-v , rallenta ho cede ho , c sembra siasi voluto esprimere , che quell'uomo dica io cerco di unirli, se essa rallenta, se essa non si oppone in modo risoluto, essa cede. E sicomo il greco poly significa molto, c il verbo ozew significa portare, sostenere, così ne viene la traduzione pol-ho-ed-ox-è, molto ho fatta sostenuta, ritenuta, contegnosa è : dal disegno è rappresentato, che essa è eommossa, penetrata, vergognosa, ed anche ritenuta, per eui il nesso tvke è a presumersi costituito di tvk-è, tocca, commossa è. Il significato di commosso, penetrato nella voce tre si ravvisa applicabile anche alla parola PVITVCE della tavola 58 del Gerhard (2504 C, ins.) corrispondendo alla attitudine della persona di mezzo, che si mostra impaurita, spaventata dalla minaccia dell'uomo armato, che sta per ferirla, o quanto meno della persona, che la abbraccia; e sembra corrispondere anche a ciò, che è rappresentato nella successiva tavola 59 sotto il n. 3 del Gerhard (304 C. tm.s.), nella quale all'intorno è scritto yavan 48 26), o nella tavola 11 sotto il n. 6 del Lanzi corrispondente alla tavola 355 del Gerhard (108 C. tms.), nella quale è scritto 3294744 32048-344 M3938 utversa, polche in quella 59 parc, che le due persone di mezzo siano penetrate, commosse, l'una per esserie presa la mano dall'uomo, l'altra dal discorse, e dal gesto dell'ultima persona, ce nella tavola del Lanzi sembra, che l'uomo a sinistra parli con emozione alla persona seduta.

Giò premesso la traduzione di Puttuee Kastur nella tavola SS
archbe pol-tuce², molto commoso è, questo ha essere futta ho
cosa; la traduzione di Cas Ra Prettee della tavola 59 sarobbe
questo ha essere cosa ha molto commoso; la traduzione delle parole della tavola del Lanzi sarobbe questo ha essere futta ho cosa,
scudo è, tetro ha questo cosa è, molto commoso è, ritento che
il significato di Kaster, o Meule fu esposto nei procedenti articoli
primo, e ottavo, e che la parola Melokre viene analizzata melha-ce-re-è, opure met-ahr-è, come derivata dal greco metas significanto sono, estremo, alto, nel caso che non si trovasso di preferire la spiegazione di ekre in ha questo cosa è.

ART. 45. Si presenta indubia la lezione ADIVM V44A MVISI SMIAO della tavola 77 del Gorhard (478 C. ins.), e quindi non ammissibile la diversa lezione stata esposta Oalna Leten Meira, opure Artemi Aple, stante la interpretazione, che se no propone.

La parola tuinta in greco significa benda, stristica, nestro da capelli: quindi la parola Ozine è analizzabilo Ozine-è, benda è, ritenato non raro lo scambio del O in T, o vicoversa, e ritenato che nel caso concreto la parola Ozine indicherebbe la benda, osia l'ornaucato a guisa di benda, che vedesi alle teste delle due donne unite.

La parola greca leios significa piano, liscio, o la parola Leivu sarebbe analizzabile lei-v-n, liscio ho entro; e in fatto ambedue liscie sono le bende delle due donne.

Aplv fu giá tradotto per ha picde qualche ho nel precedente articolo settimo.

Sicome le parole Oaine Leien Aple sono scritte da diritta a sinistra, mentre l'ultima, Ariem, è scritta da sinistra a diritta,

così insorge il dubio, che possa essere stata aggiunta posteriormente. A leggere Metiva si oppongono le due lettere M., e D., poichè tali lettere, quando sono scritte da diritta a sinistra sono viceversa, cioè la M' coll'asta all'insà dalla parte sinistra, e la G. colla curva sporgenta a sinistra. In quanto alla interpretazione di Ariem, sicome in greco omos significa simile, equale, coal la sua analisi sarebbe a-r-i-em, ha cosa avete simile, e nel caso concreto sembra voglia dire, che l'uomo ha in testa una cosa simile a quella delle due donno, come in fatto gli si vede in testa un ornamento di forma semplice, e liscio.

ART. 46. Se nella tavola 83 del Gerhard (2468 C. ins.) fosse realmente scritto AIMBE sarebbe a presumersi, che la sillaba em indicasse sedere, essere seduto, stantechè il verbo greco huai significa sedere, essere seduto. Nell'indice è stato detto essere Semele la donna, presso cui è scritto AMMEZ, tuttavia essendo così scritta nella tavola sarebbe a leggersi sezla, poichè per leggere semla dovrebbe essere scritto AVM32 colla quinta asta della lettera m. Sia però semla, o sezla, la interpretazione potrebbe essere presso che eguale, se sezla derivasse dal verbo sedeo, sedes, sedi, sessum, poichè nel primo caso sarebbe esse-em-ul-a, essere siede, opure seduto qualche ha, nel secondo sez-ul-a, siede, opure seduto qualche ha; ambedue le date interpretazioni corrisponderebbero al quadro, poiché il giovine sarebbe appoggiato a rovescio sul seno della donna, e se non sarebbe seduto a rigore di termine, sarebbe però appoggiato, e abbandonato sul davanti del corpo della donna, che lo sostiene. Il quadro rappresentato dalla tavola 299 del Gerhard (477 C. i.i.s.) concorre ad appoggiare la interpretazione data alla parola Semla, poichè in tale tavola una tale parola è presso la testa di persona seduta, mentre le altre persone del quadro sono in piedi.

ART. 17. La parola APOEM, che leggesi da sinistra a diritta nella tavola 20 dei nomumenti inediti del Micciali (2482 C. ins., o tavola 354 del Gerbarol) trovasi sovraposta alla testa della donna, che vedesi presso l'uomo seduto, e la donna sembra seduta anche casa. Nel precodente articolo si ò osservato, che il verbo hinari significa sedere, essere seduto, e ci stante analizzando la parola Ar-Osm si avroble ac-v-O-ca, her-v-cd-va, he casa fatto seduta, volendo così esprimere chi serisse, che è da ritenersi seduta la donna, sebene non risulti tanto manifestamente quanto per l'uomo

Dabia è la spiegazione della parola AOAI ivi sertita pure da sinistra a diritta sopra un giovine piangento, in quanto che il greco atalos significa tenero di cto, e il greco telas significa meschino, misero, per cui non si ha argomento sufficiento per prosumere se chi scrisse abbia voluto dire essere quella persona un tenero gioicutelo, od essere un meschino, un mendicante.

ART. 48. Il nesso ziuvra trovasi nello quattro tavole 111, 114, 115, e 116 del Gerbard (2006, 2493, 2494, 2512 C. ins). Le circostanze, eho esistono presso detto nesso sono diverse nello quattro tavole, per cui è a presumersi, che sia una parola generica, e tanto più che trovasi nelle tre tavole 111, 114, e 115 presso Tram altra parola generica, come si è esposto nel precedente articole trentesimonomo.

Per le indagini fatte sembra ammissibile la analisi a-cel--rieses, ha fatte ho entro arte essere. E una tale interpretazione non osterebbe a ciò, che è rappresentato, e scritto in dette tavole. In quella III (2694 C. ms.) fromo lette giusta l'indice oltre la parola Teran anche le parole Ornan, e Guovari, da qualeuno ritenuto i nomi di due dec del destino, e da altri una paren, e da pollo, interpretazioni, che non si ammettono. Prima di tuto nella tavola III se può leggersi Suerao, può anche leggersi, e più facilmente StienaO presso il genio, elto tiene nella destri o tistilo da incidere; nessuna interpretazione si è saputo trovare della parola StienaO, mentre invece di StienaO si avrobbe, che il greco stia significa piccola pietra, e che StienaO sarebbe interpretabile stie-fa-a-cd, in pietra ha cestuisce, opune fin pietra ha cestuisce, opune fin pietra ha cestuisce, opune fin

Riguardo a Peltis® sarebbe troppe forzata la conversione in Apollo fatta da altri. Ritenuto ehe poly vnol dire molto, l'analisi più naturale sembrerebbe quella di pol-ed-i-esse-0, molto costrutto acete essere sopra, e l'altra di pe-e-ul-ed-i-esse-0, piete ho qualche costrutto acete essere molto; e ritenuto che vifis significa no, l'atto del toccare, potrebbe essere preferibile l'analisi pol-0/is-0, molto toccato sopra, e potrebbe anche esservi altra consimile, che caprima sostanzialmente esservi altra consimile, che caprima sostanzialmente esservi altro con se specchio, sia rapporto al fatto ivi rappresentato, sia per gli ornati di punteggiatura, nessei, ci altro.

Nella tavola 114 sudetta (2493 C. ins.) vi sarebbero le sole due parolo Teran, e Atenis: in quella 115 (2096 C. ins.) oltre dette parole vi sarebbero alla sinistra due parole di incerta lettura, a destra ARDUCA, e AD'MTRARAH, questa già interpretata nell'articolo ventottesimo per all' ha essere ha essere correggioso è entro scolpito ha, e la prima ritenuto che la rudicalo pau significa tutto, come in pausospo-annissipiente, e che O'go significa entinetate, in grado superlatico, così sarebbe interpretabile pau-r-oc-a, ogni cosa enimente ha, e ciò potrebbe riferirsi alle ricche vesti indossate dalle persone del quadro.

ARR. 49. Al disotto di un caprone nella tavola 140 del Gerhard (2489 C. ins.) leggosi OVY313m: la radicale di questa parola sarebbe quella stessa della parola greca menos significante animo, ardore, impeto, coruggio, forza, e ciò stante si avrebbe l'analisi menè-re-re-co-lo, ardore è con lo questo ho; e forse per indicare la tendenza di detta bestia a recar danno, potrebbe essere che la r rappresentasse invoce il verbo ruo, e la sua interpretazione fosse ardore è rozinia ho, questa ho.

ART. 50. La interpretazione della tavola 147 del Gerhard (2489 C. ins.) corrispondente alla patera disegnata sotto il n. 3 nella tavola 10 del Lanzi, data nel Gerhard, e nel Lanzi, è quella di Ercole, Giunone, Giove, il primo munito di clava, la donna tenente in mano un germoglio di pianta, e il terzo in mezzo a loro seduto sopra un soglio. Se fosse giusta la interpretazione delle parole IOVEI IVNO BABARH, che emergerebbe pei principi ora adottati, le tre deità resterebbero convertite in tre oggetti. Nell'articolo terzo si è già dimostrato, che hercle, e hercele significano grosso bastone, clava: ora considerando che la parola greca ios significa saetta, fulmine, dardo, si avrebbe, che io-v-è significherebbe fulmine ho è, e il fulmine vedesi di solito in mano a chi è supposto il dio Giove: se la linca verticale dopo love fosse una lettera, e si dovesse leggere per un i, e quindi non Iove, ma Iovei, in tale caso sarebbe ad aggiungersi il valore dell'i, cioè avete, opure egli. Considerando poi, che la parola greca ion significa viola, e che il ramo tenuto in mano dalla donna supposto di olivo, potrebbe essere stato mal disegnato, o mal inteso invece di un ramo di viole, si avrebbe, che ivn-v significherebbe viole ho, e in tale modo la clava, il fulmine, il ramo di viole avrebbero dato il nome a quelle de tà, o le persone rappresentate sarebbero state così denominate, allorchè non si intendeva più il significato delle parole scritte.

Art. 51. Fra le dubie interpretazioni si ravvisano quello dello parole 372476 3177 nello specciio della tavola ITS del Gerbalor (2152 C. tins.), parole esistenti anche nella gemma (1070 C. tins.) publicata dal Lanzi nella tavola 8 sotto il n. 7, colla differenza però che nella gemma leggesi 870630E. La parola Tete interpretata per Tideo potrobbe esprimere difende, proteggie 2, opure si-curo è, so derivasse dal latino tuene; intero, compito è, se fosse derivabile da tol-è; costrutto ho costrutto è, se fosse analizzabile de-c-d-è: la interpretazione adottabile sembra quella di sicuro è, essendo una tale parola anche nelle gemme ottava, e nona della tavola S del Lanzi (2544, 2545 C. tins.), en quella tarola con la lanzi (2545 C. tins.), nelle quali le persone ivi raffigurate sembrano sicure nella loro posizione.

Atrestos in greco significa intrepido, e trovasi applicabile una tale interpretazione, in quanto che sembrano intrepidi l'uomo dello specchio, e molto più il primo a diritta della gemma, per cui atrest-è significherebbe intrepido è.

Nella sucitata gemma n. 1070 C. ins. leggesi anche la parola AmΦtiare trattata nel precedente articolo 34; o leggonsi le parolo faBoRNATAEs, e D'MAVO. La prima può analizzarsi pe-a-reced-anap-a-è-esse, piede ha cosa costruito seduto ha è essere, avendo il verbo greco anapapu li significato di sedere, e in fatto quall'individuo sarebbe raffigurato intrepido-seduto. La parola Φelnice, en on Φelnices, come leggesi nel Lanzi alla pagina 117, ritennelosi non appartenere la s ad una tale parola per la sua forma, ma appartenere a Partanapees, sarebbe analizzabile Φ-v-ut-in-ic-è, motto ho quadrèe entro scolpito è.

ART. 52. Leggesi WQMBMV4 nella tavola 181 del Gerhard (2500 C. ins.) sopre uomo, che alla mano ellungatagli da una donna le porge la sua, ma piutesto freddamente, o almeno senza mostrarsene premurose; o tale parola leggesi anehe nella successiva tavola 229 (2513 C. ins.) presso uomo, che allunga bensl la mano verso il moribondo, ma anche esso senza fervore. La concrenza della medesima parola, e di una eguale circostanza ha suggerito, che colla parola siasi voluto esprimere ha circostanza sessas. È certo, che la lettera + rappresenta non di ravo la voce cur radicale di cubari, cocare, quiete; ma va ad essere incerto il simifiatado di usun potendo esprimere ha discarata, quatora lo si

derivi dal greco memona, e potendo anche significaro ricordo, so si volceso ritenero per la radicale di memore, memoria. Tanto in un caso, quanto nell'altro si ottiene una interpretaziono abbastanza corrispondente, poichè l'analisi sarebbo ha quiete (non fervoroso) ha disemnato cosa ha cutro, opuro la quiete ricordo cosa ho entro.

Il significato di a

per a-cu, ha quiete, ha fermato si desume anche dalla parola a

le, cho leggesi sulla ruota esistente in detta tavola 229, come al precedente articolo sesto.

Art. 53. Furono interpretato per Elena le parole Elina, Elinai lette nelle tavole 181, 197, 207-1 del Gerhard, comunque diversamente raffigurate. Si ha però motivo di ritenere altramento, in quanto che il greco eli\(\xi\), elikos significa torto, curvo, volubile, rolume, involucro, e i verbi elissa, ed elya significano volgere, involgere, rivolgere, avvolgere, voltare, per cui l'analisi di Elina sarobbe el-in-a, volge in ha, proposizione cho riflessa dice ha in volge, ha in si spiega, e l'analisi di Elinai sarebbe la stessa colla aggiunta dell'i in significato di avete, opuro egli. La parola IAMINE nella tavola 181 (2500 C. ins.) trovasi presso la donna seduta, cho si volge ad A+memren; la parola AHINE nella tavola 197 (1064 C. ins.) è presso la persona, che si piega verso la persona di mezzo; più manifesta è la circostanza nella gemma disegnata nel Glossario del Fabretti alla pagina 361 alla parola EVINA (2522 C. ins.), poiche l'unica persona rappresentata in quella gemma è evidentemente col corpo piegato. La detta parola EMMAI. cho leggesi da sinistra a diritta sull'oggetto offerto dall'uomo nudo rappresentato sotto il n. 1 della tavola 38 dei monumenti inediti del Micali (2151 C. ins.) dimostra non riferirsi la parola ad una donna, ma essere un involto l'oggetto offerto; e, qualora si volesso supporre applicabile la parola all'uomo, che ticne l'oggetto in mano, si avrebbe la circostanza, che egli figura alquanto inclinato verso la persona, cui si trova dinanzi.

La inscrizione della tavola 207-1 (2521 C. ins.) nell'indice fu letta Menle Elinai, ma sulla tavola leggesi Menle Elineei, ed anche in questa tavola presso lo parole trovasi una donna piegata verso l'uomo, a cui parla: la traduzione di elineei sarebbe el-en-ee-i, volugsi, opuro piegasi entro he è acete, onuro è este.

Non ostante quanto sopra sorge però il dubio, che colla parola Elina siasi voluto dire è-lu-in-a, è luce entro ha, cioè è uno specchio, e il dubio si estende anche allo parole consimili degli altri specchi, non che alla Elina della gemma, poichè sarebbe a conoscersi se gli oggetti disegnati diano luce, o siano lucenti, o fossero usati per avere della luce.

ART. 54. Fra le parole di difficile interpretazione sono ad annoverarsi le parole MONTHEMNA ZOINVONIM scritte nella tavola 12 del Lanzi sotto il n. 2 corrispondente alla tavola 182 del Gerhard, (2491. C. ins.).

La parola Alizentroni si traduce a-uti-zen-ed-ve-oni, ha quadechi liètee fatta coas sinile, opur ha-uti-c-zu-ed-ve-on, ha quadche scolpito, o imagine Gioce fatta coas sinile; e una tale interpretazione si appoggia, in quanto alla silhaba è per scolpita, per petazione si appoggia, in quanto alla sinila è per scolpita, per sunta dal greco chem significante appunto imagine; riguardo alla voce zen per Giore si desunso dal Lessico greco-latino stampato a Lipsia nel 1832, giusta il quade la voce (zen usasi per l'en, o questa per l'egys, Giore; e la traduzione di oni per sinile si edesunta dal greco omos significante sinile, parir, notandosi piche la sillaba on è interpretabile anche o-e-en, ho in egli, opure ha ituti. Una tale interpretazione di Alizentrom concorderebbe a quanto è raffigurato nella persona seduta, poichè ivi vedesi, che, come Giove, tiene in mano il simbolo del fulnine.

So detta interpretazione fosse ammissibile, si avrebbe il significato dei nomi Alexander, e Alessandro, giachè la loro analisi sarebbe pel primo a-ul-e-ie-zan-ed-e-re, ha qualche egli imagine Giore costituita è cosa, e pel secondo a-ul-e-ie-zan-ed-re-ho, ha qualche egli imagine Giore costituita cosa ho.

La parola green Kyrios, secondo il sucitato Lessico greco-latiro, significa non solo padrone; ma anche avente cura delle cosa latiro, sicome sarebbe un ambasciatore. Ciò premesso l'analisi di Mirquirios sembrerebbe m-i-r-quiros, in egli avete cosa ambasciatore, e ciò concorderebbe colla mitologia, che Mercurio era messaggero degli dei, e in ispecie di Giove.

Art. 55. Jedanam leggesi nella tavola 214 del Gerhard (2508 C. ins.), più nel disegno alla pagina 1101 del Glossario, e 411341am nelle tre tavolo 213, 215, 216 dello stesso Gerhard (2475, 2497, 2507 C. ins.). Nella prima è rappresentata una donna seduta, che

si guarda nello specchio a tal fine tenutole davanti da altra donna, e alla donna seduta vedesi in capo, un'a hondante capigliatura; nello altre tre tavole sono rappresentate in tutte tre una donna, alla quale viene acconeiato il capo da altre. La parola greca mallos significa clava, focco, chioma lunga, e quella puro greca cissos significa clava, focco, chioma lunga, e quella puro greca cissos vienna lunga ha arriccida guesta, traducendosi il cis in arriccida per la similianza di tortuosità dei ricci, o dell'ellera: potrebbe però la sillaba cis essere interpretabile ce-t-esse, questo arete essere, e in tale caso si avrebbe chioma lunga ha questo accè essere questa. Per la parola madeliché starebbe hi interpretaziono della sillaba mal, o sarebbe a presumersi, cho la f rappresenti l'e chiuse significante molto, o la sillaba fe-parla, e quindi sarebbe interpretabile chioma lunga ha molto acete essere questa, opure chioma lunga ha parda acete essere questa.

In detta tavola 215 (2497 C. ins.) leggosi scritta verticalmento dietro la persona seduta la parola M6V4342 in interpretazione presentatasi di questo nesso sarobbo re-l-casc-cui-cu-cul-cu, cosa è essere cu ho ha qualche questo, ritemto il cu quale radicale di cubari, cocure, appogiarsi; sedere, como in altre parole, e in questo caso chi serisso sembra abbia voluto accenaner al sodile, su cui trovasi seduta la donan, nel dubio forse, che non lo ritenesse abbastanza espresso dal disegno, o per esprimerlo anche in iscritto.

ART. 56. 48148 leggesi nello specchio di rame, o bronzo di segnato alla tavola 223 del Gerhard (2157 C. ins.). Una interprotazione si può desumero dal greco halkos significante rame, bronzo, pel caso, che chi scrisso abbia voluto dire, che quell'oggetto era di rame, o in tale caso sarebbe traducible 4al-4-ser, rume ha essere; ma siome il greco ralkeys significa fabro, artefice, così potrebbe darsi, che chi scrisse abbia voluto dire, che si intese di rappresentato un uono, cho sta como meditando sopra un oggetto, che ha in mano, forse una searpa si somo sombrano due scarpe sul tavolo esistente a lui davanti, o sicome calceus in latino significa scarpa, così è sorta l'idea, che chi scrisso abbia voluto dire ho disegnate delle scarpe, 4al-4-casse, scarpe ha essere, cioè sono scarpe.

ART. 57. Nei due specchj disegnati sulle tavole 237, 238 del

Gerhard (2156, 2549 C. ins.) vedesi rappresentato un uomo armato di daga, che minaccia di ferire una donna, colla differenza che in quello 238 evvi di più un uomo, che tiene un serpe per ciascuna mano. Nella prima leggesi 30040V Arimvevo, e nella seconda leggesi MVOAM 300VV 60VMVOVJ, più nella parto inferiore del quadro un uomo armato di daga contra un drago con sopra una parola, la cui lettura presentasi inceria, e fu esposta in più modi.

La parola green tomos significa toglio, togliente: ciò stante l'analisi di Cletomita sarebbe ce-ul-e-tom-i-ed-a, questo qualche ho taglia (o discordia) avete prototto ha; l'analisi di Clevorue-soa sarebbe la stessa colla variazione dell'i nelle due lettere es significanti ho essere, e quinti questo qualche ho toglia ho essere prodotto ha, e forso questo qualche ho discordia, opure discorde ho essere prodotto ha; si è preferita la traduzione di tom per toglia stante la circostanza, o he la daga è un istrumento tagliente.

La parola Vreste, stanteolo il verbo greco or significa cecitare, sembra analizzabile re-v-ese-ed-è, cecita ho essere costrutto
è; o se questa analisi non fosse giusta si presenterebbe quella
v-ru-esse-ed-è, ho rovina essere produce è, considerando la siliaba
re quale radicale del verbo ru-o-rovinare, e ai presenterebbe l'altra
forso meno applicabile vir-v-esse-ed-è, abbrucia, ciotè ardente ho
essere costrutto è, se in questo caso si volesse ritenere la sillaba
ur per la radicale di uro-abbruciare, per dire, che quell'ucomo è
molto inetiato. Tutto ciò stante non sarebbe ammissibile la interpretaziono da altri data di Chiemmetare, e di Oreste.

Come si è superiormente osservato la parola tomos significa toglio, divisione, discordia, e quindi l'analisi di natum sarebbo ina-tun, entro la discordia, che cioò fra le due persone principali del quadro vi ha discordia, opure che l'uomo tenente i sorpi ha in sè la discordia.

Arr. SS. Superiormente ad un'anfora l'eggesi MOGIA nella gemma publicata da Micali nella tavola 116 sotto il n. 4 dei monumenti per la storia (2551 bis C. ins.), e sembra che cada dell'aqua nell'anfora: la traduzione a-iO-in-a, ha aqua cuttro ha, opure ha de cuttor aqua si presenta come probable, ritinendo che la silaba iO rappresenti la radicale della parola greca ydov significante quae: la inspecione coulare del monumento potrà forse offirire

argomento per ritenerla giusta, o per una diversa interpretazione.

Akr. 50. La gemma disegnata nel Classario alla pagina 76 alla parola Alec (111 C. ins.) rappresenta due uomini, che portano vari sendi appesi ad asta tenuta sulle spalle: al di sopra degli sendi leggesi SVH49, e al di sotto 3348. La prima parola por risolversi in a-pe-pe-i-sesse, ha piede piede forti essere, vale a dire ha ben forti essere, essendo il significato di riq quello di radidamente, fortemente, e il significato di riq quello di radidamente, fortemente, e il significato di riq quello di redido, forte: sembra però più giusta la traduzione qa-pe-i-e-esse, fatea piede acte ho essere, stante che il greco npos significa fattea. Il ciò promesso la traduzione della intera inscrizione sarebbe fatica piede acete ho essere, forza e, e si sarebbe voluto esprimere, che i duo portatori facevano fatica, e che usavano forza oportatori facevano fatica, e che usavano forza.

Arr. 60. Nella gemma riferita sotto il n. 1 dal Micali nella tavola 116 dii monumenti per la storia (250 % ciss.) è disegnato un uomo, il quale con elava alzata minaccia un uomo seduto in terra in attitudine di sommesso, e mentre presso il primo trovasi la parola Ekyke, presso l'altro trovasi la parola KYKNE, entrambe scritto da sinistra a diritta. Una tale gemma vedesi disegnata anche nel Glossario del Fabretti alle parole Berkle, e kekne, nelle quali la clava è manifesta. La traduzione di herkle (eggesi nell'arimarcato per radicale di eubari - cocare indica quieto anche in questo caso, e così si avrebbe quieto questo entro è, che cio l'individuo è stato, come lo è, raffigurato quieto, sommesso: ciò stante non sarebbe ammissibile la interpretazione di Cigno data da altri.

ART. 61. Presso che certa va ad essere la traduzione di UFAH scritto retro alla persona della gemma disegnata sotto il n. 2 della tavola 8 del Lanzi (307 C. ins.), poichò la sua analisi sarchho in-a-de-i-esse, entro ha maneante egli essere, c forse in-a-ed-i-esse, non ha costituito egli essere, cio che nulla ha: le essere, cio che che unulla ha: le essere interpretazioni corrispondono all'uomo inciso nella gemma rappresentante un accatione, che sporge la destra come in atto di dimandare la elemesina.

ART. 62. Leggesi ₹♥Я₫ЧАЗУ4 nella gemma mareata sotto il n. 9

della tavola 9 del Lanzi (2006. C. ins.), e in essa vedesi un nomo on asta, o seudo in attitudine di voler combattere. Il greco pyt significa a pugni, pygnih significa pugno, antiropos significa umo, andrion significa piecolo umo; ciò stante sono a ritenersi sostaniamento usati i due significati di pugnare, e di umon, o coal, facendo l'analisi pes-andre-resse, si ha la traduzione pugna umo ne essere, per cui cili serisse volla dire, che cera a ritenersi per un combattente, per un guerriero l'uomo ivi raffigurato, e non trovasi motivo di leggere le cantros in luogo di perendero, como le proposto nel Glossarrio, dal momento che la parola incomincia colla lettera 4 corrispondente all'odierno P, nè di tradurlo per Lisandro, como è proposto nel al Lanzi.

ART. 63. Nella tavola 5 del Vormiglioli (1074 C. ins.) leggesa ARH-6467 sulla gemma, che rappresenta un umo turbado, commosso, e sotto il n. 6 della tavola 116 dei monumenti per la storia del Micali vedesi una gemma consimile, ma colla parola TAGNNA6 soritta da sinistra a diritta. Vanalisi della parola tar-vasa sembra tar-ce-in-a-esse, turbamento guesto entro, opure in questo, ha esserce: il significato di turbamento a tur- si è applicato, ha invanento a tur- si è applicato per conserve il significato di turbamento a tur- bamento, confusione, tunnulo; potrobbo però essere più giusta l'analisi tur-ban-esses, turbamento entro ha essere.

Agr. 64. Facile risece la interpretazione della parola g330, escha leggesi sulla geman undecima della tavola 8 del Lanzi, disegnata ancho alla pagina 628 del Glosserio, e riferita al n. 2532 C. ins, avendosi nella parola greca fesisi il significato di posizione, questione: 0.50 d. la persona i vir affigurata ò pensicrosa, pensa alla situaziono, alla questione, cho occupa la sun mente.

# SEZIONE OUARTA

## Inscrizioni costituite in generale di più nessi di lettere.

#### ARTICOLO I.

#### Inscrizioni varie-

- 1. 337MWWY5WIYWY 4RBA Inscrizione in statu di bronzo riferita al n. 85 C. ins., che si interpreta a-8-a-ul, ha quadho da molto; ed-re--til-i-ess-pen-e--in-pe--b, falta casho, inscrizione avete essere, lacoro ho in egli piede è piede è: la interpretazione di pen per lacoro è stata desunta dalla parola greca ponos significante lacoro.
- 2. 3A(23) 3+1+ Inscrizione in urna fittile riferita al n. 88 bis C. ins., che sembra interpretabile tit-è, inscrizione è; fo-è-esseia-è, fuoco, opure fossa, è essere, clamore è.
- 3. 93)AM 31 In cippo riferita al n. 93 C. ins., cho presenta la interpretazione i-fo, avete fossa; e-in-a-ic-è-re, in egli ha scultura è cosa.
- 4. A. Y-14-12m In colonnetta sepolerale riferita al n. 94 C. ins., che si traduce ul, qualche; e-in-z-ul-r-i-e-v, in egli è qualche cosa voce di dolare ho; ha: la lettera V interpretata per ho sembra, che invece in alcune inservizioni sia ad interpretarsi per molto, e perciò si intenderà sotto inteso nelle interpretazioni dV yer ho, che possa avere invece il significato di molto.
- 5. IBMITAM: Al In tegola sepolerale riferita al n. 96 C. ins., che si traduce ul-a, qualche ha; re-esse-a-ed-fo-pe-ul-è-i, cosa essere ha fatta fossa piede qualche è avete.
- 6. AZZOITAN: IZMIAMA In coperchio di ossuario riferita al n. 113 C. ins., che si interpreta an-a-i-in-è-i, compianto ha avete entro

- è avete; ul-a-ed-i-O-è-esse-a, qualche ha fatto avete morto è cssere ha.
- 7. MWHH RIME: OA In rozza olla riferita al n. 115 C. ins., che it raduce ul-O, qualche morto; ani-a, compianto egli ha; fo-è-ul-o-ro-esse, fossa è qualche loc cosa essere: la sillaba fel presenta anche il significato di marmo, avello, per cui in generale resta dubio quale sia ha interpretazione da applicarsi.
  - 8. AVENZ. MA. PAN In tegola sepolcrale riferita al n. 116 C. ins.,
    AZRIVAM che si traduce ul-a-re, qualche ha cosa,
- opure ul-l-o-re, qualché da motio cosa, variante questa da sottintendersi anche nelle altre inserizioni aventi la sillaba lar; a-pe-i, ha piede acte; esse-ce-e-e-a, esser questo à ho ha, opure caderionate da questo ho ha; c-in-c-ed-l-a (opure la) -esse-a, in egli ha produto acete ha (opure clamore) essere ha.
- 9. 2023Φ·234H789 MAO. In urna fittile riferita al n. 117 C. ins., che si intorpreta O-a-pe-a, morto ha piede ha; a-re-bi-edi-i-ul-a-c-sse, ha cosa entro fatta avete qualche è essere; [o-è-esse-e-esse, fueco è essere ho essere: la lettora Φ potrebbe essere stata usata per esprimere fo fo-ssa, o non fueco.
- 10. MINAZINA. AZIAD. INTURA : OA In coperchio di ossuario riferita al n. 110 C. rias, che es interpreta ut.-O. quache morto; arrein-ed-in-i, ha cosa entro fatta entro avete; ce-a-ut-è-esse-a, questo ha quache è essere ha; pe-a-ad-i-esse-ut-an-i-a, piede ha fatto avete cessere, quache compionto ogli ha. Alla interpretazione data al nesso patis si può sostituire quella pati-esse, manifesto edi essere, rittennedo la sillaba pat per radicale del verbo pato.
- 11. 4MH/M: IMBAS: 2484 In urna cineraria riferita al n. 120. c. ins., che si tunduc ud-ne-red, qualche ha cosa futta; e-cesse-a-esse-in-i, questo essere ha essere entro avele; re-esse-a-edi-in-a-ul, qualche da chiro cosa essere ho fatta avele, opure re-esse-ritin-a-ul, qualche da thi (automo) ho cosa essere.
- 12. INVO: IOOAN In coperchio di ossuario riferita al n. 122 C. ins., che si traduce ul-a-re-O-i, qualche ha cosa morto avete; re-ed-è-i, cosa fatta è avete.
- 13. Jairanifei · Ingaga · Ia) In urna fittile riferita al n. 128 C. ins., che si interpreta ce-a-i, questo ha acete, e forso da questo acete; h-è-re-o-in-i, molto è cosa è entro acete; pe-è-tin-a-ed-i-a-ul, piede è da tin (suono) qualche da acete prodotto.

14. AMAO AMA AT In olla sepolerale riferita al n. 130 C. ins., cho si interpreta ed-a, futto ha, opure te-a, coperto ha; in-i-a, entro egli ha, opure entro avete ha; O-a-pe-i-a, morto ha piede avete ha.

 VIHMAA In tegola sepolerale riferita al n. 133 C. ins., che 23†14VO si interpreta a-re-in-ed-i-v, ha cosa entro costrutta egli ho; O-vp-i-ed-è-esse, morto ricco avete costruzione è essere.

egli ho; O-rp-i-ed-è-esse, morto ricco avete costruzione è essere.

16. -1:21MSNA: MIGAMINI In tegola sepolcrale riferita al nuAZINHA mero 134 C. ins., che si interpreta

esse-ul-è-pe-re-i-ed-esse, essere gualche è piele ha cosa avete costrutta essere; a-ul-è-in-i-esse, ha qualche molto entro avete essere; ul, qualche; a-ee, opure a-cu, -ul-è-esse-a, ha questo, opuro ha culla (vasca, giacitio), acello), qualche è essere ha

17. AHTARISI-SBJ- AS In tegola sepolerule riferita il n. 135 C. ins., che si traduce vid-a, qualche ha; ce-a-ê, questo ha ê, ce forse da questo è, opuro ca-e, casa è; fo-è-in-a-cd-in-a-ul, qualche da entro costrutta ha entro è fossa. Per quella pure in tegola sepolerale al successivo n. 136 colla differenza nell' ultimo nesso scritto Fenatal, questo è interpretabile qualche da costrutta ha entro è fossa.

18. IBHIA) In tegola sepolerale riferita al n. 142 C. ins., che RZIMBIA si traduce ee-a, opure ea, -i-in-è-i, questo ha, opure casa, arete entro è avete, opure da questo acete entro è avete; a-ul-8-in-i-esse-a, ha qualche molto entro avete essere ha.

19. AZHADYAN: IBMIAD: IOAAN In urna fittile riferita al n. 143 C. ins., che si traduce ul-a-re-O-i, qualche ha cosa morto avete; cainei come nella precedente inscrizione; lar-ce-a-in-è-esse-a, lode da questo entro è essere ha.

In tegola sepolerale riferita al n. 150 C. ins., che
 V)4A) si interpreta: cainei como sopra; cu-a, opure co-a,

All -re-ce-v, opure re-cu, in-i-a, da quiete (da riposare), opuro da questo, cosa questo ho, opure cosa quiete, entro egli ha.

21. OA ANDNE NA In olla sepolerale riferita al n. 155 C. ins., che si traduce fo-ul, vuoto qualche; ce-è-in-ce-in-a, questo è entro questo entro ha; a-O, ha morto.

22. 234AM32:Alt234):|+|+:|OGAN In urna fittile riferita al e n. 159 C. ins., che si interpreta ul-a-re-O-i, qualche ha cosa morto avete; til-i, inscrizine

the Bur Chiegle

avete; ce-re-è-esse-pe-ia, questa cosa è essere piede clamore; esseè-in-a-ed-è-esse-a, essere è entro ha costruzione è essere ha.

23. IMI-PA. In tegola sepolerale riferita al n. 164 C. ins., che
A212431 si interpreta ul-a-ed-i-in-i, qualche ha costruzione
avete entro avete, opure ul-a-tin-i, qualche ha suono avete; fo-èul-esse-i-esse-a, vuoto (fossa, fuoco) è qualche essere avete essere

ha, opure fel, marmo, axello essere axete essere ha.

24. MORAN ARRAB In tegola sepolcrale riferita al n. 170 C. ins.,

The Hard Policy is the separated training at 170 c. ind., asset P34R4D-O che si interpreta h-a-ess-pe-a, molio ha esser P34R4D-O che si interpreta h-a-ess-pe-a, molio ha esser P34R4D-O che in morto tode; ut-O, quatche morio ce-ut-a-te (opure ed-s) -re-ess-s, questo quatche ha coperchio (opure contructione e) cosa essere. Il nesso Ig/On può anche interpretarsi ut-a-fo-O-in, vaulche ha fossa morto entro.

25. AZIAGOMA: IMIVIZZH: CMMA In urna fittle riferita al nurno 172 C. ins., cho si interpreta a-re-in-0, ha cosa entro morto; ul-ec-esse-a-tin-i, qualche cco (fuma) essere ho tin (suono causato da colpo sopra metallo) acete, e cio quante volte la sillaba en nos i dovesso interpretare per è-es, è questo, e la sillaba tin per ed-in, costruito acete entro; ul-a-re-0-a-ul-i-esse-a, qualche ha cosa qualche da morto acete essere ha.

26. 0): 204: O4 In tegola sepolerale riferita al n. 176 C. ins., the si traduce ut-O, qualche morto: ut-re-ce-sse, qualche cosa questo essere: cc-a, questo ha: potrebbe darsi però, che col e si avesse voluto esprimere la sillaba cu: quiete, tuogo di quiete, aretto in ambedue i luoghi, o in nno di essi.

27. 2N:ON In tegola riferita al sudetto n. 176 C. ins., che si traduce ul-0, qualche morto; ul-ic-esse, qualche scultura essere, opure ul-i-cu-esse, qualche avete luogo di quiete (avello) essere, opure ul-i-cc-esse, qualche avete questo essere.

28. alukavi-arizavi-arizavi urun tittile rotonda riferita al n. 187 C. ins., cho si interpreta fo-è-ul-i-a, fossa è qualche egli ha; in-e-a-i-esse-ia-è, entro ho ha avete essere clamore è; ip-a-th-i-esse-a, ricco ha, opure da ricco, entro avete essere ha. Nel Glossarium, e nel Lanzi leggesi Nvaisiae: nel Corpus inscriptionum non evvi il primo i sopra interpretato per avete.

29. IVANIA In tegola sepolerale riferita al n. 190 C. ins., che si interpreta pe-è-ed-re-v-i, piede è co-

Al strutta cosa ho avete; e-in-a-ul-a-fo-i-in,

qualche da in egli ha vuoto (fossa) avete entro: i-esse-a, avete essere ha.

30. IMOVA: 133 In tegola sepoleralo riferita al n. 198 C. ins.,
3H3938 cho si interpreta fo-è-ul. fossa è qualche; pev-re, opure ur., -in-i, piede ho cosa, opure bruciato, entro avete:
8-è-re-fo-in-è, molta è cosa in fossa è.

31. 314M30 QA In olla sopolerale riferita al n. 205 C. ins., che si interpreta a-re, ha cosa; re-è-in-cu-i-è, cosa è entro avello avete è.

32. MA32-AS-H33 In togola sepolernie riferita al n. 207 C. ins., th "28B/O B cho si interpreta fo-b-ul-i-ce-esse-a, vuodo (fossa) è qualche arete questo essere ha; esse-à-an-a-O, essere è compianto ha morto; ce-a-ia, opare i-a, -esse, da questo clamore, opure avete ha, essere; ed-i, prodotto, opure costrucione, acete. Sa. 3.4H1433-18H242 Sorba urma fittile liferita al n. 208 C.

on, a thirty of this, che si interpreta esse-d-ed-re-i-e, essere è fatta cosa acete ha, opure egli ha, opure ia, clamore; fo-e-ui-c-i-e-d-i-a-ul, vuoto (fossa) è qualche questo avete qualche da avete costrutto; lavi-in-i-ed-a, in lode avete prodotto ha.

34. ENVEZ OR In tegola sepolerale riferita al n. 209 C. ins., : VOR che si interpreta a-O, ha morto; esse-b-ce-p-in-è, essere è questo ho entro è; a-O-ul, ha morto qualche: la sillaba cu potrebbe significare invece luogo da quiete.

35. n3431 · 4 · 14/13 · Al-13 In coperchio di ossuario riferita al n. 210 C. ins., che si interpreta fo-è-ul-i-a, fossa (ruolo) è qualche egit ha, opure feli-a, avello egit hia, esse-è-me-di, essere è entro costrutto avete; fo-ul, vuoto qualche; fossa è qualche è essere ha.

36. 8214947 - IM32 . Al433 In coperchio di ossuario riferita al n. 211 C. firs., che si interpreta come nella inserizione precedente riguardo ai primi due nessi, e il terzo ed-a-re-cui-tesse-, e costrutta ha cosa vasca (giacitigo da riposare, acello) acete essere ha.

37. AMIA) H3+: In olla sepolerale riferita al n. 214 C. ins., fo, vuolo, fossa; tet-i, coperchio avete; cu-a-i-in-a-ul, qualche da entro avete da cu (quiete), opure ha cu.

38. JAMILYZ: ITIT: J In tegola sepolerale riferita al n. 215 C. ins., che si interpreta ul-qualche; tet-i, coperchio avete; esseve-esse-i-in-a-ul, qualche da entro avete essere ho essere.

39. VIMMY: 3: ANINGY: 4 In urna sopolerale riferita al n. 216. 

C. ins., che si interpreta ul, qualche; 
tet-i-in-a, coperchio avete entro ha, opure ed-e-tin-a, prodotto è 
suono ha, opure da suono; fo, euolo; ed-e-re-esse-in-v; costrutto. 
ho cosa essere entro ho; ed-in-a-ul, qualche da entro costrutto.

40. IAVIX N ANITH: NAV In urna sepolerale riferita al n. 217

C. ins., che si interpreta ul-esse,

qualche essere; tetina come sopra in uno dei due modi; ul-esse, qualche essere; esse-pe-v-re-i-in-a-ul, qualche da entro essere piedo ho cosa avete, opure bruciato avete.

41. HIFAI: ANIFET: OA In coperchio di ossuario riferita al numero 219 C. ins., cho si interpreta a-O, ha morto; tetina come sopra in uno dei due modi; ul-a-ed-in, qualche ha costrutto avete entro, opure ul-a-tin, qualche ha ssono.

42. Itit: Itiqan In tegola sepolerale riferita al n. 222 C. ins., IMIAZ che si interpreta ul-a-re-ed-i, qualche ha cosa costrutta avele; tit-i, inscrizione avele; esse-ap, opure a-pe, -i-in-i, essere apice, cima, superiore, opure ha piede, avele entro avele.

43. HAMAT IOMA În tegola sepolerale riferita al n. 220 C. ins., MATATA cosa morto acete; fo-a-re-in-è-i, evoto (fossa, avello) ha cosa entro è arete; esse-ce-è-fo-ia-re-esse, essere questo è vuolo (fossa, avello) clamore cosa essere, semprechà lo vocali i a non sinno a interpretarsi acete, opure egif, ha, in vece di clamore.

44. : RNARIRI: VMR3: [NR3: 10484 In coperchio di urna di marmo niferita al n. 235 C. ins., che si interpreta α-re-in-Q. ha cosa entro morto; fel-esse-i, avello essere avete, opuro fo-è-ul-esse-i, fossa è qualche essere avete; cen-e-υ, vacuo questo ho; σ-e-sse-i-an-l--i-esse-a, qualche da avete essere è vuolo, opuro fuoco, avete essere è vuolo, opuro fuoco, avete essere è vuolo, opuro fuoco, avete de de sunto dal greco kenes.

45. JANIA): ANJ-33: J37 In olla sepolerale riferita al n. 236 C. ins., che si interpreta fo-è-ui, fossa è qualche; fo-è-ui-cu-in-a, fossa è qualche avello entro ha; cu-a-i-in-a-ui, qualche da entro avete da giacere, opure ha giacitojo.

46. √AMMAR3→√31 OA În urnula sepolerale riferita al n. 237 C. ins., che si interpreta a-O, ha morto; foè-ul-cu-c-c-sse-ap, opure a-pe, -i-in-a-ul, fossa è qualche, qualche da entro avete apice, cima, superiore, opure piede ha, essere è avetlo.

47. RNAOGAN-393 NORA In urna riferita al n. 240 C. ins., che si interpreta ul-a-re-i-esse, qualche ha cosa avele essere; fo-è-ci-è, fossa è costruzione è; ul-a-re-O-a-ul-i-esse-a, qualche da morto cosa ha qualche avete essere ha.

48. In urna sepolerale

ANJE NO in fronte;

ANJE nel lato sinistro.

Detti nessi sono riferiti al n. 244 C. ins., o si traducono a-v-

nd-è, ha ho qualche è; v-ul-O-è, ho qualche morto è; fo-è-ulin-a, vuoto è qualche entro ha, opure fel-in-a, avello entro ha.

49. 44-348149. OM9A In coperchio di ossuario riferita al numero 245 C. ins., che si interpreta a-re-in-O, ha cosa entro morto; v-re-i-in-a-ed-è, ho cosa avete entro ha costruzione è, opure ur-in-a-te, bruciato entro ha coperchio; ul-esse, qualche essere.

50. BMIZIVA-IOGAN In tegola sepolerale riferita al n. 246 C. ins., che si interpreta ul-a-re-O-i, qualche ha eosa morto avete; fo-v-i-esse-i-in-è, vuoto ho avete essere avete entro è.

51. my4y4-4 In urna marmorea riferita al n. 240 C. ints, intryrat che si interpreta ul, qualche; pe-ep-e-in-i, piede MMIRRA ricco ho entro acete; lact-in-i, in lode acete; myqqq an-a-i-in-i-ed-esse, compianto ha acete entro acete costruzione essere; fo-b-ve-e-el-esse, cuoto è cosa ho costruzione essere; fo-b-ve-e-el-esse, cuoto è cosa ho costruzione.

52. MAX MAMMANA IMMAINA IMMAINA IN cippo marmoreo sepolerale riferita al n. 206 C. ins., che si interpreterebbe e-in-i-ut-a-re-o-ud-esse, in egli avete qualche ha cosa ho fatta essere; a-re-i-i-u-a-ud-esse, ha cosa clausorosa entro ha fatta essere; an-a-re-esser-e-es-e-ud-esse, compianto ha cosa essere cosa essere è fatta essere; co-ut-a-in, questo qualche ha entro, opuro cu-ut-a-in, avetlo qualche ha entro, opuro cu-ut-a-in, avetlo qualche ha entro, opuro co-ut-a-in, questo qualche compianto.

53. A(DXB): AV In urna fittilo riferita al n. 268 C. ins., cho si traduce ho ha; i:-c-c-re-i-a, roce di lamento questo cosa egli ha: in greco ri significa voce di letizia, o di dolore. Presenta anche la interpretazione -i-c-c-ur-i-a, orete è questo abbruciato egli ha. 54. (1902/643): Il nicocola statua di bronzo riferita al n. 274

A·III) C. ins., cho si interpreta è-ic-è-re-a-esse-O-v-8-i-O-ce-fa, opure fo-è-i, è imagine (statua) è cosa ha essere morto ho molto avete morto questo parla, opure fuoco (forse vuoto, fossa) è avete; a, ha.

55. AZINAMMY4-A:AMIZIA+: In coperchio di ossuario riforita al n. 286 G. ins., che si interpreta ul, qualche; te-ap-esse-i-in-a, copre apice (sommità) essere avete entro ha; a, ha; pomp-in-aul-i-esse-a, qualche da entro pompa avete essere ha.

56. A 1313213 131MA433 133 In coperchio di ossuario riferità a n. 287 C. ms., che si interpreta fo-è-ul, fossa è qualche; fo-è-ul-a-o-e-ses-in-è-i, fossa è qualche; no cosa essere entro è avele; fo-i-esso-cen-e-i, fossa avele essere vacuo è avele; a, ha: Il significato di cen è stato desunto, come sopra, dal greco kenos, e la f di fiscent potrebbe rappresentare invece il verbo fa-parla.

57. NVMV·At In moneta di bronzo riferita al n. 299 C. ins., che si traduce ed-a, fatto ha; v-re-esse-v-in, ho cosa essere ho entro.

58. 3472VVVI :3724V :3724V Nella parte superiore di urna.

NVIA AYZMYVI Nella parte inferiore.

MANUMULI ZNDA Nel lato sinistro.

50. AMINIAD. AIOGNA! IMADA I In urns riferits al. n. 317 c. tns., che si interprets ul, qualche; a-ce-ul-an, opure a-in, -i, ha questo qualche compianto, opure ha entro, avete, opure egli; ul-a-re-O-i-a-ul, qualche da avete morto qualche ha cosa; ce-a-iul-i-in-a-ul, qualche da retro avete qualche avete da questo.

60. MEZ: DINVI: IOGAN In coperchio di ossuario riferita al numero 320 bis b C. ins., che si interpreta ul-a-re-o-i, qualche ha cosa morto avele; i-o-in-i-o-i, avele ho entro scultura avete; esse-è-i-ed-esse, essere è avete fatta essere.

61. IBNV4V8: A9O32 In coperchio di ossuario riferita al n. 329 ter C. ins., che si traduce esse-è-O-re-a, essere è morto cosa ha; 8-v-ul-v-in-è-i, molto ho qualche ho entro è avete.

62. R. VZIRVI. In coperchio di ossuario riferita al n. 330 C. ins., che si interpreterebbe fo, fossa, avello; ul-ov-i-esse-v,

qualche ovazione avete essere ho; fo, avello.

63. 4814414 1. IVZIVI. HO În coperchio di ossuario riferita al n. 332 C. ins., che si interpreterable O-in, morto entro; ulor-i-sse-o-i, quachie orazione acete essere ho acete; ul, quachie, pap-a-ul-i-a-ul, qualche da avete qualche da voce di dolente: dal greco papai è stata desunta la interpretazione di pap in voce di dolente.

64. : MV9434: 142AO In vaso cinerario riferita al n. 333 bis, che si traduce 8-a-esse-ed-i, molto ha essere fatto avete; pe-è-ed-re-v-re-esse, piede è fatta cosa ho cosa essere, e forse petr-v-re-

esse, pietra ho cosa essere.

65. ARIV#ANAS: A: IMDVAM: A In coperchio di ossuario riferita al n. 330 bis a C. ins., che si interpreterebbe a, ha; re-esse-a-v-ce-in-i, cosa essere ha ho in questo arete; a, ha; re-an-α-esse-α-i-α-ul, qualche da avete cosa compianto ha questo essere ho.

66. [Зимяя яняо. In coperchio di ossuario riferita al n. 337 RN34N2394 bis C. ins., che si interpreta O-an-i-a, morto compianto egli ha; r-an-in-2-i, cossa compianto entro è arete; pe-re-besse-in-ed-d-esse-asse-a, piede cosa è essere entro fatta è essere essere ha.

off. 140741: MV391: OAA! In urna riferita al n. 341 bis C. ins., ohe si interpreta lar-0, lare morto, opure ul-a-re-0, qualche ha cosa morto; edre-à-pe-or-e-ses, fata cosa è pieda ho cosa cossers; lar-0-a-ul, qualche da lare morto, opure ul-a-re-0-a-ul, qualche da lare morto, opure ul-a-re-0-a-ul, qualche da morto qualche ha cosa.

69. AM IM In cippo riferita al n. 351 C. ins., cho si inter-219A1 preta e-in-i, in egli avete; e-in-a, in egli ha; ul-VIIVM a-re-i-esse, qualche ha cosa avete essere; re-esse-

vp-ul-v, cosa essere ricco qualche ho.
70. mvyaa: am. im In cippo riferita al n. 352 C. ins., che si

MINAVA interpreta e-in-i, in egli avete; e-in-a, in egli ha; [io-e-ul-e-re-esse, fossa (avetla) egli ha; [io-e-ul-e-re-esse, fossa (avetla) de cutro avete cosa essere; re-e-ul-ul-in-i-re-esse, cosa ho futa qual de cutro avete cosa essere; a-fo-ul-è-esse-ul-a, ha fossa (avetlo) qual-che è essere qualche ha, s forso ha-fo-lu-è-esse-ul-a, ha fuoco luce è essere qualche ha.

71. IVIV-8-IM In tazza riferita al n. 353 C. ins., che si interpreta e-in-i, in egli avete; 8, molto; ò-ul-u-i, aqua qualche ho avete.

72. VAIVIV-8·IM In tazza riferita al n. 354 C. ins., che si interpreta e-in-i, in egli avete; 8, molto; ò-ul-o-i-a-ul, qualche da avete ho qualche aqua.

73. APPANE In vaso fittile riferita al n. 357 bis C. ins.

BUAGHA In lucerna fittile al successivo n. 1918.

BUAGHA Nel manico di ampollina al n. 2032 ter a.

:BMA4+A: In vaso fittile al n. 2173.

I quattro nessi sopra esposti differiscono tutti fra loro, perchè il primo è scritto da sinistra a diritta, gli altri da diritta a sinistra, e tutti hanno la lettera r di forma diversa.

IMBHAG+A In manubrio di vaso fittile al n. 357.

IMBHAGYA Sul manico di un gutto di terra rossa al n. 798.
IMBHAGYA In lucerna fittile al n. 1918 bis.

Anche i suoitati tre nessi differiscono fra loro essendo la forma della r del sccondo diversa da quella degli altri due, ed essendo diverse le forme del t fra il terzo, e gli altri.

ANPARITE AINAPTA In urna cineraria al n. 1484.

Iq+3:3MAq+A:3+I+ In urna cineraria al n. 1532.

мэияча: v4: яч In area al n. 1579.

Varie interpretazioni sonosi presentate sul nesso atrane: una sarebbe a-ed-re-a-in-è, ha prodotto cosa ha entro è; altra a-ed-rean-è, ha prodotto cosa compianto è; od altra a-ed-ren-è, ha prodotto goccia è, significando goccia il greco ranis, o punto parrinate il greco ranthr: la presenza materialo dei varj oggetti, su cui trovansi i nessi, potrà forse suggerire la interpretazione applicabile; per la spiegazione delle inscrizioni sopra citate si adotterebbe il primo modo.

Quindi pei nessi atranesi aggiungendo ad atrane la desinenza si, re-esse-i, cosa essere avete, essi esprimerebbero ha prodotta cosa ha entro è cosa essere avete.

Al nesso atrania è a mutarsi l'e finale di atrane in ia, i-a, gdi ha, opure acte ha; la interpretazione della inscripcione sarebbe ha prodotta cosa ha entro egli ha, opure avete ha; fo-èul-O-[O (opure [a] -re-in-a, fossa è qualche morto, fossa-avello
(opure [a-parla] cosa entro ha.

La penultima inscrizione direbbe tit-è, inscrizione è; atrane, ha prodotta cosa ha entro è; è-ed-re-i, è fatta cosa avete.

E l'ultima direbbe ul-a, qualche ha; pe-v, piede ho; atrane≰, atrane-re-esse, ha prodotta cosa ha entro è cosa essere.

74. 34H37): CORA In ossuario riferita al n. 369 C. ins., che si AAA interpreta ul-ar-co, qualche ha cosa morto; ce-fo-è-in-ul-è, questo fossa (cavo, avello) è entro qualche è; pap-a, voce di dolore ha: il significato di pap è stato desunto dalla parola greca papai, significante voce di dolore.

75. VIN: 34AM33M In coperchio di ossuario riferita al n. 370
A441 C. ins., che si interprota pe-ce-fo-è-in-aed-è, piede guesto avello è entro ha fatto è; e-in-i-ul, in egli
avete qualche; pap-a, voce di dolore ha.

76. 3HDVA1: AO In coperchio di ossuario riferita al n. 371.
ABHIBHA C. ins., che si interpreta O-a, morto he; lav-ce-i-in-è, lode questo avete entro è. opuro ut-a-c-in-è, da quache, opure quache ha, ho cenere è; an-a-i-in-a-ut, qualche da entro compianto ha acet.

77. MIVAD: BIMBED: I In coperchio di ossuario riferita al n. 372
A C. ins., che si interpreta ul, qualche;
ce-fo-è-in-ul-è, questo avello è entro qualche è; ce-a-vp-in-a-ul,
qualche da entro questo ha ricco, opuro ricchezza.

78. 3

NHJ: BINGEM ANAO In coperchio di ossuario riferita al

AR3 n. 373 C. ins., che si interpreta

O-an-a, morto compianto ha; e-in-è-O-ul-in-è , in egli è morto

Gerranden - Parte II.

qualche entro è; ce-fo-e-ul-in-è-esse-a, questo avello è qualche entro è essere ha.

79. ∃ki∃3D: IO9A! In coperchio di ossuario riferita al n. 377 ANO3M C. ins., che si interpreta ul-a-re-O-i, qual-che ha cosa morto avele; cfelne come sopra questo avello è qualche entro è; e-in-è-O-ul-in-a, in cgli è morto qualche entro ha.

80. 3483) VA In coperchio di ossuario riferita al n. 378 C.

484403m ins., che si interpreta ha - ho; cfenle come
sopra questo avello è entro qualche è; e-in-è-O-ul-in-a-ul, qualche

da entro in egli è morto qualche.

81. 34/93). A4 în coperchio di ossuario riferita al n. 379
4/8/17/8/437 C. ins., interpretabile ul-a, qualche ha;
cfente come sopra questo acello è entro qualche è; fo-è-ul-cu-ape-i-in-a-ul, qualche da entro fossa è qualche da quiete (da riposare) piede arete.

82. JAINAA: IBNJET: IOPAN In olla sepolerale riferita al n. 383 C. ins., che si interpreta ul-a-re-O-i, qualche ha cosa morto avete; fo-è-ul-in-è-i, fossa (cavo, avetlo) è qualche entro è avete;

a-ul-in-i-a-ul, qualche da avete ha qualche entro.

83. 1233 NAM Inscrizione in cippo riferita al n. 2771 C. ins., M34T MINM che si interpreta e-m-a-i-esse, in egli ha avete essere; fo-c-esse-i, fossa è essere avete; e-in-a-i-in, in egli ha avete entro; ed (opure le)-re-è-e-in, fatta (opure copre) cosa è in egli.

84. 3 · IΠVΠ · IM Inscrizione di sigillo in tegola riferita al n. 2814 C. ins. che si interpreta in-i, entro avete; pe-vp-i, piede

ricco (opure ricchezza) avete; è.

85. BGT. NBR In tegola riferita al n. 2815 C. ins., che si traduce dek, copre; ed-re-è, fatta cosa è.

86. A:ITTIT. In bollo di tegolo riferita al 2819 c C. ins.,

che si traduce ul, qualche; tit-ed-i, inscrizione fatta avete; ul, qualche.

87. INN NITTE In bollo sopra dolio fittile riferita al n. 2819 e C. ins., che si traduce esse-ed-è-pe, essere fatto è piede; ce-a-i, questo ha avete.

88. NIVINY NMM In vaso riferita al n. 2839 C. ins., che si traduce e-in-a-i-esse, in egli ha anele essere; ce-a-ul-e-fo-i-esse, questo ha qualche ho vuoto avete essere, opure se il vaso fosse molto bello, hal-p-L-i-esse, bello ho molto (opure vuoto) avete essere.

89. : « INSEMUIN : REMONT In lapide avente forma di ara, o di sembra possa interpretarsi tam-esse, il suono tam ha essere, cioò il suono causato dai colpi di battente sopra una lastra metallica como vieno osservato sul nesso taman nella grando inserizione di Perugia; in-i-o-mer-i-i-esse, entro acete ho dericante da merita egli essere, essendosi calcolato, che la sillaba mer rappresenti il apreposizione e; 8-re-v-in-ed-è-re, molta cosa ho entro costituite è cosa.

90. 2114ITHIT-NONI Inscrizione in tavola di bronzo riferita al n. 2904 C. ins., che si interpreta pe-u-ce-i-esse, piede ha questo acete essere; tin-ed-i-re-i-i-esse, il suono tin produce avete cosa egli egli essere.

ΚΛΑΩ HIFE! ΝΑΣ ΔΕΝΟ ΘΕΡΙΚΑΙ ΕΝΙΚΑΙ ΕΝΙΚΑΙ

91.

La suesposta inscrizione sopra lapide è riferita dal Mommsen nella tavola quarta (2942 C. ins.), e la si spiega

TΩΛTVΣ I° ΞINAI

Schiavo vi fece nascer dentro Afano fa allo stomaco In fino da fare l'angoscia Essere invitati licenziare Che ha eccitato ostinato Vedere da vicino mai il sole , Tolto l'uso al vicinato.

Dalla-sopradata spiegazione si deduce, che la inscrizione è scritta in dialetto italiano. La permutazione della l in i, per cui si è trovato di leggere chiao, e quindi schiuvo, si verifica anche nelle parole clacis - chiave, clarus - chiavo, e in altre.

Hife': si è ritenuto, che la lettera h rappresenti un v. tanto nella quinta, quanto nella sesta linca, suggerendolo il complesso della inscrizione, e rappresentandolo anche in altre inscrizioni: le' esprimo fece. Na € è la radicale di nascere.

Deno è la radicale di dentro, formato questo colla aggiunta delle lettere r o, esprimenti cosa ho.

Afan è abbroviatura di afano, o ne è la radicale.

Fa-l-d-estaimakos, fa il di stomaco, e si ritiene, che la parola stomaco derivi da estatimakos, in quanto che la parola latina exta significa viscere, e sarebbe avvenuta la permutazione delle vocali ai in quella di o.

Infinta, cioè in-fin-ta, in fine da, valc a dire tanto da.

Fald'ankozi, far il di angoscia.

Nin, in-in, cioè in sono, dicendosi in per sono plurale del verbo essere in varj dialetti, fra i quali anche nel milanese.

Infitati: in questa parola la f si ritiene rappresentare un v essendo non rara una tale permutazione fra queste due consonanti.

Lixi∆ar, cioè licitare, licenziare.

Gahexitato, g'-avè - eccitato, che avete eccitato.

Oitinai, ostinato mediante la permutazione del primo i nella lettera s.

Hidita i≤ino: hidì-ta-i≤ino, vidi per vedere, ta per da preposizione, i≤ino per vicino, che in dialetto dicesi visin.

Maign: si è spiegato mai il sole, in quanto che mai è parola italiana, e sou per sole sarà stato detto in quel dialetto trattandosi di mutazione di desinenza colla conservazione della voce radicale, come sarebbo avvenuto anche nel corrispondente zon in olandese, sun in inglese, e Sonne in tedesco.

TΩltuε, tolt-uε, tolto uso.

I zinai: come i{€in si è interpretato per vicino, così i€inai si interpreta per vicinato, adottando la conversione della desinenza ai in ato, come alla linea quinta da oitinai si è interpretato ostinato.

Le due lettere c φ non saprebbesi come interpretarle, non sembrando sufficientemente fondata la presentatasi interpretazione ε f sii felice.

92. AAIHONARIAATORRIHIBOANIH Inserizione riferita alla pagina 68 del Mommen, e al n. 2947 C. ins., che presenterebbe in interpretazione dazie-o-nas-pla-dervizi-i-bluitz-j dazieo, o nascer pelato, secco avete, bollito acete: dasieo cioè facile a dare, a donare, e torrizo interpretato per secco derivandolo dal verbo torreo.

93. BITATASSOACHIAIHI Inscrizione sopra macigno riferita al n. 2951 C. ins., che si interpreta bis-a-t'-l-ssol-ahiaih-i, biscia ha di al sole avviaiva avete; che cioè la biscia tende ad avviarsi al sole.

94. OEOTORAS ARTAHIAIHI BENNARRIHINO Inscrizione sopra macigno riferita al n. 2952 C. ins., che sembra interpretabile de-otor-a-esse, di altri ha essere; a-re-e-d-aviair-i, ha cosa produce avviatici avete; ben-ui-arrivino, bene ne arrivino.

95. TA ₹ ₽ΛΛ Inscrizione riferita al n. 2956 C. ins., che almeno in parte sembra interpretabile tas-pla, ΔIBNA**F** ATINNE tasso pelato, presumendosi mancante la linea DXTIF FI orizzontale, che farebbe divenire un'A l'ultima AHE⊙E*E* A. Dib-nas, deve nascere, Asin-un-è, asino uno AFAORIN è. Dix-dis-fti, dice, dice foti, cioè se parla, dice MAF BARR cose vuote, opinandosi giusta la lezione del Mommsen, in cui nella tavola terza leggesi NA₹FA dxtisFi colla lettera F composta di un T, e di

ERRINIX dziśśłi colla lettera F composta di un T, e di un F giusta l'allungamento a sinistra della linea orizzontale superiore. Act-Oes, avete, opure ace, avvi dieci. A-esse-ut-op-in, ha essere qualche ricchezza entro. Ma-sbarr, ma radicale di magnus, in grande sbarra. N'-as-g'-a, un' asse ha. E-re-re-i-nix, è cosa cosa acete vittoria, significando vittoria la parola greca nikh.

96. ETTIS ARMISES DECTORRES I Inscrizione riferita a n. 2960 C. ins., che ha presentata la interpretazione e-tis, l'età dice: a-re-ni(s)-b-esse, ha cosa appoggiato è essere; de-otor-re-b-esse, di altri cosa è essere: il significato di appoggiato è stato desunto dal verbo nitor significante sforzarsi, ed anche appoggiarsi, so-stentarsi.

97. FANANAIMHI Inscrizione in sepoloro riferita al n. 2968 C. ins., che si interpreta fo-a-ul-ul-a-i-dih-i, fossa, sepoloro ha qualche qualche ha avete divo avete.

98. ΔΑΙΟΜΑΣΜΗΓΟΝΙ Inscrizione riferita al n. 2970 C. ins., Hotakoas Fot che sembra dire in complesso da-zomasm-v-ponis, voi-za-K-o-assoi, da giù ammazzami vi punisco, 
colete giù che io assolva: la cognizione del dialetto del luogo, in cui

fu fatta la inscrizione, potrà suggeriro una più esatta traduzione.
99. ASPA Inscrizione sotto una pila riferita al n. 2979 C. ins.,
ESTA che si traduce a-esse-re-a, ha essere cosa ha, se è

a leggersi asra, e invece a-esse-pe-a, ha essere piede ha, se è a leggersi aspa: la parola esta si traduce a-esse-ed-a, ha essere costrutto ha, opure a-esse-te-a, ha essere coperto ha.

100. TABA In lapide riferita al n. 2981 C. ins., che si in-RA terpreta te-a-è-pe-a-re-a, da coprire è piede ha cosa ha, ritenuta la sillaba te radicale di tego-coprire.

101. ΓΟΛΑΙΔΕΗΙΑ΄ Inscrizione riferita al n. 2984 d C. ins., che si potrebbe tradurla in via dubitativa gola-i-devia-esse, gola avete devia, opure deviato essere.

102. TAOTINAHIAI Inserizione riferita al n. 2080 C. ins., che HIΔAΣTAS si traduce ed-a (opure da) -otina-via-i, costituito ha (opure da) ostinato, cioè è un ostinato, via andate; vi-da-s-tas. vi dà si tace.

103. ΔΑΙΜΑΙ>CIAKIAMAIΔI>CI Inscrizione riferita dal Mommsen nella tavola quarta, e al n. 2906 C. ins., ma ei è preferita la lezione del Mommsen a quella del corpo delle inscrizioni riguardo alla lettera ≻C., e non H., come in detto numero 2006. La interpretazione presentatasi, salva qualche variante, sarobbe dazi-ner-ta-ca-n-n-i-di>C.j. taci i mali che essi ha li sa ne ha li dici, cioè taci i mali, perche essi non li sanno es non li dici.

104. ΔΙΓΑΝΟΓΑ΄S Inscrizione riferita al n. 3003 C. ins., che si potrebbe interpretare di-fa-no-fa-esse, dice fa (terza persona singolare del verbo fare) non fa essere.

105. KRIOONAS Nella lapide riferita al n. 3009 C. ins., la eui interpretazione sembra possa essere ce-re-i-O-o-in-a-esse, que-sto cosa avete morto ho entro ha essere.

106. BAAOJ-HIKORAOMAOS Questa insertizione în lapide ê rierita al n. 3011 C. ŝias. La interpretazione presentatais sarebbe belacie-i-ton-dona-as, è piede sasso scolpito acete, corre soltanto cen. Il significanto di sasso è stato desunto dal greco lat-satos, e quello di doni\u00e0 per soltanto dal dialetto milanese giusta quanto è esposto nella parte prima in fine all'articolo sulla lettera M: una interpretazione meno attendible sembererobbe quella \u00e0-ul-la-hoi-ci-e-ho-re-dona-as, \u00e0 piede qualche ha ho scolpito acete, questo ho cosa soltanto roce.

107. SECUL 4FF4MV Inscrizione riferita al n. 5014 C. ins., avente la prima lettera composta di £4 per quanto sembra, e avente per terza lettera un'>C, e non un'H, come leggesi nel

corpo delle inscrizioni. Adottando la lezione Mommsen del secondo nesso, sembra certa la sua interpretazione ry-frino, reg-fermo, cioò regge, o regga fermo: il primo nesso sembra analizzabile f-reg-i-ul. parla, opure ho regge avete qualche, opure egli qualche.

#### ARTICOLO II.

# Inscrizioni di Davesco, Stabio, e Sorengo.

1. Inscrizione di Davesco presso Lugano.

Sotto il numero due del Corpo delle inserzioni italiche, e nelle relative tavola prima, e cinquantottesima, più nella appendice Addenda et corrigenda del citato Glossorium Italicum sono esposti i varj modi, in cui fu letta quella inscrizione in due linee scritta da destra a sinistra sopra pietra avente la forma di coperchio sepolerale.

Nell'appendice suaccennata è letta

slaniai : uercalai : pala tisiui : piuotialui : pala

La fotografia gentilmente favorita dall'autore del Glossario a chi scrive rappresenta l'originale della inscrizione come segue:



Si opina di leggere Stama, e non Staniai, perchè la lettera II, e perchò l'asta verticale finale si ripiena un segno di termine della proposizione. Rapporto al nesso tisiui, questo incomincia colla lettera X, la quale corrisponde ad un c, e non ad un t, e si legge invece cis-v, perchò le due aste laterali al v si reputano segni finali come sopra. Ricurado al nesso pionicituiti, si opina che la prima asta verticale siu un segno divisore, che conseguentemente la seconda asta Y rapresenti la lettera t'e sesendo la forma del Y tanto colla astictura.

destra, quanto colla asticina a sinistra v, e che conseguentemente in luogo delle prime due lettere pi, le quali esprimerebbero al caso pe-i, piede acete, è preferibile la lezione t; che la lettera v. in luogo di un t sia a leggersi per un c, come nella prima parola della seconda linea, essendo in ambi i luoghi la forma ci, che l'asta finale sia anch'essa un segno di termine, non un t. Se qualcuma di dette aste finali rappresentasse un t, questo avrebbe il significato di acete, e riguardo ai quattro si della inserizione si osserva, che hanno la forma di un v, per cui qualcumo può avere il suono del v, e non dell's.

Ciò premesso la inscrizione si analizza:

S-l-am-a: ver-k-a-l-a: pal-a Cis-v: t-vocial-v: pa-l-a, opure pe-al-a,

Cis-v: t-vocial-v: pa-l-a, opure pe-al-a, e si interpreta

S-esse-essere. L-iu esprimente luce, come si è già osservato nelle parole latine clarus, planus, in quelle italiane abbo, lampada, lampo, splende, in quelle francesi blane, blond, in quella tedesca Bitts, Am si analizza e-i-in, ha in egli, e il suo significato di attorno è manifesto nelle parole amplesso, fama, lambire, lampada, pampino. A, ha.

Ver radicale di vereor significante avere reverenza. K rappresenta il ce francese significante questo. A, da preposizione dell'ablativo. L-ul-ullus, qualche. A. ha.

Pal è la radicale della parola palese, che cioè si vede, che è notorio. A, ha.

Cis radicale di kissos in greco, e di cissos in latino, significanti edera, ellera in italiano. V, ho; e se il v rappresentasse un o chiuso significherebbe molto.

T-vocial: il t esprime ti coll'i assimilato per la sua unione alla voce susseguente; vocial deriva da voce; e in complesso direbbe t'vociala, ti dice. V, ho, opure molto.

Pa è la radicale di pascere, per cui pa significa pasciuto, mangiato, vissuto. L-ul-ullus, qualche. A, ha: e se fosse da interpretarsi pe-al-a, essendo a ritenersi la sillaba al la radicale di ado -nutrire si avrebbe piede nutrito ha, e quindi sostanzialmente si avrebbe in ambi i modi il significato di vissuto ha.

La interpretazione quindi giusta, quanto sopra, sarebbe:

Essere luce attorno ha: reverenza da questo qualche ha: palese ha.

Edera ho: ti vociala ho: vissuto qualcuno ha,

Il nesso slama potrobbe anche interpretarsi s-lam-a, essere lampada ha, opure se lampada ha. Sionne poi la lettera s nella seconda linea è di forma diversa da quella di slama, così è sorto il dubio, che il segno precedente le lettere lama possa essere un segno accidentale, o indicatore del principio della inscrizione, e se fosse tale non importerebbe alcun significa-

Il nesso rerkata potrebbe interpretarsi anche re--k-a-l-a, melto (opure ho) è cossi ad questo qualche ha, e si è anche presentata la interpretazione v-e--k-al-a, ho è cosa bella ha, corrispondendo il greco katos a bello, ma queste ultime interpretazioni si reputano meno presumibili.

Chi compose detta inscrizione ebbe forse la idea di fare due versi rimati cel pronunciare

> Slam ha, ver hal ha, pal ha, Cis ho, t'vocial ho, pal ha.

2. Inscrizione ritrovata a Stabio nel distretto di Mendrisio.

Sotto lo stesso numero 2 è marcata nel Corpo delle inserizioni anche quella sopra rozza pietra scritta da sinistra a destra in due linee, che fu riprodotta corretta nella tavola LVIII, e che nell'appendice fu letta

# ENKOLEXI ENKONILOS

La interpretazione che si presenta è

Al-K-O-VI-N-O-S

ANI-K-O-NEC-I

Nutrito questo ho, in forza ho essere Triste questo ho, morte avete.

Al, radicale del verbo alo - nutrire. K rappresenta il ce francese, questo. O - ho. Vi radicale di vis in latino, significante forza in italiano. N - in. O - ho. S - esse, essere.

Ani, da cui il latino ania-tristezza: quindi significa triste (opure tristezza): e forse an-i, triste (opure tristezza) avote. K-ec, questo. O-ho. Ne., radicalo della parola latina new-necis significante morte in italiano. I, arcte.

Sicome il greco alkh significa forza, così daprima si presentò

la interpretazione alk-o-vin-o-s, forza ho vino ho essere, ma questa non sembra adottabile non corrispondendovi il complesso della inscrizione.

Nolla detta appendice leggesi ani, ma la lettera segnata nella fotografia favviria dal ricordato nutroe del Glassario laucia dubitare se la supposta n lo sia in fatto, perchè nella fotografia figura una lettera incerta: il significato complessivo pero della inscrisione à manifestamento lo stesso, poiche se la n fosse a leggersi invece per un'r si avrebbe la voce ar radicale di aridas, arido, abbrescito, familitio, secco, o se per una z si arrebbe che il processa significa siccità, syutalore, per oni art-i-be sarceble erilo arcter questo ho, a ar-i-be, secco, sonatidio acte questo ho, a ca-i-be, secco, sonatidio acte questo ho, a ca-i-be, secco, sonatidio acte questo ho, a ca-i-be, secco, sonatidio acte questo ho, acceptante del processor del proces

3. Inscrizione ritrovata presso Stabio nel distretto di Mendrisio. Una terza inscrizione sotto il numero 2 del citato Corpo delle inscrizioni, e più, chiaramente nella tavola 58, o nella relativa appendice, si riferisce, scritta da diritta a sinistra in nna sola linea siopra riozza pietra stata trovata nel 1864 giusta la Gazzetta Tichesse del 27 aprila 1864, ed è la segnento:



Questa si analizza MIN-V-K-V: K-OM-ON-O-S La interpretazione sarebbe:

Min radicale di minor, o di minimus, quindi minimo, piccolo, V equivalente all'u, e all'o chiuso significante alto, molto, sopra. K rappresenta il ce francese significante questo. V, molto, come sopra. K, questo, come sopra. On, homo, uomo. On, uno, e forseo-un, ho tamo. O, ho. S, esser, essere.

Quindi la interpretazione sarebbe Piccolo molto questo molto: questo uomo uno ho essere. Forse ai due V, o ad uno di essi potrebbe essere applicabile la interpretazione di ho.

È a notarsi, che attorno a detta inscrizione fu incisa una linea, la quale, a destra di chi legge, sporge dalla inscrizione, ed ha una forma circolare a guisa di una testa con verso il mezzo due punti, di maniera che a prima vista è parso, che siasi voluto rafigurare un hombion fasciato, Questa circostanza di aver vo-

luto l'incisore raffigurare un bambino è confermata dalla idea espressa dalla inserizione, che quello era un bambino, una cosa molto piecola, ma che la esso si aveva un uomo.

4. Inscrizione sopra lapide trovata a Sorengo.

Sotto il numero 2 del Corpo delle inscrizioni è riferita una quarta inscrizione rappresentata nella tavola 1, o indi riprodotta nella tavola 58, la quale nella appendice Addenda et corrigenda fu letta

# AJAJEVJAPAXEPOVI

La seconda lettera consistente in una linea verticale si ritiene rappresentare la lettera i, ma le altre tre linee verticali sembranà segni di termine di un nesso, o non altretanti i, per cui la inscrizione leggesi: Pi-v-on-e i cet-al-vi l-al-a, e si interpreta Mendico ho uno è i cicco, altimento ho i quatche alimento ha.

Si è attribuiso il significato di mendico alla sillaba pi quale radicale delle parale pinappere, piatire, pipolare, pisoceo, della parola francese pioler, e delle parole tedesche pimpela, e pipen tutte significanti dolersi, lamentarsi, ciò che fa il mendico ricercare un soccorso. Al V si è attribuito il significato di ho in ambedue i luoghi, come in altre inserizioni. On si è interpretate per uno, E, si

XeX si è letto per, ceX, cicco, essendosi osservato anche nella macrizione di Davesco, che la lettera X e a leggersi non per un ti ma per un e, e non presentandosi presumibile, che sinsi volute caprimere il legume ceci. Al è la radicale del verbo ale, alimentare, nutrire in ambedue i nessi. V, ho.

La prima *l* di *lala* si è reputato rappresentare la sillaba *ul* radicale di *ullus*, come in detta inserizione di Davesco. *Al*, alimento come sopra. *A*, ha.

So lo lince verticali suindicate rappresentassero non un segno, ma la lettera f, in tale osso acrebbero ad interpretazione per acete, e non altererobbero sostanzialmente la interpretazione data alla inscrizione, la quale direbbe Mendico ho uno è acete i cieco acete cilimento ho acete i yudiche alimento ha.

#### ARTICOLO III.

#### Inscrizione della situla di Trento.

La parte italiana del Tirolo deve essere unita all'Italia, sia perchè italiana, sia perchè confine naturale, e di difesa dell'Italia, sia perchè promessa a quegli Italiani la loro unione alla loro patria-

Nel vaso di rame a foggia di secchia ritrovato nel territorio di Trento, ed ora esistente nel museo municipale di Trento, denominato Museo Giovanelli, leggonsi cinque linee costituenti nna breve poesia italiana, la quale va ad essere la più antica d'Italia, o una delle prime. Questa circostanza esige tanto più, che l'Italia insista, e protesti di volerla, poichè, senza rinunciare al proprio onore, e al proprio dovere, gl' Italiani non potrebbero, anche per questa sola circostanza, restar privi di detta parte italiana, della patria di un primo loro poeta. La sua antichità risulta dall'essere scritta da diritta a sinistra, e senza divisione di parole: quindi grande va ad essere la rarità, e la importanza del suaccennato monumento; quindi al Municipio di Trento incombe l'obligo di gelosamente custodirlo, e conservarlo. L'Austria, la Germania consulti l'affetto, e il rispetto, che sente verso la propria patria, per persuadersi ad ascoltare, e assecondare il giusto desiderio, e il sentimento degli Italiani, i quali d'altronde non potranno a meno di sentire col tempo anche la volontà assoluta di volerla colla forza, se lo straniero non vorrà acconsentire contro quei patti, e quei compensi, che saranno suggeriti dalla equità, e dallo circostanze; una pace permanente ne sarebbe una conseguenza non poco importante.

Il territorio, al quale si riferisce la inscrizione, e al quale appartiene il suo autore, è il monte *Lavis*, superiormento alla città di Trento.

La inscrizione è sopra un vaso di rame in forma di secchia stato scoperto nel 1828, o 1829 sul colle *Casiyr*, alle cui falde scorre il torrente *Acts*, opure *Actsio*, il quale confluisce nell'Adige a breve distanza dal paese denominato *Lavis*. Di tale inscrizione si è trattato nel libro della Lapidi Patavine illustrate da



Giuseppe Furlanetto, nel Glossarium Indictum, e nel Corpus inscriptionum di Ariodante Fabretti, e da varj'altri autori ciuta dallo stesso Fabretti. Nel Furlanetto è esposta in un modo, o invece nel detto Corpo delle inserizioni sotto il numero 12 la seconda linna figura come terza, la terza come seconda, l'ultima come quarta, e la quarta come quinta. Dei due modi si reputa giunto quello esposto dal Furlanetto, e è il la seguente:

> JAFISEMELI FEPYARV VVINVLNIJAFE KSERKVYTEIPAYE ØESPAFINVŽASINA

Trasportata detta inscrizione da sinistra a destra, e in lettere comuni a più facile intelligenza, si ha:

> LAFISEMELIN FELP-SANV RVPINVPIXIAFE KSENKVZTRINAP-SE VELNAFINVXALINA

L'analisi che di essa si propone è la seguente :

LAFIS E ME LI, FELPSANV RVPI "NVPI XI A "FE KSE "N KVZ TP" IN APSE VELNA FINV XALINA.

La sua traduzione sarebbe:

Lafis, leggendo la f per v, come nell'ultima linea riguardo alla parola fino, si ha la parola Laois, nome del suindicato paese del monte di tale nome esistente superiormente alla città di Trento.

E. persona terza singolare del verbo essere.

Me, in dialetto mantovano, equivale a mio, dicendosi l'e me per dire egli è mio, al me di per dire il mio dito.

Li radicale della parola latina l'ius, significante lido, ed anelte terra nicina al lido: in questo caso li significa lido, terra, paeso, o sicome anticamento non si usava di proporre gli articoli ai nomi, così collo voci me li si è voluto dire il mio paese, la mia terra, la mia patria.

Felpsanv: questa parola si analizza fel-pe-esse-a-in-v. Fel esprime marmo, monte, come si è già esposto; pe esprime piede,

fundamento; il latino esse corrisponde all'italiano essece; a è la preposizione da posposta, como usavasi anticamente; in significante entro, opuro la preposiziono in; v da pronunciarsi ho persona prima del verbo acere. Capovolta la parola giusta la leggo marturale della rificasione dei suoni si ha la frase ho-in-da-essere piede monte, vale a dire unortanaro, e la sua costituzione sarebba conformo a quella di molte altre parole terminanti in ano, como di Romano, ho in da Roma, Veneziano ho in da Venezia, Mantocano ho in da Mantoca. Stante l'antico non uso di preporre gili articoli si nomi, Felposare si traduce di montanaro.

Repárepi esprime rapi inepi colha assimilazione di uno dei due i attigui, medianto la assimilazione operata dal primo i sul socondo, o da questo sul primo, ciò che va ad essere indifferente, perchè sono a ritenersi i significati interi delle duo parole latine rupi i-nopi, cioè a rupe poera, opure a rupe non ricca, talo essendo il manifesto significato di esse.

X: questa lettera nelle inscrizioni etrusche, sobone assimigli alle lettera t, tuttavia è a leggersi per c almeno in questa inscrizione, e in altre; quindi Xi è a leggersi per ci col significato di a quella cosa, cio
e ad essa, come al figlio il padre ci ha affetto.

La lettera a rappresenta il verbo ha.

Alla sillaba Fe è a ritchersi elisa un'a dal procedente verbo ha, per cui è a leggersi afe abbreviatura di affetto in significato di amore.

Nel nesso Kscn si ritiene assimilato un o fra le prime duo lettere per una più pronta pronuncia, e quindi rappresenta coscu, cioè cose-in colla preposizione in posposta, e quindi da interpretarsi in cose.

Kv1 leggesi coz, e si ritieno esprimere la parola cose; la lettera 1 col taglio orizontale al basso della linea verticale leggesi per Z, e non per T.

Tri in dialetto si usa per significare tre, e in questo caso è a presumersi la parola tri coll'i assimilato alla parola successiva in, che in dialetto milanese significa sono, per cui tr' in, significa tre sono.

Apse corrispondente al mantovano assè, ed all'italiano assai, l'uno, e l'altro derivanti appunto da apsè colla conversione del p nella prima s per una più presta pronuncia della parola, e che

assai deirii da apsè lo dimostra la anolisi di questa parola nelle voci a pac-esse-è, ha pasciulo essere è, essendo la voco pa la radicalo di pascere usato in questo caso non nel senso materialo di pascere, ma in quello più generico di sodisfure. Colla parola apsè si ha l'origine della parola assat, e il motivo, per cui gustamente è scritto, e deve essero scritto con due s l'italiano assai, e il francese assez.

Φelua leggesi per Velna, e si onalizza ocè-tud-in-a, proposizione, la quala riflessa dice ha-in-qualche derizante da pecora, e quindi gregge di pecore, essendo or radicale di ovis- pecora, ed essendo manifesta la assimilizzone dell'o di or anche in altro parole, come in rellus - lane, everez- castrone, ricitina - ritilina, ritilosus- pe-loso, ritilus- focco di lana, e nelle parole todesche Watte significante contain, vietina - pascalene, Wolfe- lana. Se in lungo di relna fosse a leggersi belna, questa parola esprimerebbe egualmente gregge di pecore, leggendosi nel lessico latino di Engilo Forcellini alla parola Beda, che anticamento così si chimavano le pecore, e leggendosi vii Bela, oces, antiquo nomine: il che stanto-belan sarebbe da nantizzaris bel-in-a, ha in pecor-, ha ci pecor-, ha in pecor-, ha

Finv leggesi per vino, stantechè la lettera f rappresenta un r. come nella prima parola Lavis, e stante che l' V rappresenta un o, come alla parola invivi nella terza linea, e alla parola Koz nella quarta.

Nadinia leggesi cialina, stante che la lettera X, come fu interpretata anche nella linea tera, rappresenta un C, e no nu T, il quale, come nel nesso trin alla linea quarta, ha la diversa forma T. La parola cialina si presenta come un'abbreviatura di vocialina, una cosa cioè, che produce delle voci, come sarebbero il zufolo di qualche sorta, e la zampogna composta di più zufoli, e si opina, che siasi appunto voluto indicare la zampogna, quando non fosse qualche altro istrumento musicale allora usato a Lavis.

La suesposta inscrizione direbbe quindi: Lavis è il mio passe. Il montanaro a rupe povera egli ci ha affetto; in cose cose tre sono assai, gregge, vino, e zampogua.

Si disse contence la inscrizione una poesia, e ciò emerge ovidente nel recitarla nel dialetto italiano, in cui è scritta, poiobàdicendo Levis è me li. Pelpsane, rupi impi ci ha affa. esen coss tri in apsè, cebra, cime, cialina, si hanno rimate fra loro le lineterza. e quarta, e uttio il complesso è scritti in sitte poetico. Al fine della prima , e dell'ultima linea di questa inscriziona ceisite un segno oridentemente imbicante, il primo il termine del periodo espresso dalla prima linea, e il secondo indicante il termine della inscrizione; quest'ultimo segno successivo al nesso stalma indica quindi, che la linea \$\sigma\_{clina}\$privatima b' ultima linea della inscrizione, e che non reggo la diversa leziono del Corpo delle inscrizioni. Il ridetto segno ora è limitato al solo punto, che si usa per indicareo il termine di un periodo.

#### ARTICOLO IV.

Inscrizione intorno alla base di statuetta

- di bronzo ritrovata a San Zeno in Val
  - di Non.

Sotto il numero 23 del Corpo delle inscrizioni, e nella corrispondente tavola seconda leggesi iu una sola linea da diritta a sinistra

L'analisi, che si propone, sarebbe

L-AX-V-R-V-S-I-P-IA-N-V-S-A-P-A-NIN,

cioù ul-ace-rec-esse-i-pe-in-in-esse-a-pe-a-sini , e la interpretazione sarebbe , ul-ullus-puateke Ac railade di acus , punta, sommità, v, ho, R, re-cota, V, ho, S, esse-essere, I, arete, P, pe-piede. La N. i-ari, in finua: in coce, in clamarore, tale essenti significato del greco ia. V, ho, S, essere, A, ha, P, pe-piede. A, ho, NIN, statua, ritratto, imagine, e in questo caso è da interpretarsi per statua: il significato dil ini per statua ritratto, imagine, si riscontra anche nel nesso Renina della grando inseriance di Perugia, e nella monota avente la inseriaione Aisermino.

La inscrizione quindi direbbe: Qualche sommità ho cosa ho essere avete piede in fama ho essere ha piede ha statua.

Si è letto lacurus, o non laturus, perchè la lettera X rappresenta di solito un c, come nella già esposta inserzione di Sorengo, o in altre. Se la lettera X in questa inserzione rappresentasse un t, si presenterebbero due diverse interpretazioni, l'una ul-ade-eve-e-c-ses, qualche ha fatta ho cosa ho essere, e l'altra meno probabile ul-a-tur-o-esse, qualche la incesso ho essere.

# ARTICOLO V.

## Inscrizione ritrovata nel comune di Briona villaggio del Novarese.

Detta inscrizione è riferita sotto il numero 41 del citato Corpo delle inscrizioni, e nella relativa tavola 5, ma tanto in quello, quanto in questa è riferita con qualche diversità a confronto di quella qui sotto trascritta conseguita da un calco in gesso pubblicata dallo stesso autore del Giossorio nel suo rapporto alla adnaza dell'Academia delle science di Torino tentuane 120 marzo 1864.

La inserizione sopra piotra piutosto rozza, che sembra anteriore non poco all'ora volgare, consiste in dicci lince orizontali, più una linea verticale alla sinistra delle orizontali; cesa è importante pei dati, che offre alla interpretazione di altre inserizioni, ed è la seguente



## L' analisi, sarebbe:

Tek-o-s-t-o-v-t-i-o Kot-o-sas-o-i-o-ih-e-n T-a-n-o-t-a-l-ik-n-o-i K-v-it-o-s L-ck-a-t-o-s Set-o-po-ki-o-s E-san-e-kot-i An-a-v-e-viz-e-o-s T-a-n-o-t-a-t-o-s Kar-n-it-v-s

GRIEGARDINI, - Pares

La interpretazione sarebbe:

Dek, decem, dieci; o, ho; s, esse - essere; t, ed (radicale di edo dar fuori - produrre - costituire - fare) - fatto; o, ho; v equivalente all'u, e all'o chiuso significante molto; t, ed - fatto, come sopra; i. avete: v. molto. come sopra.

Kgt, si legge kot, ciod, chiodo, presumendosi la preesistenza di un o dal complesso del significato delle prime due linee orizontali, e dalla esistenza della stessa parola nella linea settima; e (congiunzione); sas, saxum - sasso; o, ho; i, avete, e forse egli; o, ho; ik il suono derivato dal colpo di uno scalpello sopra una pietra, scultura - colpo; è (verbo); n rappresentante in, entro.

Tan-colpo - suono, voce stata usata nel nesso tanna della grande inscrizione di Perugia, opure ed-a-in, opure un, produce ha entro, opure uno; o, ho; t, ed, prodotto, o produce; a, ha; l, ul, ullus, qualche; ik, scultura; n, in, entro; o, ho; i, avete.

K, ci radicale del verbo greco kiω significante andare, e corrispondente al verbo latino eo; v, molto; it, coraggio, radicale della parola Italia, e presumibilmente derivata da i-t, i-ed, va produce; o, ho; s, esse, essere.

L, ul - ullus - qualche; ek, eco - fama: a, ha; t, ed - prodotto; o, ho; s, essere.

A. ha; n. un - uno; ok. oco; o. ho; po. bere, radicale di poculum, tazza da bere; ki, va da kiw come sopra; o, ho; s, essere. Set, sete; v, molto; po-ki-o-s, come sopra bere va ho essere.

È (verbo); san, sano; è (verbo); kod - ciod - chiodo; i, avete.

An, radicale del greco ania significante tristezza; a, ha; re, cosa, e forse re è, cosa è; vi⋈, viz-vizio-malatia; è (verbo); o. ho: s. essere.

Tan - colpo - suono, opure ed-a-in, opure un, produce ha entro, opure uno; o, ho; t, ed - prodotto, o produce; a, ha; l, ul - ullus qualche: o. ho: s. essere.

Kar, gar-gara; n, in; it, coraggio, come sopra; v, molto; s, essere. La interpretazione quindi giusta quanto sopra, e salva qualche possibile variante sarebbe:

Dieci ho essere fatto ho molto fatto avete molto. E in fatto dieci sono le verità espresse nelle dieci linee orizontali.

Chiodo e sasso ho avete ho scultura è entro

Colpo ho produce ha qualche scultura entro ho avete

Va molto coraggio ho essere Qualche fama ha prodotto ho essere Ha un oco ho a bere va ho essere Sete molta a bere va ho essere E sano è chiodo avete Tristezza ha cosa vizio è ho essere Colpo ho produce ha qualche ho essere In gara coragnio molto essere.

#### ARTICOLO VI.

#### Delle tavole eugubine.

Le coal dette tavole eugubine sono riferite sotto il numero 80 del Corpo dello inscrizioni, e sono rappresentate la prima nella tavola 7, e le altre nelle tavole successive: le più antiche sono quelle scritte da destra a sinistra, e sembra, che quelle scritte da sinistra a destra siano una imitazione delle prime, e in parte copiate da augle.

La loro interpretazione fu già publicata, ma essendosi presentato a chi scrive questo lavoro un modo diverso di interpretare vari nessi di lettere di quelle tavole, opina, che sia ancora ignoto quanto in esse trovasi inciso, e che sia ben difficile lo scoprirlo per intero, molte essendo le difficolta presentatesi, e occorrendo la previa redazione dei dizionari proposti.

Non ostante il molto studio fattone è riescito di intendere soltanto alcuni nessi in modo dubio, e alcuni pochi in modo presumibilmente sicuro; di questi ultimi si passa a parlare, e da essi potranno gli studiosi conoscere la natura della lingua, in cni le tavole sono scritte.

1. Nella linea 5 della tavola 7 leggesi

VKDIPED: 8151V: +V+APED: IKVEINA:

L'analisi presentatasi di detti nessi di lettere, e la loro interpretazione, sempre ommessa per brevità la interpretazione data da altri, sarebbe

 Oc in dialetto esprime ochj. ritenato che il o di ce si pronuncia dolo; la lottera s equivale ad un o chiuso significante molto, sopra, opure alto; il significato di eguale si attribuisce ad is desumendolo dal graco isos esprimente eguale, opuro simile; co in dialetto significa capo -testa -principio. Obi stante la interpretazione dei quatro nessi sarebbe: Ochj cosa arete piede e cosa: molto qualdi avete ho: tutto ha piede è cosa: carete principio, fine ha.

Il nesso vkriper è ripetuto più volte nella stessa tavola, e nella linea 12 leggesi vkripe senza la r finale, per cui è interpretabile ochi cosa avete piede è.

Quello 8isir è ripetuto anch'esso nella medesima tavola, e di più la linea 15 incomincia col nesso 8isesadi, che sembra potersi analizzaro 8-is-e--az-i, molto eguada è, essere del medesimo peso arete, stanto che la parola greca aïos significa del medesimo peso, del medesimo prezzo.

Detto nesso totaper è ripetuto in detta tavola 7, e in altre: in quella 8 alla linea 13 leggesi: tote: ikofine, la cui analisi sarebbe tot-e: i-ko-fin-e, tutto è: avete principio, fine è.

Anche il nesso ikefina trovasi ripetuto nella tavola 7, più nella 8, più con modificata la desinenza leggesi itefine nella tavola 8 come sopra; ikefinpa, avete principio fine piede ha nella tavola 7, alla linea 31; ikefine, avete principio fine ho nella tavola 8 alla linea 20; e ikefines, avete principio fine ho jessere in detta tavola alla linea 21, e 22. Inoltre nel citato Glossario alla parola Jguvium, e nella tavola 18 sono riferite varie monete aventi la insertiziono ikefini, avete principio, fine avete: in aleuno di cese la lettera finale è un segno, che non si saprebbe quale lettera possa essere, se non fesse a leggerai per un i.

2. La linea seconda della 7 tavola dice

PEDNA IES: NVSNA ES: PDECEDES: + DEPLANES:

Questa linea si analizza, e interpreta

Pe-è-re-in-a-i-è-esse: pe-v-esse-in-a-è-esse: pe-re-è-ver-è-esse: ed-re-è-plan-è-esse.

Piede è cosa entro ha egli è essere: piede ho essere entro ha è essere: piede cosa è vero è essere: produce cosa è piana è essere.

Alla successiva linea 7 leggesi
 V+i38:87 kVmin8:81830+:230332V1

Questa si analizza, e si interpreta

Pe-v-esse-ver-è-esse:ed-re-è-plan-è-esse:ed-re-è-8-esse-i-8: komi-a-8: 8-è-it-v; opure 8-è-i-ed-v.

Piede ho essere vero è essere: prodotta cosa è piana è essere: prodotta cosa è molta essere avete molto: compagni egli ha molti: molto è coraggio ho, opure molto è avete produce ho.

Tressis nella successiva linea 14 è ripetuto, ma diviso tres : sis.

Kum si presume la radicale della parola latina comes - comitis
significante compagno.

It radicale della parola greca iths significante temerario - audace - magnanimo - animoso; ma nel nesso seito si interpreta i-ed, avete produce.

I nessi terme, treplanu, heterte della linea 9 della tavola 8 appoggierebbero le interpretazioni sopra data si nessi preteres, posteres, e treplanes, poichè si analizzano ter-e-e-e, vero ho molto è; treplanu, ed-re-è-plan-e, produce cosa è pismo ho; e heterte, he-ter-ed-e, questo ho tereo prodotto ho.

4. Alle linee 4, 13, e 22 della ridetta tavola 7, più alle linee 3, e 5 della tavola 8, non che alla linea 31 della tavola 11 leggesi 301038: AJV+AJ

Questi due nessi si analizzano Ca-ed-v-Ca: 8-e-rin-e; va produce ho va: molto egli liscio è.

: La voce rin si interpreta per liscio, avendosi in greco la parola rinh significante lima; un tale significato venne rilevato dalla inscrizione Syringisliib esistente sopra una pietra a Pavia.

In detta linea 13 della tavola 7 dopo i sucitati due nessi seguono quelli V+38/MV4:V+38

Questi si analizzano, e si interpretano 8-e-ed-v: prn-i-8-c-ed-v; molto è fatto ho: lavoro avete molto è fatto ho, La voce pon si ò letta per pon, e si è presunta la radicale della parola greca ponos significante lavoro - studio in italiano.

Nella tavola 8 alla linea 25 leggesi ∃WHG∃8:VJV+AJ

Questi nessi si analizzano, e s'interpretano Ce-ed--Cro 8-erim-e; va produce ho vo: multo egli osca bassa è. La voce sua si è premnata la radicale della parola latina imus significante basso. Nella tavola 11 alla linea 31 leggesi 31/1038/30492; l'analisi di Cafra parepbe Ca-ed-re-2, pa prodotta cosa ha.

E nella tavola 8 alla linea 19 leggesi Prinofatos, e alle linee 15, e 41 leggesi Prinofato: il primo di tali due nessi si analizza pe-rin-v-La-ed-v-esse, piede liscio ho va produce ho essere, e il secondo si interpreta egualmente colla ommissione della parola essere.

5. La linea 16 della sudetta tavola 7 incomincia:

#### LAN1:8E+A:2AFB:2AM+A:

Pami: ŝete fu già interpretato laroro acete, mollo è produce, (opure product) no; il nesso sepa si analiza, se-pa\_e, essere-sere, opure ricchezza, ha, attribuendosi alla sillaba vp il significato di ricco, o ricchezza, tale essendo il significato della parola latina opes-opum; e il nesso senute si analizza sunt-e, spesa he, derivandosi il nesso senut dal verbo latino sunto, sunti, suntpiti sumptum significante prendere, e anche spendere in italiano. Forse il significato di ricchezza è applicabilo anche al nesso soper, se regge la interpretazione dei due nessi esistenti nella tavola 12 alla linea 19 GHYL: 340V4, il quali si analizzerebbero tur-essecesse-pi-bere; incenso essere èt essere ricco, opure ricchezza, è cosa; il significato di tur per incenso si desume dal latino thusthuris.

Il significato di ricohezza si attribuisce anche ai nessi prophogen: e popiem esistanti entrambi nella tavola 8 alle linee 5, e 10; nella 5 leggesi : 38+V+: 03+V+V4: V+136, questi si analizzano 8-2-i-ed-v: pe-pp-ul--pp-è-re: lut-a-esse; molto è avete produce ho: piede ricchezza qualche ho piede è coas: tutto ha essera qualche sipiede è coas: tutto ha essera

Nella 10 linea leggesi MVO38A: MVVIVI:3NVI, analizzabili pvn-ë: pe-vp-ul-v-e-in: a-8-è-re-v-e-in; lavoro è: piede ricchezza qualche ho in egli: ha molto è cosa ho in egli.

6. Nella tavola 7 alla linea 4 leggesi : IMVIGIGO : VMIDIGIGO L'Analisi di questi nessi sarabble @ord-eses f.mov. @ord-penet; messe avete essere: fine ho: messe avete. Il significato di messe si rilevato dal greco @eros significante calore, messe, e quello di pon per favoro si è già superiormente esposio al n.4. Anche nella tavola 10 alla linea 10 i nessi @eri Line sono a tradursi messe avete, fine ho.

In detta tavola 10 alla linea 21 leggesi il nesso princorris, e questo portrebbe la interpretazione danoro è, messe avete è essere. Nella tavola 8 alla linea 10 leggesi Oeries: aCe, e in questa il nesso aCe si analizza av-e-s, uccelli è molti, per cui avrebbasi messe avete è essere: uccelli è molti, o forse desidera

è molto. Nella tavola 9 alla linea 16 leggesi Ocriici, che si analizza Oer-i-ie-i, messe avete, voce di allegrezza avete, stante che in greco la voce ih è voce di allegrezza, o di mestizia.

7. Nella tavola 8 alla linea 33 leggesi :8V41A:38V1:V+39AX Questi nessi si analizzano Kar, cioè gar-è-ed-v: pe-v-8-è: a-pe-

re-v-8; gara è prodotta ho: piede ho molto è: ha piede cosa ho molta. Nella tavola 9 alla prima linea leggesi pvne: Karne; che si

analizzano pvn-e; Kar-in-e, lavoro è; gara entro è.

E in quella 11 alla linea 21 leggesi Karitv: Evke: che si analizzano Kar-i-ed-v: Cvk-e, gara avete prodotta ho, opure produce ho: fuoco è; l'analisi di Crke potrebbe essere invece fr-k-e, fuoco questo è.

8. Nelle sudctta tavola 8 alla linea 14 leggesi

ACIEKIA 9 , ACIEKIVBE Il primo nesso si analizza αΕ, cioè av-i-ek-ul-v-8-è; uccelli avete eco (rumore) qualche ho molto è; e il secondo si analizza av-i-ec-ul-a, uccelli avete eco qualche ha.

Nella successiva tavola 9 nelle linee 1, e 3 leggesi aliekate, che si analizza av-i-ec-a-ed-è, uccelli avete eco ha prodotto è.

9. Alla linea 9 della tavola 7 leggesi SVPRSVM+V: ADCIAVS+EN+V: PVNI8E+V:

Il nesso ar Liavstento non è diviso sia in questa linea, sia nella precedente linea 3, ma nella successiva linea 26 è diviso in arcia: vstentv: e ciò stante si analizza a-re-Ci-a: vst-e-in-ed-v; ha cosa forza ha: osta è entro produce ho. La traduzione di vi in forza si è desunta dal latina vis, e quella di ust in osta si è dedotta dal latino obstare. La interpretazione dell'intera linea 9, ritenuto il significato già dato agli altri nessi, sarebbe: Essere ricchezza ha: spesa ho: ha cosa forza ha: osta è entro produce ho: lavoro avete: molto è produce ho.

Nella linea 12 della stessa tavola 7, e in altri luoghi leggesi artiv: vstentv. e la traduzione di artiv sarebbe ha cosa forza ho. Nella linea 43 della tavola 8, e in altri luoghi arciv: vstetv, che si traduce ha cosa forza ho: osta è produce ho.

E nella tavola 8 alla linea 28 leggesi

WAPFIES: LEPRIR: BEITV: ADCIV: VSTENTV:

I primi due nessi si analizzano mart-i-è-esse: pe-è-re-a-ia; testimonio avete è essere: piede è cosa ha clamore, opure voce, essendosi desunto il significato di testimonio dalla parola greca martyro, e quello di coce, clamore, strepito dal greco i a. L'insieme di detti nessi sarebbe testimonio acete è essere; piede è cosa la clamore: molto è acete produce ho: ha cosa forza ho: sosta è entro produce ho. Chi stante la prima parte della linea 32 della etessa tavola 8 giusta le interpretazioni giù data in nessi peraiz. Selie: curfic: stetci: peni: Sete dico piede è cosa ha clamore: molto è acete produce ho: ha cosa forza ho: osta è produce ho: laco cosa cete: molto è verduce ho.

10. Nella linea 14 della tavola 10 leggesi : Vadsavnil. Questo nesso si analizza tin-s-s-e-re-ed-e, fine ho, molto è cosa prodotta ho. Nella successiva linea 16 leggesi pone: Serto, ohe si traduce lavoro è, molto è cosa prodotta ho, "" h.

11. A compire la interpretazione della 5 linea della tavola 7 manca quella del nesso WVJ32, ché si analizza esse-aev-u-e-in, essere tempo ho in egli, presumendosi, che la sillaba el rappresenti la radicale della parola latina aevum significanto tempo.

12. Colla unione di una parte delle suesposte interpretazioni si è raggiunta riguardo alla tavola 7 quella delle linee seguenti, cioè:

a) della intera linea 2: Pernaies: prenaies: preCeres: treplanes: Piede è cosa entro ha avete è essere: piede ho essere entro ha è essere: piede cosa è vero è essere: produce cosa è piano è essere;

b) del fine della 3 linea, e delle intere successive due linee 4, e 5: 8etn: artianstento:

LatvLaBerine: Beitv: Oeris: Linv: Oeripvni:

vkriper: 8isiv: tvtaper: ikvLina: 8eitv: seLvm:

Molto è produce ho: ha cosa forza ha osta è entro produce ho: Va produce ho va: molto egli liscio è: molto è avete produce ho: messe avete esseré: fine ho: messe avete lavoro avete:

Ochj cosa avete piede è cosa: molto eguali avete ho: tutto ha piede è cosa: avete principio fine ha: molto è avete produce ho: essere tempo ho in eali:

e) della intera linea 7: Posperes: treplanes: tre8si8: kumia8: 8eite: Piede ho essere vero è essere: produce cosa è piano è essere: produta cosa è molta, essere avete molto: compagni egli ha molti: molto è avete produce ho;

d) della intera linea 15: Sisesadi: vkriper: Sisiv: tvtaper: ikvLina: Molto eguale è essere del medesimo peso avete: och

cosa avete piede è cosa: molto eguali avete ho: tutto ha piede è cosa: avete principio fine ha;
e) della intera linea 22: CatoCa: Serine: Setv: Oeri: Cino:

 e) della intera linea 22: CatvCa: Serine: Seto: Oeri: Cino:
 Oeri: peni: Va produce ho va: molto è liscio è: molto è prodolto ho: messe acete: fine ho: messe acete: lavoro acete.

#### ARTICOLO VII.

La inscrizione sulla lamina affissa al lampadario di Cortona riferita al n. 1050 del *Corpo delle inscrizioni*, e nella relativa tavola 35, è la seguente:

### MOTURE HONE

Nella prima linea in fine si suppone la mancanza di una lettera, e in fine alla seconda linea vedesi la mancanza di parte della lettera C, per quanto sembra, presentando la forma della parte inferiore del C esistente nella stessa linea nel nesso in sefal. La presunzione della preseistenza di un C la fatto nascere l'idea, che pressistense pure un C anche in fine della prima linea. La collettera M in questa inscrizione si opina rappresentare la sollettera S, comunque in alcune antiche inscrizioni vedonsi unsate anabedue le lettere, e, quindi la presunzione di una differenza sulla natura, aul valore, o sulla pronuncia delle due lettere i questa inscrizione si riscontra tre volte la lettera M, e non usata la forma S.

Ciò premesso si espone la conseguita interpretazione.

Ospina: la lettera O si ritiene rappresentare un t, la radicale di tego, coprire, e quindi te-ha-pe-in-ha, coperto (nascasta) ha piede entro ha, cioè sta nascasta, ciò che si avrebbe anche in talpa, tana, tarlo, topo, e in questa inscrizione si opina, che si sinno voluto indicare le piattole dette in latino blattae, o in volgare scarrafiqua.

Le ≤ nic: le ≤ -in-ic, luce entre colpisce, essendo ic la radicale di colpo derivata dal suono causato dallo scalpello battuto contro una pietra.

Guisaseist - Perte U



In ≤c[il: in-≤-c[il, in so covile, nel loro covile.

Aolie: ha-ed-ul-ie, ha produce qualche colpo, e forse ha-edul-i-ce, ha produce qualche avete questo.

\$alOn: saltn, saltano.

Gli scarafaggi la luce entro colpisce entro il loro covile, ha produce qualche colpo, saltano, opure ha produce qualche avete questi saltano.

La interpretazione sopra data fa conoscore la causa, per cui prima dell'er cristiana gli antichi saccrotti introdussero nei luoghi di religione, e presso i sepoleri l'uso dei lumi, quella cioè di tenerne lontani gli animali, che evitano la luce, costume conservato, esbene dimenticata la causa, e fatto divenire fonte di devozione, e di lucro a vantaggio dei sacerdoti. La inserzima cel lampadario di Cortona è una prova, che allora la scrittura era una scienza ignota al publico, e riservata fra essi sacerdoti, per cui potevano, senza tema di essere compresi, esporre in iscrittor al publico ci che volevano.

#### ARTICOLO VIII.

#### La grande inscrizione di Perugia.

Molte, ma molte difficoltà presenta la inserizione in cippo di Perugia comunque, per quanto è sembrato, fu serittà in modo exatto sebene tanto antica. Il molto atudio di cesa non ha fruttato la intera sua interpretazione, ma soltanto quella di aleuni brani, e di alcuni nessi di lettere, i quali potranno far conoscere la natura della lingua, e giovaro ad altri per conseguirne la incra, e giusta, od aluneno presumibile interpretazione, ritenuto che quanto si passa ad esporre, potrobbe anche essere errato, co soggetto a varianti. Nel Corpo delle inserzizioni è riferita al n. 1914.

Si premette, che la parte maggiore si ritiene affatto staccata dalla parte minore laterale, sebene abbia una correlazione colla maggiore, e che si opina essere stato quel monumento eretto in occasione della costruzione di un nuovo cemeterio.

Incomincia col nesso di lettere ·+AAV3, e dicesi nesso, poichè spesso è il complesso di più voci. Daprima si è presentata la

analisi è-vol-a-ed, è colo ha prodotto, ma si è presentata altresi quella è-v-ul-a-ed, è ho qualche ha prodotto, opure produce. avendo ritenuto essere ul la radicale di ullus -qualche, e rappresentare il t la voce ed radicale del verbo etto-produrve.

Segue il nesso 'AHHA+, che si analizza tan-in-a, ha in tan, c forse da in tan, cioè il battente, la verga, con cui si batteva sopra una lastra metallica, come usavano gli antichi sacerdoti per chiamare il popolo, od altri.

Ciò stante i primi due nessi esprimerebbero evola la tanna, cioè si suona, si chiama col mezzo del suono.

VF3341, che leggiosi larecrut, e si analizza lar-è-e-e-sese--ut, lare è questo essere lo quatche, non sembrando preferibile in questa inserizione la traduzione di lar in ul-æ-re, quatche ha cosa, opure ul-d-æ-re, quatche ila molto cosa, capressione quest'ultima, con cui probabilmente si siara in origine espesso, o chiamato un lare. La interpretazione di lar per lare si attribuisce anche alla sillaba lare sistente nelle lince 8, e 11.

La seconda linea incomincia ntvAsquatama, amegacolauto, che si analizza ameò-fac-re-dest-in, intorno è faci coso ni occesiva le a dire in lode splendono attorno delle faci. La radicale am per intorno si ha anche nelle parole amplesso, fama : lambire dampada, pampino, e un tale significato è attribulibile alla sillaba ana anche nelle linee 5 di questa parte, e 15 della parte laterale della inscrizione. Fa+ per faci sembra la più probabile, ma potrobbe darsi, che si dovesse interpretare fa-i-re-, parfan queste cose. Lacto colla preposizione in posposta, come anticamente usavasi, non lascia dubia la sua interpretataro in lode.

Segue il nesso - MaMiO-131, il quale si legge anche nella successiva lines 9, ma per la sua interpretazione non è necessaria la lettera M., essendo scritta senza di essa in modo non dution nelle lines 6, 13, 16, 19, 20, e nella linea 16 della inserizione laterale. Esso si presenta analizzabile fel-Oin-ha, La voce Ois sar-rebbe analizzabile Oi-lin, morto asete entro - e corrispondente za tale analisi sarbebe la parola greca Oin. Oines significante in latino acervits, esmuttus, e quindi quei nucchi; quelle prominenze. ce si chiamano tumulti. La voce fel presenta i significati 1.º di f-è-ul, alto è qualche, avendo talora la f il valore, oi significato di un o chiuse; 2º di acervo dandome mottro i nomi delle città di un o chiuse; 2º di acervo dandome mottro i nomi delle città

di Feltre, e di Bologna già detta in latino Felsina, e più ancorri il tedesco Fels corrispondente a rupe, rocca; e 3.º di fo-è-ul, cuoto è qualche, cioè fossa, cavità, acello è qualche, e la stessa parola acello si presenta come derivata da a-fel-ul-o, ha fossa, acuità qualche qualche ho. Premesso quanto sopra, sembra che FelOina sia traducibile fel-Oin-a, acelli tumuli ha, e conseguentemente ceneterio; che ove trovasi felOina alla traducione di ceneterio è ad aggiungersi r-esse, cosa esserse; e che alla voce fel è ad applicarsi il significato di acello, opure fossa è qualche anche nelle inscrizioni citate negli articoli della sezione prima sui nessi fact, petr, tit, ep. 8ast, e nelle inscrizioni seguenti.

1. MV437 AIMA:O1 In rozza olla riferita al n. 115 C. ins.. che si traduce ul-te, qualche morto; an-i-a, compianto egli ha; fel-e-re-esse, avello ho cosa essere.

2. IGAINA 133 In urna sepolorale riferita al n. 573 C. ins.. che si traduce fel, avello; an-ia-re-i, compianto lamento cosa avete, opure an-i-a-re-i, compianto egli ha cosa avete.

3. 1AO4A.3IMA-B3 In vaso fittile riferita al n. 573 bis C. ins., che si traduce fel, acello; an-i-è, compianto egli è, opure acele è; lar-O-a-ul, qualche da morto lare, opure ul-a-re-O-a-ul, qualche ha cosa da morto qualche.

4. MN33-3NA In urna rozza riferita al n. 1393 C. ins., che si traduce a-v-ul-è, ha ho qualche è; fel-i-re-esse, avello avete cosa essere, opure avello egli cosa essere.

5. AN33-142A8 In coperchio di urna riferita al n. 1501 C. ins., che si traduce ó-a-esse-ed-i, molto ha essere fatto avete; fel-i-a, avello egli ha.

6. 3430:3+1+.433 In arca marmorea riferita al n. 1804 bis a C. ins., che si interpreta fel, avello; tit-è, inscrizione è; 2-è-ul-è, molto, opure sopra è qualche è.

Al nesso FelOmas segue quello O3432MANYBARHH3 Questo à divisibile nelle tre parti exta a@ena's steleo. Del nesso agenna si presenta certa l'analisi a-8-c-in-a-r-c-sese, ha molto ho entro ha cosa essere, interpretazione applicabile anche agli altri nessi agent, agena, agena, agena, asena cissettui nelle linee 11, 17, 23 della parte maggiore della inscrizione, e nelle linee 13, e 16 della parte laterale, colle varianti portate dalle diverse desinenze, per cui cien dice ndi ce ha condo ho cutro, asena ha molto ho entro ha, «Ecne

ha molto ho entro è. La interpretazione di molto data alla lettera 8 è derivata dallo studio complessivo di tanti nessi aventi una tale lettera. È ad indagarsi però se il nesso A8en sia invecc ad interpretarsi a-8-on. ha molto uno, cioè è molto unito.

Il nesso et la sembra unalizzabile è-re-esse-d-ul-a, è cosa esser futta (costruta, terminata) qualche ha, a quello slecco si può malizzaro es-ul-à-lo, fuori qualche è dimenticato sea alla voce leo fosse applicabile il significato di dimenticato de aunto dat greco 16.04 significante dimenticanza, obticione, e dal greco 16.04 significante dimenticanza, obticione, e dal greco 16.04 sesser qualche è qualche è morto. Se in luogo di Felosina è et la si deve luggero Felosina è et la inte caso la è, l'antica è dimenticanza si discontinata et la si deve luggero Felosina è estata, in tale caso la è, quindi il significato cosa essere, è ad aggiungersi a e étal.

Indi segue il nesso VAA)

#### +E&AH8VM/EPI

Questo sembra potersi dividere nello tre parti care, testa, selectri. Care a primo aspetto sembra dire care, core ho, indiveraere, questo ha cosa ho, e di poi care, gara ho. Testa, ede-ecc-esse-a-in, costruito (opure produce) è questo essere ha entro. Betteri, 8-e-e-esse-ler-i, molti ho cosa essere ornamenti accie. Il significato di ornamenti attribuito alla voce ler è stato desunto dalla sua nanisi ut-è-e-, quelche è cosa, e dalla parola greca thros corrispondente a cosa da nulla, inesie, e dalla parola latina leria -galanterie.

Poi il nesso Mi3+Mi23+, del quale non si è trovata la soluzione. Force coi due nessi \*essi \*et-si à è voluto indicare lunghi coperti, como portici, tettojc, atrj. sacelli, cappelle, stante che cultrumbi o uno di cesi possono indicare lunghi coperti, poetandos inalizzare il primo to-esso-in-re-esse, coperto essere entro cosa essere, no il secondo te-i-re-esse, coperti avete cosa essere, un cutrumbi, o uno di cesi potrebbe esprimere invoce una idea di costruzione, di produzione, poichè il I potrebbe essere interpretato per ed. produce, produlco, costruitace, costruita.

A quanto sopra succede la 5 linea in un solo nesso:

Questa si trova di dividerla in cinque parti:  $ra^{\xi}ne^{\xi} - ipa - am-ahen - naper.$ 

Il nesso raknek si analizza ur-a-re-esse-in-è-re-esse, da abbru-

ciere cosa essere cutro è cosa essere, cioè braciere, o luogo da abbruciare i cadaveri, e se fosse da interpretarsi ur-a, abbrucia ha esprimerebbe abbruciata ha cosa essere entro è cosa essere, che cioè contiene cosa abbruciata, urne. Sembra poi, che con questo nesso, e cogli ultimi due sopra detti siasi voluto indicare tre cosa appartementi a quel cemeterio.

Il nesso ipa dice i-pa-a, acete da pieda, cicè inoltre, o il significato sostanzialmente si presenterebbe lo stesso, se l'a fosso da interpretarsi per ha, verbo: la data interpretazione è attribuibile anche alla voce ipa incominciante al fine della 3 linea della parte laterale.

Am significa interno, come si è detto sulla seconda linea.

Ahen si interpreta per haben, cioè hanno, e si opina altretanto riguardo all'ahen incominciante col fine della linea 23.

Naper si analizza in-a-pe-è-re, da entro piede è cosa, cioè che è cosa da avere entro, come sarebbero le casse mortuarie, i sorcofagi, gli avelli, e quindi reputasi, che il nesso naper esprima acelli in questa linea, e in quelle 15, 16, e 24.

Le successive tre linee 6, 7, ed 8 non hanno alcun segno di divisione, e trovasi di dividerle come segue: Xii - felOina - Ovra 4 ara 4 - pera 4 - cem - ulm - lescul - \*pci - enesci - epitelare.

Xi si leggo cii, essendosi rilevato in altre inscrizioni etrusche, che la lettera X non è un i, ma che equivale ad un c. Soltanto in via dubia si espone la interpretazione ce-i-i, questo egli acete, opure questo acete cgli, e quella altretanto dubia ci-i, qui acete. Ristudiando questa voce è sorta l'idea, che rappresenti il sincato del verbo latino cieo, o cio, corrispondente al greco kineus; significanti muorere, promocero,

FelOina già tradotto per cemeterio nella seconda linea.

peraé si analizza Oer-a-re-esse, da incenso cosa essere, cioès icurioli, desumendosi dal latino thus significante incenso; sostanzialmente direbbe lo stesso se fosso a tradursi Oer-a-re-esse, incenso ha cosa essere: un eguale significato sembra attribuibile al Oerra della linea 20.

Ara (ar-a-re-esse, da are cosa essere, opure are ha cosa essere. Pera (are-a-re-esse, da pere, cioè sacchi, borse, bulle, cosa essere, opure pere ha cosa essere, essendosi desunto il significato di pere dal greco phra c dal latino pera: sembra, che siansi volute indicare quelle bulle usate dagli Etraschi, come vedesia averno una le due statue disegnate nelle tavole 43, e 44 dei monumenti per la storia del Micali, e una nella tavola 15 del saggio di lingua etrusca del Lanzi.

Cem, cemi, pianta orbacea, e forse i cipressi, o il pinus cembra. Vlm, olmi, albero noto.

Lescel, ul-escul, qualche esculo; in latino scrivesi aesculus. ed esculus, corrispondente in italiano ad ischio, o eschio, albero ghiandifero.

\*rci si interpreta per sor nel significato di uomini conviventi insieme, e probabilmente sacerdoti conviventi fra loro pel culto della religione di quei tempi; questo nesso ha lo stesso significato nello linee 2, e 11 della parte lateralo della inscrizione, e si opian costitutio dalle voci co-esse-oc-i, questi essere och arete, che cioò stanno uniti, ed agiscono d'accordo, come i due ocli di un animale.

Enesci: non si è trovata la soluzione sicura di un tale nesso, e si suppone, che possa esprimere la idea di chiusi, o rincolati, regolatori, moderatori, ospitalieri, appartenenti al luogo, dedicati alla custolia del cemeterio, o del tempio, od altra divorsa idea applicabile a soci; l'idea di chiusi sarebbe venuta dal dividere tutte le lettere, le quali divise esprimerebbero è-entro-è-esterequesti-acete, o quella di ciracolati, moderatori, regolatori dal supporre, che la sillaba en di enesci possa essere radicale della parola greca henia significante freno. Tali osservazioni si estendono nache alla latte parole enesci ripettu en leli inserizione.

Del nesso epitelare non si è trovats una soluzione persuadente, e si espongono varie delle interpretazioni presentatesi: 1.º è-peni-ed-e-ul-ar-e-e, è piede qualche costituito ho qualche ha cosa ho;
2.º è-pe-ul-ed-e-lar-e, è piede qualche costituito ho lare ho;
3.º è-pa-el-e-d-e-ul-ar-e-e, è munifesto costituito ho qualche ha cosa ho;
5.º è-pe-ul-ed-e-ur-e, è munifesto costituito ho qualche ha cosa ho;
5.º è-pe-ul-ed-e-ur-e, è piede qualche costituito olario; 6.º epoliunt
ntaru, (i soc) adornano l'olario.

Le prime otto linee a un dipresso esprimerebboro quindi Eoda il bottente; larc, opure qualche da molto cosa, è questo essere ho qualche; intorno sono faci in lode; cemeteria cosa essere; è cosa essere costrutto qualche ha; molto ho entro ha cosa essere; essere pratche è questo, questo ha costrutto è questo.

essere ha entro, molti ho essere ornamenti avete; portici, sacelli, urne, inoltre intorno sono avelli. Promove egli il cemeterio turiboli, are, bulle, cemi, olmi, qualche esculo, socj regolatori, è piede qualche costituito ho lare ho, onure adornano l'olario.

Del rimanente della inscrizione principale, e della inscrizione laterale si è ottenuta soltanto la interpretazione di varj nessi, e si passa ad esporre quella di alcuni di essi.

Incomincia la linea 9 col nesso 1M34VA, che si interpreta a-cvl-è-re-esse-i, ha ho qualche è cosa essere arele. A questo segue Feloinas già interpretato per cemeterio cosa essere, e indi il nesso 1M333Ansaa divisibile nelle due parti ar\*aal -clensi.

La parte ar\*nal sembra analizzabile ar\*-in-a-td. e questa capvolta direbbe qualche da entro principe essere, opure area essere, secondo che si satà inteso di esprimere chi scrisse, accondo ciò suggerito il greco ar\*\( \times \) significante principe, e il latino area. Se si deve leggere E-loma tar\( \times \) alsa suesposta interpretazione di ar\*\( \times \) a premetteris cosa essere.

Il nesso clen si dividendolo lettera per lettera direbbe ce-ut-e-i-re-esse-i, questo qualche è entro cosa essere acete, e conformemente a questa interpretazione il nesso clen della linea 12 direbbe questo qualche è entro; e so clen si losse a dividersi in colen-re-esse-i, direbbe adorano, coltienno, pregano cosa essere acete.

La linea 11 è costituita per la massima parte dal nesso

#### SEFICIAPORIMASVNEM

Un tale nesso si trova di dividerlo nei tre nessi selic-larOuls anèmenes: il primo presenta l'analis a-tui-le, multe è quatche vatura, desumendosi il significato di fe dal suono causato dai colpi
di scalpello sulle pietre. Larcolt s, quatche da morto lare cosa
essere giunta in interpretazione sopra data a larOul. Asmene, ha
nulto ho entro è cosa essere, opure ha molto unito è essere, giunta
quella data ad atèmes a nella linea 3.

#### La linea 12 è costituita dal nesso ∃O4V↓HVOH∃4D

Questo è a dividersi nei tre nessi clen - Ornt - rlog. Il nesso clen direbbe ce-ul-è-in, questo qualche è entro, e forse potrebbe rappresentare colen in significato come sopra di colfreano. ado-runo. pregano, I nessi tene-elle si interpretano tanti altri, usandosi in alcuni dialetti italiani tane, e tene entrambi col c dolce per lauli, e older per altri; anche al nesso Ornt-fole esistente

parto nella linea 19, e parto nella 20 della inscrizione laterale sarebbe applicabile la interpretazione di tanti altri colla aggiunta in fine della 1, cioè ul - qualche.

In fine alla linea 14 leggesi vzem, che si analizza mose-, nicchia, opura nicchie-lo, o a tale interpretazione concorrono sia l'analisi di mas, è-in-a-esse, è entro ha essere, sia la parola milanese masmin, così chianuti quei vani triangolari fatti nei muri a indizio di proprietà nei muri, vani veduti anche di forma non triangolare, ma a guisa di nicchie bislunghe colla parte superiore terminante a punta, o con linea curva.

Il significato di nicchia, opure nicchie è applicabile anche al mase, cho incomincia la linca 17. Questo è susseguito da la esso anima, che si analizza ac-nin-a, e statua, opure statue, ha, avendo la voce latina ac il significato della congiunzione e, ed essendo già stata interpretata la voce nin per statua, imagine nella inscrizione 23 del Corpo delle inscrizioni esistento sopra statuetta di bronzo. Ciò stante i nessi mase-acinia direbbero nicchie hoi, è statue ha, e forse nicchie hoi, e statua ha.

Nella linea 19 leggesi il nesso 3H346M, che presenta la interpretazione sat-e-in-e, sazio qui, opure è, chitro è, cioè compito, finito, terminato egli, opure è, entro è. Detta interpretazione sembra applicabile anno la tateno, che leggesi in principio della inscrizione laterale, salva la variazione portata dall'e finalo in ha.

L'ultimo nesse della inscrizione maggiere è 3MV+V39ABUO

La interpretaziono presentatasi sarebbe ce-i, ce-in, ul,  $\mathbf{B}$  (supposto un b) b-pe, a-re-b, vl-v\$-b, questo avete, in questo qualche b piede ha cosa b, come uso b.

La parto laterale della inserizione incomincia coi nessi Felònia detena soci enecesi puo 1938/491M. Il nesso Spelaneoli ha fatto sorgere la idea, che possa riferirsi alla antica città di Spello (Hispellum) poco lontana da Perugia, e sia analizzabile spel-a-in-è-O-i, da Spello entro è morti acete, per cui la inscriziono incominciercibe col dire: Il cameterio compito i soci regolatori, e moltre i morti di Spello. Pello successive lineo 5, e 6 il nesso incomincia con incomincia con controli di Spello. Nello successive lineo 5, e 6 il nesso

#### **↑W**1118

10131MAR sarebbe interpretabile 8-v-ul-vm-↓-fa-spel-0-i, molto ho qualche intorno ci parla Spello morti avete. Se reggesse

GEIRARDINI. - Parte II.

la data interpretazione vi corrisponderebbe quella del nesso

ANVMATVO-II incominciante al fine della 22 linea della incerizione maggiore, sia interpretandolo \*pel-Orta-re-esse-cuna , di Spello tutta cosa essere cuna , cioè stripe , luogo di nascita , abitazione, sia interpretandolo Spel-O-r-ed-a-re-esse-cuna , Spello morti he castituto ha rosa essere cuna .

La linea 7 è costituità del nesso +M3IO3H34, che si può annalizzare rene-co-i-è-re-esse-ed, derivanti dal Reno morti avete è cosa essere prodotti, vala a dire che in quel cemeterio erano collocati anche i morti Bolognesi, essendo il Reno qui citato il flume, che scorre nei campi Bolognesi.

Nella successiva linea 9 leggesi 3014/10. Stante la precedente interpretazione data al nesso Reneol è sorta la idea, che siasi voluto indicare la città di Luni, o Luna oggidi Sarzana confinante colla Toscana col dire ac-i-lene, e acete Luni, cioè a engli abitanti di Luni ottre quelli come sopra di Spello, e del Reno.

## ARTICOLO IX.

# Il carme degli Arvali.

Il carme degli Arvali è riferito nel Corpo delle inscrizioni sotto il n. 2692, ed è il seguente:

[E]NOSLASEIVVATEENOSLASESIVVATENEVELVAERVEMARMASIUSIUCVRREREIUPLEORES **MEVELVERVEMARMAR | [SI]MSINCVRREREINPLEORISN EVELVERVEMARMARSERSINCVRRERE** INPLEORISSATVREVREREMARSLIMEN | .... ESTABERSATVREVEREMARSLIMENSALL STABERBERSATVRFVREREMARSLIMENSALLSTABERBER | [SEM]VNISALTERNEIADVOCAPIT CONCLOSSEMVNISALTERNEIADVOCAPITCONCTOSSIMVNISALTERNIPADVOCAPIT | [CON-CTIOSENOSMARMORIVVATOENOSMARMORIVVATOENOSMAMORIVVATOTRIVMPETRIVMPE TRIVMPETRIVM [PETRI]VMPE

- Indi è esposto il modo, in cui viene letto giusta gli autori ivi citati, ed è il seguente:
- Nece luae rue, Marma, sins incurrere in pleores. Neve lue rue, Marmar, sers incurrere in pleoris. Enos lases invate, enos lases invate, enos lases invate.
- Satur fu, fere Mars. Limen sali, Sta. Berber. Satur fu, fere Mars. Limen sali. Sta Berber. Nove tue rue, Marmar, sins incurrere in pleoris. Satur fu, fere Mars. Limen sali, Sta Berber.
  - Semunis alternei advocapit conctos. Semunis alternei advocapit conctos.
- 5. Enos, Mermor, invato. Enos, Marmor, invato. Enos, Marmor, invato.
  6. Priname. Triume. Triume. Triume. Semunis altern[et] advocapit conctos.
  - Triumpe. Triumpe. Triumpe. Triumpe. Triumpe.

Nello studio di detto carmo sono emerse vario osservazioni, per le quali si opina di leggerlo in parte diversamente dal modo suesposto, e conseguentemento anche di interpretarlo diversamente.

La incisione si reputa materialmente imperfetta pei seguenti motivi:

- Vedesi ommessa la linea orizontale delle A di lases, di iuvate, di arma, e in altri luoghi.
- Leggesi VELVAERVEM nella prima volta, e manca l'A nelle due ripetizioni, per cui una tale ommissione si reputa un errore.
- Nella prima volta leggesi ARMASINS, e nelle due ripetizioni leggesi ARMAR con un'R di più, ed una tale R si opina erronea.
   Nella prima e tarra volta leggesi SINS o nella seconda SEPS.
- Nella prima e terza volta leggesi SINS, o nella seconda SERS, ma ritiensi per errore.
- Nolla prima volta leggesi PLEORES, e nelle altre duo PLEORIS: per questi due modi resta incerto quale doi duo sia il giusto, ma ciò non osta al risultato di una eguale interpretazione.
- Leggesi FVRERE nella prima, e terza volta, e ritiensi erroneamente inciso FVFERE colla F in luogo della R nella seconda volta.
- 7. Nella prima volta leggesi ... EST, cioè SALEST, e nelle due ripetizioni leggesi SALLST in luogo di SALEST con manifesta la erronea ommissiono nella ineisiono delle due linee orizontali suporiori, per le quali la seconda L diventerebbe un E.
- 8. Nello prime due volto leggesi SEMVNIS, e nella torza SIMVNIS probabilmento per l'errore dell'incisore col non avore aggiunte alla linea verticale le tre lineo orizontali, per le quali sarebbe risultata un'E anche nella terza volta.
- Leggesi ALTERNEI nei primi due luoghi, o ALTERNIP nel terzo, mentre è presumibile, che doveva scriversi in un solo dei due modi, non presentandosi motivo di fare altramente.
- 10. La imperfezione seorgesi anche nel nesso MARMOR così seritio nelle prime due volte, o MAMOR senza la prima 8 nella torza volta, essendo prosumibile, elto doreva esser seritto in un solo dei due modi tutte tre lo volte, non presentandosi motivo nemono per esso di dover supporro diversamento.

Ciò premesso, la prima parte del carme si legge como segue:

Enos lases juvate. Enos lases juvate. Enos lases juvate.

Ne velu a cruem arma sins incurrere in pleores,

Ne velu a eruem arma sins incurrere in pleores.

Ne velu a eruem arma sins incurrere in pleores.

Satur furere mares, limen sal est a berber.

Satur furcre mares, limen sal est a berber. Satur furcre mares, limen sal est a berber.

e si interpreta

Noi o lari ajutate, opure giovateci o lari,

affinchè dal fodero non tiriamo fuori le armi per non incorrere in pianti;

abbastanza infuriarono gli uomini; il confine salvo è dai colpi. La interpretazione ora data si appoggierobbe alle osservazioni seguenti, ritenuto senz'altro per manifesto il significato di noi attribuito a enos. di lari a lasses, e di giovate a tuvate.

La particella latina ne significa affinchè non in italiano.

La parola velum significa velo, involucro da coprire, e quindi anche fodero.

A sarebbe la preposizione dell'ablativo velu posposta al nome giusta l'antico uso.

Eruem sarebbe persona prima plurale del verbo eruo significante tirar fuori, e rappresenterebbe eruimus, tiriamo fuori.

Arma, armorum in latino corrisponde ad armi in italiano.

Sins si analizza s-in-s, cioè esse-in-esse coll'in negativo, per

cui significa essere non essere, e conseguentemente a ciò lo si è

tradotto in italiano per non.

Currere corrisponde a correre.

In preposizione.

Pleores ha la radicale comune con ploro-piangere, analizzandosi pleores pi-ul-e-or-è-esse, pi voce di lamento in ispecie dei pulcini, qualche egli bocca è essere, e ploro pi-ul-or-o, lamento qualche bocca ho.

Satur in latino significa sazio, bastante in italiano, e in questo caso opinasi usato avverbialmente, cioè abbastanza.

Furere tempo passato del verbo furo-infuriare, e quindi infuriarono.

Mars si è ritenuto per mares - uomini, plurale di mas, che in origine sarà stato detto mares, indi mars, e indi mas per una più presta pronuncia.

Limen, sentiero, ed anche confine, dicendosi comunemente in limine di una cosa per esprimere al termine, al confine di una cosa. Sal è la radicale di salvus - salvo. Est, è del verbo essere.

A preposizione dell'ablativo.

Berber si presume verber - verga - colpo , stante l'uso talvolta di un b per un v, o viceversa, e additandolo l'uso di berbem per vervex.

Riguardo al rimanente del carme, sebene sia certa la interpretazione di advocapit conctos per chiamerà tutti, nullameno non si è raggiunta una interpretazione abbastanza sicura, e si espone come dubia la lezione presentatasi,

Esse-è-mvn-i-esse, altern-e-i-advocapit-conctos.

Enos-è-in-arm-ho-re-invato.

Ter-i-um-pe-è.

Essere è avviso avete essere, l'uno l'altro è avete chiamerà tutti. Noi è entro armi ho cosa giovato, cioè noi armati gioverà, opure siamo giovati.

Tre avete intorno piede è.

La lettera s molte volte rappresenta il significato di esse-essere.

È persona del verbo essere.

Mun leggesi per mon-avviso, quale radicale del verbo moneoavvisare: ma potrebbe essere invece e-in-vn, è entro uno, cioè d'accordo, e in tale caso l'interpretazione sarebbe essere è è entro uno avete essere, cioè essere è è d'accordo avete essere.

I significa avete.

Altern radicale di alternus significante l'uno dopo l'altro, scambievole, a vicenda,

Advocapit per advocabit sarà stato forse il modo primario di pronunciarlo.

Conctos corrisponde a cunctos - tutti.

Enos anticamente usato per nos - noi.

M, la m lettera non primitiva rappresentante una vocale susseguita dalla lettera n, e in questo caso si opina, che rappresenti le lettere e-in. cioè è entro.

Arm per arma - armi coll'ultima a elisa dal successivo o.

O rappresentante il verbo ho.

R rappresentante la sillaba re radicale di res, cosa.

Iuvato corrisponde a giovato, e forse a gioverà,

Tr per ter - tre: i, avete: um significante attorno, unito, opure u-e-in, ho in egli: pe esprime piede è.

Lo suesposte lezioni, e interpretazioni facilmente potranno essere migliorate con varianti, od in parte confermate con commenti: la interpretazione del nesso triempe riceve appoggio dallo stesso carme, poichè appunto sarebbero tre le circostanze in sepresse, per le quali si invocava di non tirar fuori le armi da fodero, la prima cioò, che il confine era salvo dai colpi, la seconda che venendo dato l'avviso, opure che essendo d'accordo, l'un l'altro chiamerà tutti, e la terza che sono già armati, e la terza che sono già armati,

#### ARTICOLO X.

Inscrizioni sopra terre cotte ritrovate a Calvatone, ed esistenti nel Museo patrio di Mantova.

1. In detto Museo esiste un mattoncino cunciforme pensile stato trovato a Calvatone nella provincia di Cremona, alto centimetri 13, largo centimetri 5 nella parte superiore, e centimetri 7 nella parte inferiore, grosso centimetri 4, e millimetri 2 nella parte superiore, e 5 al più nella parte inferiore nella parte superiore ne un foro nella grossezza, evidentemente costrutto al fine di tenerio pensile, e ondulante mediante filo. Nol Boltettimo di corrispondera archeologica dell'amo 1846 alla pagina 26 si accenna la esistenza di altri simili monumenti con eguale inservisione.

Sopra detta terra cotta evvi stampata in rilievo la inscrizione

A/T IOC VSFI XITE

Questa inscrizione si presenta traducibile nei modi seguenti:

I. a-ut-iocus-fixi-te; ha come giuoco fissai te;

II. a-v-ed-i-o-ce-v-esse-fo-i-ce-esse-i-ed-e; ha ho costrutto, va ho questo ho essere, foro avete questo essere avete costituito è.

III. Le ultime sei lettere possono anche interpretarsi fiz-i-ed-e; fisso va produce è, opure fo-i-ce-esse-i-ed-e, foro avete questo essere va produce è, cioè ondula.

Detto monumento va ad essere importante, perchà fa conoscere como i sacerdoti d'allora si valessero di oggetti di tale sorta nei loro tempi a spese dei credenti, che non intendevano quanto era scritto sopra essi, e perchò dalla analisi della inscrizione si ha manifesta la costituzione delle parole nel modo sinora esposto, risultando in ispecie sicuri il valore del verbo ha nella lettera a, il valore del verbo va nell'i di iocus, e l'analisi completa della stessa narola focus.

2. Altro mattoncino cuneiforme pensile, consimile al sudescritto, in poca parte mancante superiormente, ma in modo, che è rimasto quasi intero il foro per appenderlo. Questo ha stampata in rilievo la inscrizione

#### I · M · R M A R S

La prima lettera, cioè l' i rappresenta il verbo va, opure quello zete; la lettera mè interpretabile è entre; la r-presumesi rappresentare la parola res-cosa; la mi di mars si anniliza i-in, va entro; a, ha; r, res-cosa; s, essere: conseguentemente la insorizione si interpreta va è entro cosa, va entro ha cosa essere.

- 3. Frammento di altro mattoncino cuneiforme, consimile ai sundicati, consistente nella metà inferiore, e quindi mancanto la parte, in cui è a presumersi esistesse il foro per tenerlo pensile. Questo ha stampata in rilievo la inscrizione I-IMA7H. La lettera H si opina rappresentare un o chiuso significante sopra: la 3 rappresenta la voce fo significanto buco, foro; A, ha; M, è-m; I acete; I, va. Conseguentemente la inscrizione si interpreta sopra buco ha è entro acete. Va.
- 4. Una lucerna pensile, ciò desumendosi dalle tre equidistanti prominenze con fore esistenti mella parte superiore della lucerna stessa, giachò è manifesto, che i tre fori furono costrutti all'ogetto di farri passare dei illi per tenerla appeas. Nella parte inferiore ha stampata in rilievo la inscrizione SATVRNIMI, la quale si analizza 5, esse; A, ha; T, ed; V radicalo di ure "brusciere; NN, statua, o inagine, come in altre inscrizioni; 1, arete. Conseguentemente detta inscrizione in interpreta essere ha produce bruccia, statua (opure inagine) acete. Questa lucerna quindi sarebbo una prova, che sino da quei tempi, per lo meno anteriori all'era cristiana, er a stato introdotto l'uso di accendre lumi al onore ristiana, er a stato introdotto l'uso di accendre lumi al onore.

delle supposte divinità, o celebrità rappresentate da statue, o da imagini. Detta inscrizione si presenta anche interpretabile esse-atur-nin-i, essere ha incenso, statua (imagine) avete.

- 5. Lucerna non pensile colla inscrizione CRESCES, analizzabile ce-ur-e-esse-cc-e-esse, questo brucia è essere questo è essere.
- Altra colla inscrizione FIRMI interpretabile fo-i-re (opure ur)
  -e-in-i, fuoco acete cosa (opure brucia) è entro acete.
- 7. Altra colla inscrizione FORTIS analizzabile fo-re-ed-i-esse, fuoco cosa prodotto avete èssere. Potrebbe però la r rappresentare invece la sillaba ur brucia, e l'i potrebbe rappresentare egli.
- 8. Altra colla inscrizione NERI analizzabile in-e-ur-i, entro. è brucia avete, e forse in (negativo)-e-re-i, non è cosa avete, se si volle esprimere, che la lucerna indicava esservi un morto, uno, che ha cessato di vivere.
- 9. Altra colla inscrizione OCTAVI analizzabile o-ce-dan-i, ho questo sepoltura arete. La interpretazione di tao per sepoltura è stata suggerita dal greco taços significante sepoltura, e confermata dalla sua annlisi te-a-v, coperto ha sopra, opure te-a-fo, coperta ha fossa.
- 10. Altra colla inscrizione VBIANI, la quale si presenta interpretabile r-i-po-i-un-i, molta acet è piede egli compianto acet, salve le varianti, che fossero applicabili ai tre i coll'attribuira agli stessi il significato di egli, opure di acete. Altra interpretazione più ammissibile sarebbe quella v-i-p-n-in-c-in-i, molto acete è piede luce ha cutro acete, essendo sorta l'idea, che il secondo i rappresenti la lettera i, come in bianco corrispondente alla parola franceso biane, la cui il esprimente lu-luce fu permutata in i in italiano.
- 11. Nell'orlo di un frammento di bacino rustico è stampata la inscriziono Me-SEVERI. La interpretazione presentatasi sarebbe l'-in-c. Esse-2-e-e-re-t. In egli è. Essere è aqua è cosa avete; se cioè vi è entro cosa, questa è aqua, essendosi applicato al V il suono dell'o aperto, e il significato di aqua già esposto nella parte prima di questo libro.
- 12. Sopra coperchio di terra cotta, della circonferenza indicata dal diametro di circa 10 centimetri, e ad uso di coprire un vasetto, trovasi stampata in rilievo la inscrizione VAST BOD. Opi-

17

nandosi che la lettera smarrita fosse un's, opure un's si è conseguita la interpretazione ce-o-esse (opure re) -te-8-a-o, questo ho essere (opure cosa) copre molto ha ho, e forse copre molto ha sopra.

#### ARTICOLO XI.

#### Inscrizione bilingue di Pavia.

Nella città di Pavia sulla via Strada Nuova nel punto formante angolo col vicolo della Zecca esisteva una pietra di marmo rosso, sulla quale leggevasi

#### SYRINGISL B NOMINE ETRYSCYS

Detta inscrizione fu riferita erroneamente tanto nel libro Memorie istoriche di Paria, e sua territorio di Siro Severino Capsoni, quanto nel libro Sulle antiche lapidi Ticinesi di Pier Vittorio Aldini stampato in Pavia nel 1831, perchè in entrambi l'altimo I della prima linea è eguale ai primi due i della stessa linea, meatre in fatto manifestamente è più alto di detti due primi i, per cui rappresenta due i, e quindi è a leggersi Syringisitis e perchè in detto libro dell'Aldini prima della lettera L vedesi aggiunto un punto, il quale esiste benal, na non per effetto di scultura, e presenta invece una scabrosità casuale in una situazione non aprosita, come sarebbe alla metà del vano fra le lettere.

Due opoche sonosi prosentate nell'esaminare detta insorizione, quella cioè, in cui fu inciss la prima linea, e quella, in cui fu-rono incise le altre due linee sottoposte, essendo sembrati diversi i colori naturali delle lettere, e diverse le forme dei caratteri, per cui ritiensi, che molto antica sia la prima linea, e che le altre due linee, sobene anch'esse antiche, siano di un'epoca posteriore, nella quale non s'intendeva più cosa fosse scritto su quella pietra, ed esistendo molto spazio al di sotto, come usavasi nella presamibile vista di aggiungere in seguito altre massime, o leggi, siano state scolpite de due parole Nouine Etravesse significanti di fonue

Etrusco, probabilmente nella supposizione, che quella prima linea fosse il nome di un etrusco.

La inscrizione Syringisliib si analizza s-y-rin-g-i-s-liib, cioè esse-y-rin-ed-ce-i-esse-liib.

La lettera s rappresenta la parola esse, cioè essere.

L'y come l'o chiuso, significa molto.

La voce rin significa limato, liscio, stante che in greco rinh corrisponde a lima, e rinew a limare.

Il g è una lettera composta non primitiva costituita delle letere d-c, significanti in questo caso ed-ce, produce questo, e un tale significato viene confermato dal verbo latino gigno significante generare, produrre, poichè facendo genui nel tempo passato dimostra, che l'idea di producre è espressa dalla sola lettera g.

I equivale ad avete.

S vale essere, come sopra.

Lith ha ricordato da prima il verbo telesco lieben - amare, per cui erasi presentata in complesso la interpretazione essere molfo putilio produce questo avete essere caro; ma considerando che il greco leibu corrisponde al latino libo, e che entrambi significano spargere, versare, scorrere, si ò presentata l'analisi di litò, ul-i-i-è-pe, qualche va avete è piede, e no à derivata la persassone, che con detta inscrizione si è voluto sprimere essere molto liscio produce questo anete essere qualche va avete è piede: potrebbero però i due è avere entrambi il significato di va, opure uno di essi avere il significato di egi, o quello di avete, ma almeno uno dei due fi ha il significato di ega.

#### ARTICOLO XII.

Interpretazione di due inscrizioni mistiche.

In un amuleto esistente nel Museo Malaspina di Pavia leggesi:



La lettera « si opina rappresentare la lettera greca «, che promuncias ja, e la si ritiene talo essendo di forma greca anche le lettere A, M, N, N, T della medesima inserizione. Detta lettera « si ritiene non rappresentare la lettera etrusca » equivalente ad um », o alle lettere « h, perchè non vi corrisponderebbero dette lettere « A, M, N, N, T, T, la cui forma in etrusco sarebbe «, m, opure «, M, opure «, M, opure «), 4, v, opure «, M, opure «), 4, v, opure ».

Giò premesso la prima linea della inscrizione si interpreta i-gecisco-a fiscal-a-in-ed-a-ul-a-i-c-m-a-po-i-, cioò aute piede arce ha parla, prodotto ha entro, produce ha qualche, ha avete è, in egli ha piede avete è. La seconda linea è una ripitione della prima. Nella terza linea per la comissione della prima lettera a sinistra si ha il significato delle lettere rimanenti loro attribuito nella prima linea, e così di seguito ommettando le lettere ad una ad una sino all'ultima si ha il significato sopraesposto di quelle, che di mano in mano rimaneone.

La lettera m come si è osservato altrove, è una lettera composta, e in questo casò opinasi che rappresenti e-in, in egli.

La lettera C si è interpretata per fa - parla, ma potrebbe darsi, che si dovesse interpretare per fa del verbo fare, opure per fe - fede, opure per fo - fuoco.

Nel lessico latino di Egidio Forcelliff, altra volta citato è espoto sotto la lettera A il nesso di lettere abracadabra: questo in luogo di avere diminnito ad una ad una le lettere incominciando a sinistra, come in detto amuleto, le ha diminuite a destra pure ad una ad una, e ordinate como segue:

```
abracadabra
abracadab
abracadab
abracada
abracad
abracad
abraca
abrac
abrac
abrac
abra
abra
```

Questo nesso di lettere si interpreta ae-pe-re-a-ce-a-ed-a-èpere-a-, vale a dire ha è piede cosa ha questo ha produce ha è piede cosa ha. Levando l'ultima lettera a destra resta il significato delle rimanenti sino alla prima a sinistra, la quale rimanendo sola conserva il suo significato di ha.

La lettera b, como si è osservato nella prima parte, cioè negli studi sulla lingua umana, è una lettera composta, la quale in questo nesso si ritiene abbia il significato di è piede in ambi i luoghi.

#### SEZIONE QUINTA

#### Sulla fotografia delle inscrizioni

Lo studio delle antiche inscrizioni ha fatto conoscere, che non di raro sono stampate con errori anche nelle edizioni fatte eon lusso, perchè differiacono fra loro le varie stampe, o differiacono in confronto dei monumenti originali, sia per diversità di lettare, as per diversità di distance fra esse, sia per non essere percenta la loro posizione riguardo agli oggetti, od alle persone, a cui si riferiacono. Tali differenze importano una difficoltà, e talora la impossibilità a riuscire alla loro intelligenza, o nel tempo stasso l'avversione di studiarle per non consumare infruttocame tempo e fatica: d'altronde è difficile il sapere dove al 'presente si trovino alcuni originali per osservaril, e spesso è difficile il poter recarsi dovo si trovano.

Per la intelligenza di dette inscrizioni giova non di raro la presenza del monumento, potendo rappresentare idee relative a quanto ivi è scritto; inoltre bisogna contemplarli più e più volte in diversi tempi, accadendo spesso di penetrare nei segreti dopo la contemplazione di più anni. Il penetrare in tali segreti talora è impossibile senza l'avere veduti i monumenti, od almeno una fedele rappresentanza di essi; le incisioni non suppliscono, na a quelli, nè a questa, od almeno non lasciano tranquillo l'animo di chi le studia pel difetto surimarcato della inesattezza, o non sicurezza delle incisioni, e della stampa. Di più talvolta commenavere sott'occhio una serie di monumenti del medesimo genere, od aventi una qualche relazione qualtunque, sia di forme, di figure, di inscrizioni, di lettere, di epoca, o di altro.

Stante la invenzione della fotografia, per mezzo della quale si può avere una fedele imitazione di un oggetto, e stante detto

bisogno di avere sott'occhio i monnmenti, o nna fedele copia di essi, è venuta l'idea, che ciascun Municipio, o publico Stabilimento avente uno, o più antichi monumenti con iscrizione non latina, ma più antica, o non intesa, ne facia eseguire una diligente fotografia per distribuirne un esemplare a quei Municipj, o publici stabilimenti, dai quali venisse mandata la fotografia di altro dei monumenti suaccennati. In tale modo ogni città, o publico stabilimento col dispensare la fotografia dei propri monumenti otterrebbe una raccolta di fotografie di tutti, o di buona parte degli altri monumenti, e forse anche di qualche monumento sin ora non stampato. Così avvenendo, gli studiosi coll'avere sott'occhio le precise inscrizioni, e gli oggetti rappresentati, potrebbero ricevere quella impressione, che non di raro serve a comprendere quanto si è voluto esprimere colla scrittura, ritenuto essere in generale erronea la opinione, che le parole scritte siano i nomi dei defunti, dei fabricatori, degli artisti, degli artefici, o delle persone rappresentate nei monumenti stessi.

Attivando detto progetto i Municipi, o i publici Stabilimenti otterrebbero no solo il vantaggio di avere una raccolta di fotografie di monumenti, ma potrebbero conseguire anche quello di ottenero la spiegazione dei propri, e renderne così centuplicato il valore. È a tale fine dovrebbero essere fatte eseguire almeno varie centinaja di esemplari, onde ne rimanessero anche per chi ne volesse fare acquisto per studiarli, o per farne conseguire una raccolta al proprio passe, ritenuto, che fra detti monumenti sono a comprendersi anche quelli, che esistessero nelle chiese, nelle publiche vie, od altrove.

Prima di incominciare le fotografie dovrobbero essere prestabilite le norme da seguirsi in ogni luogo, onde conseguirne ovunque una raccolta uniforme, utile, e comoda, e non nn ammasso di earte irregolari.

Varie sono le grandezze dei monmenti, e delle lettere, per cui alenni monumenti possono essere fotografati al naturale, e questo modo per quanto è possibile, è a proferirsi; ma altri, convienc, siano fotografati più in piccolo attess la loro ampiezza, ed altri più in grande, onde possano essere più facilmente compresse le cose disegnate, le minute scritture, e le scritture dubie per imprecisioni, guasti sofferti, od altre cause. Ciò stante sarebbero a stabilirsi almeno quattro grandezze esterne delle carta fotografiche pel più comodo loro uso, e per la più facili loro conservazione in litri, in quadri, o altramente. Sembererebbe, che per le fotografie più piecole potrebbe essere stabilità la lunghezza di centimetri vontidue colla larghezza di centimetri quattordici, per altre la lunghezza di centimetri venti, per altre la lunghezza di centimetri venti, per altre la lunghezza di contimetri trentaquattro colla larghezza di centimetri quatto colla larghezza di centimetri quarta colla larghezza di centimetri quarta colla larghezza di centimetri quarta colla larghezza di centimetri ventotto, non escluso che possano occorrere, o convenire anche maggiori dimensioni.

Ogni fotografia potrebbe essere sopra carta, la quale abbia altrctanta carta bianca alla sua sinistra, se ciò fosse agevole, onde, volendo, la carta stessa possa essere cucita ad altre per farne un libro, o per serviro nella costituzione di un quadro, o per servire di coperta, sia alla fotografia stessa, sia alla attigua, o per farvi sopra qualche annotazione, o per altro uso, rimanendo libero di tagliarla a chi la ritenesso superflua, Sicome il numero delle fotografie andrà ad essere rilevante, così per evitare la confusione, o la dispersione di qualcuna di esse, potrebbe rendersi applicabile l'idea di ridurle come sopra in libri, o altramente unite in modo da renderne agevole la loro conscrvazione, e il loro studio: e sicome fra i modi vi sarebbe quello di tenerle in un così detto Album, e quello di tenerle unite a libro come sopra, così per un tale caso le fotografie non dovrebbero avere al di dietro alcuna lettera, o marca qualsiasi, ondo toccando l'attigua fotografia non avesse ad alterarla, e collocandone una per pagina, come modo più semplice, non vi sia il bisogno di frammettere una carta bianca, onde una fotografia non abbia a danneggiare l'altra.

A soopriro il segreto dello antiche iscrizioni può influire qualissia circostanza, che riguarda il monumento, e quindi può giovaro l'avere sott' occhio la loro grandezza. La fotografia sinora, per quanto credesi, non ha messo in uso la segnatura della citezza, e della tagripezza delle cose fotografate. Nel 1863 però u esperimento sulla altezza, e sulla larghezza dell'oggetto fotografato fu eseguito all'insaputa del fotografio nella fotografia del ritratto di chi serive questo articolo. Per effettuare detta segnatura, contempornacamente alla fotografia dell'oggotto, dovrebbero essere fatte delle aste in legno, o in metallo aventi le misure esterne suindicate, o quelle che venisconte dell'acciona dell'acci

La linea orizontale dovrebbe trovarsi di regola immediatamente sotto il monumento, o non lontana dallo stesso, poiché partendo le misure dall'angolo delle due linee, riescirebbe più agevole il concepimento delle dimensioni del monumento, e in ogni caso più facile il calcolo, che se ne volesse farc.

Detta asta verticale sarà collocata in modo, che i punti indicanti i centimetri siano distanti dal termine sinistro della carta almeno tre centimetri, e quella orizontale sia collocata in modo, che i punti indicanti i centimetri siano distanti anche essi almeno tre centimetri dal fine inferiore della carta, pichè due centimetri almeno occorrerebbero per il margine della carta, e uno costituirebbe lo spazio, in cui debbuno essere fotografate le parole relative al monumento, come in appresso.

Dalle aste come sopra disposte, l'uma al lato sinistro, l'altra sotto il monumento, si avrebbe nella fotografia la indicazione della quantità di centimetri dell'altezza, e della larghezza del monumento, quand'anche per effetto della fotografia venissero accresciute, o diminuti le materiali dimensioni del monumento, e dei contimetri; se la segnatura a centimetri non riesco chiara sarebbero ad unava ile asto a decimetri.

I centimetri sarebbero ad indicarsi con punti in rilievo a diritta dell'asta verticale, e con punti sopra l'asta orizontale: i decimetri sarebbero ad indicarsi colla aggiunta di un secondo punto pure in rilievo alla sinistra dell'asta verticale retro al primo

GRIBARDINL - Parte II.

punto, e colla aggiunta di un secondo punto soto l'asta orizontale in corrispondenza, e sotto al primo punto, di maniera che
un solo punto indicherebbe il centimetro, e i due punti indicherebbero i decimetri: se occorresse, o convenisse di segnare i metri,
questi potrebbero essere indicati da una lincetta in luego dei due
punti indicanti il decimetro: e a maggiore chiarezza nelle aste a
centimetri potrebbe essere applicato il secondo punto al decimo
centimetro, e in quelle a decimetri essere sostituita la lincetta ai
due punti del decimo decimetro, incominciando a computaril dall'angolo inferiore fornato dalle due lince, potrè così si verdeble acolpo d'occhio la quantità dei centimetri, e dei decimetri senza
bissezo di numeraril tutti ad uno ad uno.

Come si disse, le misure avrebbero principio dal punto dell'angolo inferiore sinistro costituito dall'incrociamento delle due linee,
e non farebbe difetto se le due linee non finissero a intero metro,
decimetro, o centimetro. Se il monumento, che fosse collocato nel
mezzo, non coenpasse tutta la harghezza, o tutta l'altezza delle
linee misuratrici, ciò non porterà difetto, potendosene rilevare
egualmento le misure a vista, o mediante compasso sulla stessa
fotografia ma gli oggetti fotografati, quanto più saranno vicini
alle linee misuratrici, sarà meglio per la maggiore facilità di
comprenderne le misure.

Nell'asta verticale dovrebbero essere scritte in una sola linea, ed occorrendo in due, in caratteri comuni a stampa, e semplici senza alcun ornamento, l'anno, in cui viene fatta la fotografia, il territorio, e la città, o il pacse, in cui esiste il monumento, il luogo in cui è esposto, o conservato, e il numero della fotografia di cui in appresso, come sarcbbe: 1869. Italia. Milano. Museo . . . . . 2, 1869. Francia, Parigi, Museo . . . . 7. Nell'asta orizontale dovrcbhero essere scritti in caratteri come sopra il nome dell'oggetto fotografato, cioè se vaso, tazza, lucerna, statua, lapide, specchio, pittura, od altro, e la materia, di cui è costituito, cioè se terra cotta, marmo, ferro, bronzo, rame, piombo, argento, oro, o quale altra materia, come sarebbe Vaso, Terra-cotta, I dati suindicati dovrebbero essere scritti nella lingua del paese, in cui si trova il monumento, e al di sotto, o al di sopra essere ripetuti in latino, o in italiano, o in francese; se esistessero in Italia sarebbero a ripetersi in francese, e se fossero in francese sarebbero a ripetersi in latino.

La folografia di un monumento dovrà rappresentare il momento nella sun interezza, potendo recar luce anche qualche lieve circostanza in apparenza di nessun valore: conseguentemente quand'anche si trattasse di una semplice inscrizione, è a fotografiara l'intero marmo, sebene molta parte di esso sia vuota, avendosi argomento di ritonere, che alcuno primitive inscrizioni contenessero qualche legge, o qualche massima, che venisse lasciato vuoto lo spazio per inoidervene sopra altre in avvenire, e che lo spazio vuoto in alcune fu poi occupato da posteriori inscrizioni.

Riguardo ai monumenti aventi più faciate, o di forma sferica, o fotografabili soltanto in più parti in causa della estensione della larghezza, o della altezza, o di entrambe, saranno a farsi le fotografie delle varie parti sulla medesima carta in quanto fosse combinabile, o altramente in più carte, in modo però che si scorga la correlazione fra esse. A ciò indicare si presenterebbe opportuno il collocare sopra il monumento un filo alla metà circa verticale, od orizontale del monumento se fosse a fotografarsi in due sole parti, e più fili se fosse a fotografarsi in più di due parti: tali fili risulterebbero anch'essi fotografati; il primo filo indicherebbe il punto, in cui arriva la prima parte dell'oggetto fotografato, e il principio della seconda parte, e così il secondo filo indicherebbe il termine della seconda parte, e il principio della terza parte, per cui occorrendo più di due fili ne comparirebbero due nelle parti di mezzo, o uno solo nella prima, e nell'ultima parte, a meno che il monumento per la sua rotondità, o per altra circostanza non lasciasse certezza sul principio della inscrizione, poichè in tale caso anche la prima e l'ultima parte dovrebbero avere il filo ad ambi i lati con alcune delle lettere delle parti attigue, precedente e susseguente. I detti fili per la loro sottigliezza non impedirebbero la completa lettura, poichè, restando fotografate le parti attigue al filo, il lettore vedrebbe nella prima parte le lettere, o la lettera, o la parte di lettera, o il vano, con cui deve incominciare la seconda parte, e nella seconda parte vedrebbe le lettere, o la lettera, o la parte di lettera, o il vano, con cui termina la prima parte, e incomincia la seconda. In detto caso di divisione in più parti sarebbero a fotografarsi al di sopra di ciascuna parte le parole Parte 1., Parte 2., o quella che fosse,

Rispetto ai monumenti imperfetti, o in parte guasti in modo

da lasciar sperare la loro interpretazione, sarebbe a farsi oltre la fotografia generale anche la fotografia speciale della parte al momento non leggibile, sia in forma più grande, sia col ritrarla alquanto dall'insu all'ingiù, o viceversa, o inclinata dal un lato, o inclinata dall'intro lato, o in varji di tali modi a seconda delle circostanze, poichè con tali diverse fotografie forse si potrebbe giungere ad una lettura giusta, o appressimativa.

Superiormente si è proposta la fotografia limitatamente ai monumenti riguardanti inserizioni non latine, ma più antiche; sarebbe però desiderabilo anehe di quelle latine, o greche simora non intese, sicome sarebbero il canto degli drradi, ed altre. Compito le suaccenante fotografia sarebbe a studiarsi se, ed qui medaglie, o monete antiche con inserizioni non intese sarebbe ad attivarsi il progetto di eseguirne le fotografie. Per queste però sarebbe suggerito, che previamente i musei si scambiassero i relativi clenchi, onde non fare doi duplicati infruttuosamonte, o con noco vantazzio.

Le proposte fotografie, qualunque sia la loro grandezza, dovrebbero essere accompagnate, ciascuna separatamente, da un foglio a stampa di quattro pagine, e queste della dimensione di centimetri ventidue di altezza, e quattordici di larghezza, nel quale fosse descritto il monumento fotografato, e la sua storia nei più minuti particolari colla esposizione delle circostanze qualsiansi relative allo stesso, e quindi indicate le sue dimensioni, la sua denominazione, cosa rappresenti, la materia, di cui fosse costituito, il suo colore, e se fosse di pietra, la qualità della pietra, il monte da cui presumibilmente fu tolta, più detagliatamente il luogo, in cui ora si trova, e dove fu trovato, o sia stato daprima, l'epoca del suo rinvenimento, o altramente da quanto tempo sia noto, giachè potrebbe giovare anche il conoseere l'origino del monumento stesso, o il conoscere d'onde siano derivate le materie, di cui è composto, essendosi veduti in luogo lontano fuori d'Italia dei monumenti di una materia cotta affatto diversa da quella in Italia, sebene portanti una inscrizione eguale a quella di monumenti italiani, per cui si è ritenuto, che siano stati fabricati fuori d'Italia. Inoltre sarebbero ad esporsi le interpretazioni date, e ad indicarsi i libri, in cui furono publicati, o qualcuno dei libri stessi: più potrebbe essere indicato il nome, il cognome, e il luogo del

fotografo, se questo lo volesse, ma tali indicazioni, come non necessarie, non dovrebbero far parte delle fotografic.

Si disse un foglio per esprimere l'idea di una earta avente quattro sole pagine, poichè queste in generale bastcranno pel rispettivo monumento fotografato, e abbisognandone di più potranno essere aceresciute di quattro in quattro, onde volendo possano essere ridotte a libri, o contenere la rispettiva fotografia, o esserne momentaneamente unita quella data serie, che interessasse allo studioso. La prima linea di detti fogli devrebbe essere egnale a quella scritta verticalmente sulla fotografia come 1869. Francia. Parigi, Museo... 7, la seconda linca dovrebbe essere eguale a quella orizontale della stessa fotografia, come Lucerna, Terra-cotta, e indi dovrebbe succedere in earatteri comuni la inscrizione fotografata: in tale modo sarebbe facile sia il rinvenire la fotografia, sia il farne degli elenchi sotto quei rapporti, che allo studioso potessero interessare. Detti fogli aecompagnatori dovrebbero essere scritti nella lingua del paese, in cui esistono i monumenti fotografati con separata, o unita la loro traduzione in francese, o pure in italiano; per quelli esistenti in Francia la loro traduzione potrebbe essere in italiano, e viceversa per quelli esistenti in Italia la loro traduzione notrebbe essere in francese: dette traduzioni sarebbero a farsi in fogli separati, se le quattro pagine del foglio non bastassero per la stampa nelle due lingue.

Si è detto, che le accemnate aste verticali, e orizontali dovrebero avere marcati in rilicvo i centimetri, e i decimetri, ma al fine di non dovre fare tante aste, quanti sono i moumenti, dovrebbero essere fatte in modo da introdurre, o farvi soprastare delle lettere, che cocorrono a formare le parele da fotografiari come sopra nelle aste verticali, e orizontali, lettere, che dovrebbero sporgere al pari dei centimetri, e dei decimetri dell'asta quanto possa bastare, perche ĝi uni, e le altre emergano chiari: in tale modo le aste colla semplice mutazione delle lettere potrebbero eservire per esceguire tutte le fotografie portate dalle dimensioni delle aste stesse, e con un'asta più larga, o con una seconda asta notrebbero essere e cursesse altre parole. O in più lingue.

Quanto si è superiormente esposto, non esclude che possono essere suggeriti dei miglioramenti, o delle varianti più applicabili, sicome sarebhe la fotografia a colori, semprechè però fosse per opera delle maechine e non per l'opera diretta dell'uome. Potrebhe anche essere talora consigliato il previo lavamento del monumento con aqua pura mediante spugna, onde la fotografia ricesa meglio, o piti esatta, ma sarebba da escludersi in modo assoluto 1.º la tintura delle lettere, 2.º la pulitura con fregagioni mediante spazuole a peli duri, dovendosi tusare soltanto spazuole a lunghi peli motto flessibili, e dovendosi limitare il pulimento al levamento delle tele di ragno, e al levamento della polvere non assimilata al monumento, o non aggregata al monumento stesse; 3.º il ristauramento delle rotture, o delle alterazioni, essendo facile che avvenga errore reale, od apparente, o occorrendo no poco studio per rilevare se una supposta alterazione lo sia di fatto, e motto meno se lo sia ner intere.

Da una delle città capitali di Europa, e in ispecie da Parigi, o da Berlino potrebbe partire la iniziativa della effettuazione del suaccennato progetto della raccolta delle fotografie delle antiche inserizioni. Sembrerebbe opportuna la eostituzione di una Commissione, la quale facesse eseguire i quattro modelli delle proposte aste a centimetri, e i quattro delle asto a decimetri colle lettero mobili, e i modelli a dopie linee per le fotografie, che ne abbisognassero per le indicazioni in due lingue; indi facesse eseguire alcune fotografie nelle quattro dimensioni, onde esaminarne il risultato, e procedere a quei miglioramenti, che dalla esperienza fossero suggeriti; poscia stabilisse lo norme da osservarsi nella città capitale, e in tutti gli altri luoghi per eseguire le fotografic, onde averle uniformi. Ciò fatto dovrebbe comunicare ad altra eittà capitale una copia delle norme adottabili insieme ad un esemplare delle otto diverse fotografie, e dello otto diverse aste coll'invito di prenderle ad esame, e indi di comunicarle quei miglioramenti, elie venissero reputati opportuni per qualsiasi rapporto.

Esaurito dette pratielie, e ottenuta una evasione qualunque, la Commissione dovrebbe stabilire definitivamente le norme, e le aste da usarsi, far stampare le norme stesse, e far eseguire le fotografie di aleuni monumenti; poseia spedire allo città capitali degli stati varj esemplari delle norme suaceennate, varj modelli delle otto aste, e un esemplare delle otto fotografie, onde venissero stabilite delle Commissioni, che curassero l'esecuzione del progetto, e onde avvenissero fra le Commissioni stesse quelle comunicazioni, che occorressero a detto scopo.

Fra le norme sarebbe suggerita quella, che ogni publico stabilimento, ed ogni privato notificasse alla Commissione della rispettiva città capitale la esistenza dei monumenti con inscrizione posseduti, indicasse le loro dimensioni, e dichiarasse se intenda di far eseguire le fotografie degli stessi, o se preferisca, che siano fatte da un fotografo della Commissione. La collezione di non pochi monumenti in alcune città, e nei musei suggerisce, almono pel più facile loro rinvenimento, che ogni città, o museo facesse segnare con un numero progressivo le proprie fotografie con un ordine qualsiasi, o senza alcun ordine, senza riguardo alle dimensioni, poichè lo prestabilire un dato ordine impedirebbe di publicare per le prime le più importanti, o potrebbero in seguito essere scoperti, od acquistati altri monumenti; il numero dovrebbe essere apposto, quand'anche vi fosse un solo monumento in un dato paese, poichè in seguito ne potrebbe essere scoperto, od acquistato qualche altro.

L'inearico ai fotografi eletti dalla rispettiva Commissione potrebbe convenire per la esattezza, ed uniformità delle fotografie, per la minore spesa, poichè dalla Commissione, o dai fotografie, per la minore spesa, poichè dalla Commissione, o dai fotografia, quant'altro occorresse, e potrebbe essere prefisso dalla Commissione il giro da farsi ai vari luoghi, e stabilire la spesa minima per ogni fotografia sconodo la sua dimensione, e secondo il numero degli esemplari di ciascuna, onde facilitare l'esecuzione del progetto, e l'eventuale loro acquisto da parte dei publici stabilimenti, o dei privati, ritenuto già che prima del loro pagamento debbano essere riconosciute per bene eseguite.

Sarebbe a stabilirsi la massima, che quelli, i quali ricevono una, o più fotografie di monumenti diversi, dovrebbero corrispondere colla trasmissione di altretanti esemplari di quelle di altretanti di propri monumenti, sia ai publici stabilimenti, sia ai privati, in quanto avessero un numero di monumenti corrispondente a quello ricevuto, non presentandosi aminissibile in generale la idea, che uno stabilimento dovesse daro un esemplare di molte fotografie in contracambio di alcune poche, perchè ciò potrebbe

riescire gravoso, ed essere di ostacolo alla effettuazione del progetto: in ogni modo però no cocorronano facilmente varie centinaja di esemplari, poiche dovrebbe essere lecito ai pubbici Stabilimenti di dimandare contro pagamento le fotografie non contracambiate con altre, ed essere eguale il prezzo di ciascona secondo la loro grandezza presso tutti i publici Stabilimenti, libero già l'aumento del prezzo verso quelli, che no cercassero l' a comisto per una seculazione commerciale.

La publicazione dell'elenco dei monumenti di ciasenaa città, o paese, fosse anche uno solo, e la successiva publicazione dell'elenco delle fatte fotografie, e del loro prezzo, faranno conoscere quali fotografie rimangano a farsi, e potrauno servire di norma ai publici Stablimenti, o ai privati a fare la dimanda di quelle fotografie, che loro mancassero, o pure soltanto di quelle di una data sorie: dette publicazioni potrobbero essere fatte anche dai giornali non scientifici, risguardando ciò l'interesse generale di varie Nazioni, e in ispecie dell'Italia.

Allo soopo di diminuire le spese, e di evitare l'accumulamento di inutili fotografie sarebbe ad evitarsi la ripetizione delle fotografie di quei monumenti, che fossero eguali ad altri esemplari esistenti presso altri stabilimenti, poichè a modo di esempio vi sono delle luocene aventi la medesima inscrizione, e anche affatto simili fra loro in ogni rapporto, ritenuto che sarebbero a fotografarsi i monumenti sebene aventi un'eguale inscrizione, quando per materia, per emblemi, per ornati, a altramente fossero diversi.

Le spese relative alla esceuzione di detto progetto sarebbero a sostenersi in tutto, o in parte dai Governi, dalle Provincie, dai Comuni, dai Publici stabilimenti, dai privati a seconda delle circostanze.

FINE DELLA PARTE SECONDA.

#### PARTE TERZA

#### Studi sulla ortografia italiana.

La lingua italiana, come ogni altra lingua, essendo una emanazione della natura, e non dell'artificio dell' mono, deve averdelle regole comuni a tutto le lingue, essendo tutto derivanti dall' uomo, e deve averne di proprie ad essa lingua italiana, senza escludere per altro, che alcune regole, sebene non comuni a tutto le lingue, possono essere comuni, o ad una data serie, od a varie di essa.

Il fatto, che anche i più illotterati parlano esatto il loro dialetto prestamente, e con sicurezza, esprimendo in modo giusto lo loro idee, e le loro sensazioni anche le più minute, persuade della inscienza dell' uomo nella formazione, e nell'apprendimento del proprio dialetto, vale a dire della propria lingua, a tutto ciò portato dalla forza della natura, senza per altro escludere, che alla formazione di alcune poche parole possa essere concorsa la intelligenza, o l'opera dell' uomo.

Qualunque sieno le cause, per le quali si introdussero degli errori di ortografia nelle soriture i taliane, è di fatto, che ora nella lingua italiana si scrive, e si stampa con molti errori di ortografia, e che riguardo a non pochi di essi basta l'avvertirli per riconoscerli.

GERRARDINI - PARTE III.

Quella lingua, colla quale debbono essere trattati tutti i rapporti sociali di una Nazione, debb'essere determinata, chiara, e facile: che tali requisiti siano necessari, o quanto meno possano essere molto utili, è una verità così manifesta da non abbisognare di adduzione di prove. I celebri Vincenzo Monti colla sua Proposta di correzioni, ed aggiunte al Vocabolario della Crusca stampata in Milano nell' anno 1828, e Giovanni Gherardini colla sua Lessigrafia italiana stampata in Milano nel 1843, opere ambedue pregevoli, dimostrarono, che nella lingua italiana sonosi introdotti degli errori. La necessità di depurarla emergerà da sè dalla dimostrazione della esistenza degli errori stessi. La utilità ne sarà la minore difficoltà di apprendere il leggere, e lo scrivere per la regolarità, che verrà stabilita, per la riduzione delle parole scritte in più modi ad un modo solo, e per le norme, che potranno essere date, desumibili dalla stessa regolarità, mentre ora non pochi hanno ripugnanza allo scrivere nel timore di rendersi ridicoli con errori ortografici. La convenienza pure lo esige, perchè non sarebbe dignitoso per la Nazione l'emettere leggi, in cui vi fossero patenti non pochi errori di ortografia, e il non provedere al toglimento degli errori introdotti nella propria lingua, Una osservazione meritevole di riflessione sembrerebbe quella, che sotto le grandi Nazioni si scrisse esattamente, e che quindi tanto più è a procurarsi di conseguire, e presto, detto scopo, o almeno un notevole miglioramento.

Ad alcune correzioni opporrassi l'uso di reputati scrittori, ma quando l'errore sarà dimostrato, l'autorità degli scrittori cesserà, e potrà essere addotta una tale autorità soltanto nei casi, in cui non si possa dimostrare con sufficiente evidenza il vero modo di scrivere una parola.

Le correzioni, che verranno proposte, si intenderanno applicabili alle parole, di cui parlerassi in modo speciale, e alle parole, che da esse manifestamente derivano; per quelle taciute potrebbero non essere applicabili certi principi generali, od abbisognare una spiegazione.

Sarebbe forse debito di chi scrive l'indicare gli autori antichi, e moderni, che per primi notarono non pochi degli errori, che verranno rimarcati, e il citare ad ogni osservazione se, e clui in precedenza l'abbia fatta, ma il lavoro riescirebbe talmente lungo da dover rinunciare alla publicazione almeno di parte delle proprie osservazioni appoggiate alla natura della lingua, non al solo uso degli scrittori; perciò si ommette di citarli, lasciando a chi sarà lo storico della ortografia l'indicarne tutti gli scrittori, le loro opere, e il loro merito.

Gli errori ortografici alterano il significato intrinseco delle parole, e conseguentemente è manifesto il bisogno, che gli errori stessi vengano riconosciuti sussistenti, onde introdurre nei libri, e nello scrivere le correzioni certe, e così rendere facile la lingua agli stranieri, e agli stessi italiani. La previa redazione dei dizionari, e degli elenchi di parole indicati nell'articolo quarantesimo della parte prima degli studi sulla lingua umana, e in ispecie la redazione di quelli risguardanti le lingue latina, italiana, francese, spagnuola, valaca, e sanscrita, renderà più facile la scoperta degli errori ortografici non trattati della lingua italiana, e la sussistenza, o meno degli errori già trattati in questo lavoro, e da altri studiosi. A ottenere detto intento sarebbe suggerito, che una associazione di studiosi, o singoli individui procedessero alla redazione dei dizionari, ed elenchi indicati nel sucitato articolo quarantesimo. e indi allo studio sugli errori sussistenti, o non sussistenti già trattati da altri, indi allo studio degli errori non trattati, a procedere alla esposizione dei motivi, che appoggiano la sussistenza degli errori, o la escludono, o la lasciano dubia: e compiti tali studi procedere alla redazione di un dizionario delle parole errate scritte, come ora è in uso, indi scritte di nuovo colla correzione. che venisse adottata, e coi segni già proposti per indicare le vocali aporte, le chiuse, le lunghe, le brevi, le pause, le s, e le z dolci, e le dure.

#### ARTICOLO L

### Della aggregazione di più parole.

La aggregazione di più parole in una parola sola non importa l'aumento di una consonante. Le parole sono i suoni rappresentanti le sensazioni avute, e le idee; queste nascono, e succedonsi in un intervallo di tempo più breve di quello, che è necessario per esprimere, o pronunciare isolatamente le parole stesse: dalla volocità della successione delle sensazioni, e delle idee nacque il bisogno della maggiore possibile prestezza nel proferire le parole, che le rappresentano, e dal sollecito pronunciamento di più parole ne derivò naturalmente la aggregazione di alcune in una sola. Se l'intervallo di tempo nel proferire più parole deve essere il minimo possibile, è evidente, che la loro aggregazione non importa aumento di una consonante, sia perchè aggiungendo una consonante si andrebbe a prolungare il suono della parola in opposizione alla eausa stessa della aggregazione; sia perchè infatti la consonante, ove è stata erroncamente aggiunta, non si pronuncia; sia perchè non presentasi alcuna ragione per appoggiare l'errore così introdotto in molte parole. D'altronde lo scritto dec rappresentare esattamente, per quanto è possibile, la naturale pronuncia, e ciò anche indipendentemento dalle ragioni intrinscehe, che lo esigono, desumibili dalla scienza della lingua umana. Se venissero proferite tutte le lettere dopie ora usate, come potrobbesi mai vantare per armonica la lingua italiana, se si dovrebbo sentire un continuo inceppamento, un'affettazione: ma la natura è superiore agli errori della pretesa cultura degli uomini, e mantiene i suoi tipi col mezzo dei dialetti, e degli indotti.

A sostenere l'uso delle due consonanti non può essero valido argomento l'addurre, che la dopia consonanto serva ad indicare la pausa delle parole, perchè se in alcune la pausa cade sulla vocale precedente le due consonanti, come in obbligo, pedissequo, proveido, in altre cade invece sulla vocale posteriore alle due consonanti, come in dabbene, giammat, overen

Detto aumento di lettere non può essere appoggiato nemeno allo scopo di distinguere la parola composta da altra egualmente scritta, ma di diverso significato, como sarebbe deli per it- de on deti plura di dote, perchè collo serivere dotti per it- do si va in opposizione agli elementi costituenti la parola stessa, ed inoltre non si evita l'inconveniente di avere una parola egualmente scritta, ma di significato diverso, essendovi dotti plurale di dotto. Anzi talora coll'aumento di una consonante si andrebbe a formare una parola eguale ad un'altra, mentre diversamente non avverrebbe, come in falti per it- fa con falti plurale di falto, e seconda persona singolare di faltare.

In ogni caso tanto per le pause, quanto per indicare i diversi suoni di alcune vocali, e di alcuno consonanti, o por indicare i diversi significati di parole egualmente scritto saranno ad usarsi quei segni convenzionali, che verranno adottati.

A sostegno maggioro di detto principio del non aumento di lettero per la aggregazione di più parole fra loro si la anche l'uso pratico della generalità delle aggregazioni sonza aumento di lettera, come nelle parole seguenti: antenato, capogiro, meco, nondimeno, oltrepassare, passaporto, pinnoforte, Piemonte, primogenilo, retrognardia, soltoporer, trecento, tricio, vierrè, ed altre.

Inoite non aumentano di consonanto le pavolo debellare, dicompare, e la litro incomisanti colla propositiva de; dibattere, dichiarare, ed altre aventi la propositiva pre; quelle che verranno nidicate in seguito, quando parlerassi delle parole precedute dalle prepositive contra, in, pro, ri, sopra, su, tra, e intra; i verbi in alcuni tempi, quando sono aggregati at cessi i pronomi lo, la, li, gli, le, mi, ti, si, ci, vi, ne, come amalo, temecala, serissegli, porsele, udisseni, goditi, diesci, datesi, fatteri, accaluna, accaturrisi,

Sicono l'applicazione di detta regola andrebbe ad ossere in oposiziono a quanto usarono, od opinarono reputati serittori, e aduna pratiea inveterata, mentre molto sono lo correzioni da caeguirsi per rimettere più possibilmente la lingua tilaliana nel suo atato naturale, e renderla più facile alle future generazioni, e agli stranieri, così tanto più interessa il dimostraro la sussistenza della regola stessa, e la convenienza di applicarla. A tale seopo si rimarca, cho la medesima regola non è propria soltanto della lingua tialiana, ma è comune ad altre lingue, ed almeno alle lingue latina, francese, spagnuola, greca, todesea, inglese, o valaca, per cui tanto più è da osservarsi.

A dimostrare la sussistenza dolla suripetuta regola in dette linguo si citano per brevità soltanto alcuno parole, e cioè

Della lingua latina le parole benedictus, bimestris, genuflexus, manumittere, omnipotens, tecum, ed altre.

Della lingua franceso lo parole: bienfaisant, celui, malefice, soumettre, vraisemblable, ed altre.

Della lingua spagnuola le parole: antecessor, beneficiar, girasol, otrosi, otrotanto, terrapteno, todavia, trecientos, od altre. Della lingua greca le parole: analogos - analogo, dialogos - dialogo, hemikyklos - semicerchio, karpozoros - fruttifero, neogenhs neonato, tripoys - trepiedi, ypo®hkh - ipoteca, ed altre.

Della lingua tedesca lo parole: Reyname - sopranome, Eheband vincolo conjugate, Freyland - republica, Redekunst arte di partare, Reischett - letto da viaggio, Ruhebett - letto di ripsos, Schneeball palla di nece, Schubmacher - calzolajo, Scefisch - pesce marino, zweufussia - pinede, od altro.

Della lingua inglese le parole: barefoot - scalzo , bargemanbarcajuolo, finedravo - cucire, horseman - cavaliere, likevise - parimente, seaman - marinajo , shoemaker - călzolajo , voholesome - salubre, ed altre.

Della lingua valaca le parole: afundu - profondo, defaimu - biasimare, indelungu - allungare, nebucurosu - non volontieri, necuratu - impuro, poimane - dopodimani, ed altre.

Conformemente quindi a detta regola sono a scriversi:

con un solo b: dabene, ebene, sebene, sibene, abenchè;

con un solo c: aciochè, chechè, chechesia, chichesia, ciochè, comechè, cosichè, dachè, giachè, imperciochè, imperochè, perochè, sichè, sicome;

con un solo d: dadovero, ladove;

con una sola f; sifatto, afinche;

con un solo g: colagiu, lagiu, quagiu;

con una sola l: alora, alorchè;

oon una sola m: framescolare, framettere, framezzo, framischiare, giamai, inframettere, nemeno;

con un solo p : dapoco, dapoi, dapoichè, daprima, dipoi, fraporre, epure, nepure, opure, sepure, trepiè, trepiedi ;

con una sola s: altresì, chechesia, chichesia, colasù, conciosiachè, conciosiacosachè, dasezzo, lasù, ognisanti, osia, osiano, pedisequo, quasù, stasera, tresette;

con un solo t: altretale, altretanto, fratanto, fratempo, infratanto, piutosto, sitosto;

con un solo v: davero, overo.

La correzione di buona parte di dette parole fu proposta anche nella lessigrafia del lodato signor Gherardini.

Inoltre senza aumento di consonante sono a scriversi i pronomi lo, li, la, le, mi, ti, si, ci, vi, ne, quando sono aggregati in fine ai verbi, come dalo per lo-dà, fali per li-fa, sala per la-sa, sule per le-ad, dire per le-ad, fali per le-amò, sulla per la-mò, lement per ne-ra, fane per ne-fa, amolo per lo-amò, sulla per la-udì, lementì per li-tenerò, parlocì per le-parlò, erderai per le-adrò, chinasi per si-chinà, dedorne per ne-cerò; altretanto dicasi degli avverbì ci, vi, sarnet per ci-sara, andocò per per-andò; e rispetto all'avverbio vi anche quando rovasi unito a su, per cui è a scriversi suvi, come scrivesi quiri, e non suveri col v raddopisto.

Non à ammissibile il qualunque argomento in contrario, che si volesse opporre per indicare la loro passa, od un sunon diverso da altre parole, poichè primieramente non deve essere alterata la ocsituriane intrinseca delle parole, secondariamente perchè i segni ortografici, già in uso, o da stabilirsi possono supplire per la regolare lettura, e in ogni case, perchè quante volte la chia-rezza del dire lo esigesse, sarebbe ad ommettersi l'aggregazione, e a far precedere i pronomi ai verbi: il non aumento di lettere nella aggregazione del pronome gli coi verbi, oome digli, cercogli, porteragli, concorre a dimostrare la erroneità dell'anzidetto aumento delle lettere degli altri pronomi.

Procedendo alla applicazione di detta regola, e contemporaneamente alla dimostrazione semprepiù persuadente della sua sussistenza si passa a parlare in modo speciale di altre parole.

Nel vocabolario italiano publicato a Napoli dalla tipografia del Tramater leggonai le parole contrababilane, contrababilane, contrababilane, contrababilane, contrababilane, contrababilane intercologo, contraceare, contrabilare, contraceare, contraceare, contraceare, contraceare, contradiore, contradiore, contradiore, contradiore, contradiore, contradiore, contragliore, contragliore, contragliore, contragliore, contragencio, contramparale, contrapparale, contrapparale

perchè alterercibe il significato di ciò, che si vorrebbe dire. Quindi saranno a scriversi con consonante semplice tutte le parole suindicate e le altre incomincianti per contra , e sarà da adottarsi l'uso di scrivere contraabbassare, contraabbattere, contraaddire, contraapporre, contraavvenire, quando si vogliano esprimere le due idee di contra, opure contro, e abbassare, abbattere, od altra parola incominciante per a con due consonanti eguali di seguito. Però sono a ritenersi escluse le parole contrattare, contrattile, contratto, poichè sono composte di con, e trattare, trarre, e conseguentemente la consonante dopia non deriva dalla aggregazione delle due parole. L'errore di scrivere contradditorio con due d in luogo di uno, e con un solo t in luogo di due, derivando da contradictorius, e quello di scrivere contravvenire, e contravvenzione con due v. ad onta che essi siano stati osservati nella ricordata lessigrafia insieme alle altre parole aggregate alla parola contra, tuttavia durano entrambi anche nel foro, e perciò trovasi di rimarcarli in modo speciale.

Sempre all'oggetto di comprovare, o persuadero viemaggiormento la sussistenza dei rimarcati errori si osserva, che non è usata la dopia consonanta nelle corrispondenti parole latine controdictore, cont

È stato introdotto l'errore di aggiungere un'n a molto delle parole incominenti colla silhaba in, e susseguite per aggregazione da altra parola incominciante per vocale contra il significato intrinseco delle parole stesse, mentre molte furono scritte giustamente, come inabite, inabitabite, inaminissibite, ineguate, inopita, inutile, inarcare, inargentare, inoltre, inumidire, ed altre procale, perchè, quando trovasi aggregata a altra parola incominciante per n'a giusto l'uso delle due n, come in inutaci, neste, inuncente, innominate, timocone, innocare, inmanerceole. Per la già ripetuta regola saranno quindi a scriversi con una sola n, e non con due le parole inamicare, inante, inante, inenti, interarvabite, inescare, inorridire, ed altre, i parole imarcate nella lessigrada come giustamente scritte con una

sola n , inabile, inabitabile , inaccessibile , inacetare , inacetire , inacutire, inagrare, inagrire, inalidire, inalterabile, inamabile, inamarire, inamendabile, inappellabile, inappetente, inargentare, inarrivabile, inarticolato, inasinire, inaspettato, inaudito, inudito, inavarire, inavveduto, inavvertenza, inequaglianza, inessicabile, inimaginabile, inimitabile, inirascibile, inodorabile, inopinato, inorpellare, inubriacare; quelle rimarcate come crroneamente scritte con due n inacerbare, inacerbire, inaffiare, inagrestire, inalbare, inalberare, inalzare, inamidare, inanimato, inaridare, inaridire, inarsicciato, inasprare, inasprire, inaurare, incbriare, inobediente, inondare, inorare, inostrare; ed anche quelle per le quali nella stessa lessigrafia è proposto l'uso di due n, non ammettendosi di scrivere con due n inabissare, inalveare, inamare, inamarsi, inamistarsi, inamoracchiarsi, inamorare, inannellare, inanimare, inanimire, inanzi, inappassionare, inaquare, inarborare, inarcare, inarenato, inarpicare, inaspare, inastato, inaverare, inerpicare, inocchiare, inoculare, inodiare, inodorare, inoliare, inoltrare, inuggiolire, inurbarsi, inuzzolire, perchè le due n in fatto nel comune parlare non sono pronunciate, e non sono da usarsi, stantechè sarebbero non conformi al significato intrinseco delle parole stesse, e introdotte senza ragione in opposizione allo tante altro di una eguale costituzione scritte con una sola n. La aggregazione della prepositiva in alle parolo abissare, alveare, e successive è manifesta, come lo è in incanalare, incarnare, incassare, indossare, infilare, inverdire, invigilare. La distinzione fatta di inannellare dare la forma di annello, e innannellare, mettere nell'annello, di inaquare per adaquare, e innaquare per mettere aqua entro altro corpo, di inarcare dare la forma di arco, o piegare ad arco, e innarcare mettere in arca, ossia nello scrigno, di inoliare mettere nell'olio, e innoliare ungere coll'olio, di inurbarsi diventare città, e innurbarsi mettersi dentro la città non regge, poichè inannellare, inaquare, inarcare, inoliare, inurbarsi con una sola n esprimono ambedue i significati loro attribuiti, o non reggono nepure le distinzioni di inamabile in significato di non amabile, di inamare prendere coll'amo, e inamarsi, cioè amando immedesimarsi colla cosa amata, perchè in inamabile l'in è negativo, e nelle altre due parole non è negativo, ha un eguale significato in entrambe, ed è a supplirsi con altre parole, o proposizioni nel

caso che potesse insorgere dubio nel discorso, o nello scritto sul significato delle narole stesse, o delle loro derivate, o di quelle aventi un'eguale derivazione. Nè è ammissibile la distinzione fra inanimato, non animato, o innanimare, o innanimire per mettere coraggio, inodorabile non odorabile, e innodorare far penetrare un odore in una cosa, essendo l'in negativo nelle prime, e non nelle seconde, per cui è a ripetersi quanto sopra è detto di inamabile, inamare, inamarsi. Si presenta poi dopiamente erronea la proposizione di scrivero inarrare in significato di narrare-raccontare. e innarrare in significato di incaparrare, perchè inarrare è a scriversi innarrare con due n. cioè in-narrare, narrare entro un dato luogo, o sopra una data cosa, e innarrare è a scriversi con una sola n esprimendo in-arra-are, cioè entro-arra, di caparra parlare, o agire. Se per alcune delle suindicate parole opinasi per l'uso di una sola n. e so conviensi, che la parola nudità sia preferibile a quella di innudità, quando si voglia esprimere la sola idea di nudità, non conviensi però, che innudità sia a scriversi con una sola n essendo manifesta la sua composizione di in, e nudità, come la composiziono di ignudo è quella di innudo.

Ad appoggiare viepiù la proposta correzione si citano alcune parole latine corrispondenti alla costituzione delle sumentovate, e scritte con una sola n, como sono inacerbo, inalbo, inaresco, inoculo, inundo, e si aggiungono lo francesi inadmissible, inarrivable, inattendu, inéligible, inoculer, inodore, inoui, le spagnuole inabil, inacessible, inadvertencia, inanimado, inefable, inesperado. inevitable, inusitado, le inglesi inability, inaction, inaudible, inefficacy, inodorous, inoffensive, inumbrate, inurbanity, e le valache inaintea - avanti, inaltu - inalzarsi, inapoi - indietro, Tutto ciò stante non puossi convenire nell'opinione esternata nella citata lessigrafia alla parola in sotto il numero sesto di raddopiare la n inanzi a vocale tutte le volte che l'in ha forza internativa, immissiva, poichè sarebbe un ripctere la preposizione, quando in fatto il significato della parola non lo ripete, nè è ammissibile, che si abbia ad usare la seconda n come segno indicante la maggior forza, con cui è a proferirsi la parola, perchè se ciò sussistesse, sarebbe ad usarsi un segno ortografico, e non una lettera, e perchè in fatto poi una talc maggiore forza non si usa nella naturale pronuncia.

La prepositiva ri esprimente di nuovo non importa nemen essa l'aumento di un'n nelle parole, alle quali viene aggregata, e sono a scriversi con una sola n, e non con due le parole rinafflare, rinalzare, rinamorare, rinasprire, rinocare, rinumidire cquivalendo esse a di nuovo inaffiare, inalzare, inamorare, inasprire, inocare, inumidire, e sono pure a scriversi con una sola n rinavigare, rinegare equivalendo a navigare, e negare di nuovo. In quanto poi a rinovare, e rinovellare sono a scriversi con una sola n per esprimere di fare una cosa di nuovo, e saranno a scriversi con due n per esprimere di fare nuove innovazioni; e altretanto è a dirsi di rimarginare da scriversi con una sola m, quando si voglia dire marginare di nuovo, fare di nuovo il margine, e da scriversi rimmarginare con due m, quando si voglia esprimere l'immarginare di nuovo. Opinerebbesi per altro, che fosse abolito del tutto l'uso delle due n nella detta parola rinovare, e delle due m in quella rimarginare, e chi scrive dovesse esprimere con altre parole la idea di nuovamente, e dire, o scrivere di nuovo innovare, di nuovo immarginare, o sostituire alla espressione di nuovo altra espressione equivalente come nuovamente, replicatamente, altra volta,

Nella lessigrafia, cioè quella sucitata del signor Gherardini, opinati in generale per l'uso di una sola m, e si adottereb pormunarginare in luogo di rimmarginare, ma per esprimere la idea di immarginare nuocamente non trovasi di declinare dalla proposta di ommettere tauto rimmarginare, quanto rammarginare, e di usare invece immarginare, con aggiunta mediante altre parole detta idea di ripetere la operazione dello immarginamento.

Anche la prepositiva pro aggregata ad altra parola non produce ammento di lettra, come nelle parole procedere, produmer, proclire, processole, procreare, produrer, profino, professor, proficio, proficio, profito, profino, profino, progenie, progetto, progresso, prolugo, prolingare, promettere, promiscio, prominiorio, promovere, promipote, pronome, promunicare, propadare, propenso, proporer, proporsione, propugnare, prorospere, prospesso, proporer, proporsione, propugnare, prorospere, prospesso, proportendare, provinciae, processore, prosto Dipus bestivesi provistionio con due e. Una tale parola deriva manifestamente dal latino provideo, e la parola providentia leggesi con un solo o anche sulle antiche monete romane. Nel dizionario delle sette lingue di F. Ambrogio Calepina stampata a Venezia nel 1632 dal Gueriglio alla parola provideo leggonsi procedere, provisione, proceditore con un solo v: un tale errore di scrivere proceedere, proceedimento, procetdo, procedenza con due ve fur rimarcato anche nella lesgrafia sino dal 1843, e, cosa singolare, anche oggidi stampasi proceiziori con due v.

A dimostrare che sono a scriversi con un solo r le parole procedere, procedimente, proceditore, procedulo, providenza, provido, improvido, proxistonale, proxistone, improviso, precisorio, provisoria, provisto, sprovisto, c le altre parole da esse derivanti, si citano le latine procedente, proviston, proviston, provisor, processo, le finacesi procedence, proviston, procisonal, le spagunulo procete, procededo, providencia, provido, prosion, lo inglesi to provide, providence, provident, proviston, processional,

Conseguentemente alla proposta correzione di provedere, e suoi derivati è da abbandonarsi anche l'erroneo uso di due consonanti nelle parole procuva, procurare, profilo, provenire, e proferire in significato di pronunciare.

La parola sopra aggregata ad altra parola non produce nemeno essa aumento di lettera, e se dopo ne seguono due consonanti eguali, ciò deriva dall'essere così costituita la parola aggregata a sopra, come sono accadere, accennare, accigliarsi, addotto participio di addurre, aggiudicare, aggravare, arrivare, assegnare, ed altre, ma altramente è erroneo l'uso delle due consonanti cguali. Sono giustamente scritte con due consonanti eguali: soprabbuono quando deriva da sopra - abbuonare, ma è a scriversi con un solo b, quando significa più che buono; sopraddentare composto da sopr'addentare, ma sopradente è a scriversi con un solo d esprimendo sopra - dente; sopraddetto quando significa sopra - addetto, ma è a scriversi sopradetto quando vuol dire detto di sopra; sopraffare in significato di un ulteriore affare, ma sarà a scriversi soprafare con una sola f, quando esprime fare di più, o di sopra; sopraggiungere in significato di sopra - aggiungere, ma sarà a scriversi sopragiungere in significato di sopra - giungere, sopra - arrivare; soprammesso per sopra - ammesso, ma con una sola m sopramesso per sopra - messo, sopra - collocato; sopratparer per sopra - apporre, un sopraporre per porre sopra, soprappreuder per sopra - apprendere, un soprapendere per sopra - prendere; soprapprofondare per ulteriormente approfondare, un sopraprofondo per espituere più profondo; soprassatuare per sopra - assatare, un soprasaltare per saltare sopra; sopraveenire per sopra - accenire, un à a seriversi sopracenire con un solo v quando vuolis esprimere che eines sopra.

Sono dunque a ritenersi scritte erroneamente con dopia consonante, ed a seriversi con una sola: sopracarico, sopracarda, sopraciglio, sopracitato, sopracoperta, sopradotto per molto dotto, sopratino, soprafolero, sopramieratio, sopramistra, sopramoto, soprantierale, sopramone, sopramierario, sopraparto, soprapiti soprasoma, sopratetto, sopratitto, sopraedere, sopraegifare, sopraento, sopraecetes, sopracierre, sopraeolore, e coel tutte lar parole, che disaggregate da sopra non sono a seriversi con due consonanti eganli.

Quanto si è ora osservato riguardo alle parole aggregate incomincianti colla parola sopre à a diria anche per quelle incomincianti colla parola sorra, e quindi è da scriversi sorraggiumpere, sorrammettere, sorragporre, e simili, quando le parole aggregate a sorra siano sertite con due consonanti eganti, e altramente sarà a scriversi con una sola consonante sorragiungere, sorrametere, sorragorre, e simili. L'opinione sopra esternata riguardo alle parole incomincianti da sopra, e sorra non dissente dalla citata lessigrafia.

Anche la parola su avente il significato di sopra non produce mai aumento di lettera, come succiulto, succitato, sudelegato, sudetto, sudistinguere, sudicidere, sumentonato, sumenzionato, sumeramento, suposto, suricirato, sumuneratio, supposto, surricordato, surricordato, surricirato, sumuneratio, surposto, surricirato, survigirato, sutripirato, con superato del superato del superatorio del supera non seguono mai due consonanti equali, che invece in quelle susseguito da due consonanti, la prima rappresenta il 8

di sub, e questo indica sotto, come in fatto è nelle parole suddividere - sottodividere, suddiacono - sottodiacono, e così suffungio, suggerire, supplicare, supplire, supporre, oltre tante altre. Non ostante però la chiarezza, e sussistenza della distinzione soprafatta è costante l'uso di scrivere con dopia lettera succitato, e suddetto per sopracitato, e sopradetto.

Quasi tutte le parole aventi la prepositiva tra sono scritte, e giustamente senza il raddopiamento della consonante, con cui incominciano le parole ad essa aggregate, come traballare, trabuono, tracaro, tracotto, trafigere, traforare, trafugare, tralasciare, tralianare, tramandare, tramezzo, tramontare, tramutare, trapassare, trapelare, trapuntare, trasalire, trasagnare, trasudare, travagliare, travasare, travedere, traviare, travisare, travolgere, e anche nel citato vocabolario stampato in Napoli alle parole trammettere, trapporre, trapportare, traveggole scritte con dopia consonante è detto di doverle scrivere con una sola. Invece le parole trappeto, trassinare, traggere, traffico, trattenere sono scritte con dopia consonante, ma riguardo alla prima vuolsi la sua origine dal greco trapeton scritto con un solo p, riguardo alla seconda incerta sarebbe la sua formazione, e il suo significato, quando non fosse quello di trascinare, riguardo alla terza derivante dal latino trahere-trarre non presentasi ragione di convertire la h in due g, mentre nella formazione di trarre sarebbe convertita in un'r: rispetto poi alle altre due è chiara la loro derivazione da tra e facere, tra e tenere, per cui regge la norma generale del non aumento di lettera, e per soprapiù riguardo alla parola traffico si ha l'uso costante del non raddopiamento della f nelle parole benefico, malefico, bonifico, certifico, fruttifico, magnifico, proficuo, nelle paróle latine coeficere, deficere, e nei verhi beneficare, bonificare, magnificare, e simili.

Sono quindi a seriversi trafico, e trattenere senza raddoțiamento di lettere, e inoltre per quanto fu già ripetuto sono a seriversi con una sola consonante anche intratenere, e intraciglio, sicome composti da intra e tenere, da intra e ciglio. In quanto poi a intramunezzare, intrapporre, cintratenerie reggerebbero le due consonanti, quando si volesse esprimere intra—ammezzare, apporre, aceenire, ma si dovrà usarne una sola, quando si volesse esprimere intra—ammezzare, antiquita esprimere intra—nezzare, prevente. A togliere ogni ambiguità

si opina, che nel primo osso sia a soriversi intraammetzare, intraapporve, intraavenire, opure sia ad esprimersi altramente I idea espressa dalle parole stesse. Anche nella lessigrafia si opina per l'uso di una sola consonante in generale, e in ispecie nelle parole trafico, tramettere, traporve, intraporve, intradanto, tratemere, intratentere, intracente, e tracegoide.

La parola abbietto derivata dal latino abjicio, detta abject in francese, e in inglese, è composta di ab, e di jetto: la sua aggregazione è manifesta, e nessuna necessità presentasi di aggiungere un secondo b, che ne altererebbe il sonso, e che in fatto non si pronuncia: injetture, popicto, rejetto, adjacente, coadjuente confermano come la aggregazione di jetto ad altra parola non importi aumento di lettera, e quindi sono a seriversi abjetto, dipietare, abjetiure, abjetiure, alori con un solo b.

Scrivonsi con dopia consonante oblijetto, subbietto, addiettiro, abbiverare, ma anche un tale uso è erroneo, giachè la lore formazione è il frisultato di objetto, subjetto, adjettiro, aggetto, soggetto, aggettivo, colla conversione del b. e del di ng. e colla mutazione del ji ng. o musase coal la dopia consonante sicome estranea alle parole stesse: confermano il bisogno di scrivere tanto esse, quanto i loro derivati con consonante non duplicata le parole latine objectus, subjectus, adjectivas, le francesi objet, subjet, adjectif, le spagnuole objeto, subjeto, e le inglesi object, subjeto, subjeto, e le inglesi object, subjet, adjectif, les pagnuole objeto, subjeto, e le inglesi object, subjeto, adjectif, les pagnuole objeto, subjeto, e le inglesi object, subjeto, adjectif, les pagnuole objeto, subjeto, e le inglesi object, subjeto, adjectif, les pagnuole objeto, subjeto, adjectifo, subjeto, adjectifo, subjeto, adjectifo, subjeto, adjectifo, adjectifo, subjeto, adjectifo, adje

Anche la parola abbjurare con due b composta di ab-jurare è erronea per quanto è stato sopra detto, e quindi è a scriversi abjurare con un solo b, come il latino abjuro, il francese abjurer, e l'inglese to abjure.

Nelle parole abervare, abolire, abrogare, abusare hassi argomento per ritenere, che detta prepositiva ab nella sua aggregazione con altre parole non importi aumento di lettera, come si è sopra osservato in abjetto, e abjurare. Espure serivonsi con due b abornare, abborninio, abbondare, abbornire, abornario, abornare, abornario, abornare, abornario, abornare, representativa de la composta di ab-ominare, ab-undare, ab-hor-rere, corrispondenti alle francesi abonder, abborner, alle spagnuole abunder, aborrecer, alle inglesi to abound, to abominate, to abhor. Riportandosi a quanto fu già ripetuto sono quindi a seriversi con un solo b abundiare, abondare, rabondare, aborrie, non trovandosi

nemeno rapporto a quest'ultima un motivo sufficiente di convertire la h di horrere in un secondo b, giachè la h non sarebbe rappresentata da una consonante in altre parole come in aderente, inverente, coerente, inoneroso, inumano, inumidire, subasta.

Con due 6 serivonsi obbedire, obbligo, obbligo, obbliquo, obbliquo, obbumbrare: l'aggregazione della prepositiva ob con edire, latore, ligo, lio, liguo, umbrare è certa, e quindi è applicabile la norna generale, che la aggregazione di due parole non produce aumento di lettera, e che perciò debbonsi serivere con un solo è confirmemente anche alle latine obedio, obtator, obtigatio, obtiero, obtiquus, obumbrare, e a quanto superiormente si disse sulla parola objetto.

L'errore dei due b in abjetto, objetto, objettico, abjurare, abominare, abominio, abondare, rabomdare, aborrire, obedire, oblatore, obligo, obliquo, e obumbrare, e così anche quello dei due d in adjettico era già stato rimarcato nella lessigrafia.

Nel proferire gli avverbj abbasso, abbastanza, addio, addietro, appena, appie, appiedi, appieno, appiombo, appoco, apposta, appresso, appunto, dabbasso, dappiedi, dappresso, davvantaggio, comunemente parlando, non si pronunciano le due consonanti, e sembra che erroneo sia il loro uso. La loro costituzione di natura italiana, e non derivativa riguardo ai primi avvenne dalla aggregazione di a-basso, a-bastanza, a-dio, a-dietro, a-pena, a-piè, apiedi, a-pieno, a-piombo, a-poco, a-posta, a-presso, a-punto, e non di ad-basso, ad-bastanza, ad-dio, ad-dietro, ad-pena, ad-piè, adpiedi, ad-pieno, ad-piombo, ad-poco, ad-posta, ad-presso, ad-punto, stante la circostanza che le parole bastanza, dietro, e presso non sono di forma latina per ritenere applicata ad essi la prepositiva latina ad; riguardo agli altri avvenne dalla aggregazione di dabasso, opure da-a-basso, opure di-a-basso, e così per dappiedi, dappresso, davrantaggio. A sostegno di una tale opinione si ricorda essersi già proposta la correzione per le parole dabene, dachè, dadovero, dapoi, dapoichè, daprima, dasezzo, davero, e rimarcasi che in francese scrivesi adieu con un solo d, e che dicesi vagli a fianco, vagli a dietro, senza che si pronuncii, od occorra duplicare la consonante susseguente all' a.

La parola antesignano trovasi usata tanto con due, quanto con una sola s, mentre corrisponde al latino antesignanus scritto con una sola, e mentre è evidente la aggregazione di ante con signanus; sarà quindi a scriversi sempre con una sola s.

Non meno evidente è la aggregazione di Domineddio, e gabbaddeo, e la conseguente erroneità nello scrivere tali parole con due d.

Stámpasi messere in significato di me-sere, mio sire, e quindi si aggiunse croneamente un's forse introdotta, onde indicare che la s era a pronunciarsi durzi, quand'anche però fosse stata aggiunta a tale fine, lo sarebbe in opposizione al significato intrinseco della parola, e sarà ad introdursi invece una distinzione fra la s da pronunciarsi dolce, e quella da pronunciarsi durz.

Fra le molte parole incomincianti colla parola para trovasi erroneamente scritta la parola parasito coi suoi derivati, essendo stata scritta con due s, mentre è l'aggregato delle due parole greche para, o sitos; infatti con una sola s scrivesi in greco, in latino, in francese, in spagnuolo, e in inglese, e un tale errore era stato rimarcato anche nella lessigrafia.

Dopo le osservazioni sin qui fatte sulla verità del principio, che l'aggregazione di due parole non produce aumento di lettera, e sui molti errori introdottisi nella lingua italiana in opposizione al ridetto principio, riescirà meno incredibile, che sia erronco lo scrivere con due l le parole aggregate dello, delli, dell', della, delle, allo, alli, all', alla, alle, dallo, dalli, dall', dalla, dalle, nello, nelli, nell', nella, nelle, sullo, sulli, sull', sulla, sulle, ma tuttavia è un errore introdotto, qualunque siane la causa, il modo, il tempo, essendo manifesta la aggregazione di de-lo, de-la, a-lo, a-la, da-lo, da-la, ne-lo, ne-la, su-lo, su-la: l'uso delle due l in collo, colla, pello, pella è giusto, in quanto che le prime delle due l' rappresentano la n di con, e la r di per in causa della permutazione di lettere avvenuta per esprimere più prestamento le due voci aggregate, ma per le altre parole suindicate non vi è ragione di aumentare una lettera, e l'uso, quando è manifestamente erroneo, non costituisce in sè solo sufficiente titolo di conservarsi.

A persuadere della erroneità surimareata, e della conseguente necessità di toglierla si rimarea prima di tutto, che anticamente si usò più spesso una sola l'a leggendosi nelle Terze rime di Dante publicate colla edizione di Venezia dell'Aldo del 1502 nel secondo, e terzo canto dell'Inferro. Da le faticho loro: et io sol uno. Si del camino, et si de la pietate. On'à principio ala via di salvatione. L'amico mio, et non de la ventura . De l'altre no, che non son paurose . Ch'usci per to de la volgare schiera . Su la fiumana, ove il mar non ha vanto . Curan di te ne la corte del ciclo . A le vere parole che ti porse . Per mes i van le activi che celle . Et poi che la sua mano ala mia pose . Mi mise dentro a le secrete cose . Ne le tencher e terre in caldo , e'n gelo . L' un appresso de hiltra, in fin che 'l ramo 'Vede ala terra tutte lo sue poglis. In dette citationi si la sempre l'uso di una sola l, e un tale uso puossi vedere in altri versi dello stesso autore, od anche in altri libri antichi. A confermare viepiù la erroneità delle due l'accorrectebe l'uso di servieve con una sola in francese de la, a la, de l'ami, à l'ami, de l'ame, à l'ame, e in spaguolo de lo, a lo, de los, a los, de las, a la, de las, a las, de las, a las de las, a las de las, a las, de las, a las de las, a las, de las, a las de las, a las de las, a las, de las, a las de las, a las, de las, a las de las

La sussistenza del trattato principio, e la alterazione del significato intrinseco delle parole, che ne deriverebbe dalla inosservanza del principio stesso risulta viepiù manifesto dagli studj sulla lingua umana.

# ARTICOLO II.

# Della lettera G erroneamente introdotta in alcune parole.

È stato esposto il principio, che per legge di natura la lingua umana tende ad elidere qualche lettera nelle parole, onde più presto esprimere l'idea rappresentata dalla parola stessa, e non tende ad aggiungerne, perchè ciò sarebbe contrario a detto principio, ed il più sarebbe un prolungamento inutile.

Sicome ogni lettera, od almeno ogni sillaba è parte intrinseca di una parola, così una lettera non necessaria dee levarsi, perchè potrebbe importare un significato diverso da quello effettivamente espresso dalla parola esattamente seritta.

La lettera g non è a ritenersi di primitiva formazione, sia perchè non esiste nella antica lingua etrusca, sia perchè è il risultato, o della conversione di altre lettere per la ricorrenza di date circostanze, o perchè è il risultato di più lettere insieme assimilato. Che non esistesse nella antica lingua ctrusca si può verificare colla lettura dello pià antiche inserizioni etrusche. La conversione di altre lettere in g si manifesta dalle parole seguenti, nelle quali giunta le corrispondenti latine il g sarelbe stato so-titiutio al c in gabia - carea, cigno - cycnus, garofino - caryophillon, graticola - craticula; all'e in ragno - araneus, sanguipno, sanguipno, si quan - vinee; all'h in giacnito - hyacintus, gerarchia - hierarchia; alla sillaba ni in hagegno - ingenium, Spagna - Hispania; al j in giacner - jacere, giocondo - juscentus, giuntoper - jungere, giocondo - juscentus, giuntoper - bahenun; giuntoper - jungere, giocondo - juscentus, giuntoper - bahenun; giuntoper - jungere, giocondo - juscentus, giuntoper - jungere, giocondo - juscentus, giuntoper - bahenun; alla m in again - ountis, sopno - sonnium, (netallo) ci detto, che non di rata la ni stagno- stennum (netallo). Si è detto, che non di rata cè il risultato di più lettere insiema assimilate, e ciò viene dimo- strato negli studi sulla lingua umana.

Stante quanto sopra trovasi erroneo lo scrivere la parola figlio col g in luogo di filio senza il g, perchè una tale lettera non è necessaria nella pronuncia, essendo questa eguale tanto col q, quanto senza di esso; perchè non entra nella costituzione della parola, e ne altererebbe il significato; perchè in latino filius è scritto senza il q. e in ciò corrisponderebbero anche il francese fils, lo spagnuolo hiio, il greco vios, e il valaco Piiu; e perchè perfino nella stessa lingua italiana si usa scrivere filiale, e filiazione colla ommissione del g, senza che tali due parole possano dirsi latinismi. Qualunque sia la causa, che diede origine ad un tale errore, è a togliersi questo, e tanto più che si è introdotto in molte parole, e che andrebbe ad alterare il significato delle parole stesse. Si ammette la regola citata nella lessigrafia del Gherardini, che tutte le voci di una stessa famiglia si debbono scrivere generalmente in un medesimo modo, ma non ammettesi che filio si debba scrivere col a.

Tanto in italiano, quanto in latino serivonsi senza g le parole austilio -austilium, bilitoso -biliosus, cimelio -cimelium, condilio-concilium, domicilio - domicilium, ecangelio - evangelium, monopolium, peculio - peculium, peculiare - peculium: se con di a in tali parole, non trovasi ragione di aggiungere un g nelle parole seguenti, che sono scritte in latino senza il g, come ciglio - cilium, conchiglia - conchiglium, consilium, confoglio - confollium, consolium, cordoglio - cordollium,

doglio (vaso) - dolium, famiglia - familia, foglia, e foglio - folium, giglio - lilium, loglio - lolium, luglio - julius, meglio - melior, melius, migliore - melior, miglio (grano) - milium, moglie - mulier, paglia palea, quisquiglia - quisquiliæ, soglia (nome) - solea, soglio (nome)solium, spoglia - spolium, tiglio - tilia, trifoglio - trifolium: quindi dette parole sono a scriversi senza il g anche in italiano. Le parole esilio - exilium, e olio - olium scrivonsi tanto in italiano, quanto in latino senza il q, ed in italiano usansi anche col q; uso quest'ultimo da abbandonarsi, poichè oltre l'essere erroneo indurrebbe facilmente l'incertezza sul giusto modo di scriverle. Leggesi una diversa opinione nella ricordata lessigrafia riguardo alle parole familia, filio, ed esilio, volendosi necessario il q, onde riguardo a famiglia rendere il suono più molle, e più dolce, e riguardo a figlio, ed esiglio, onde i loro plurali non restino confusi con fili plurale di filo, e con esili plurale di esile, ma ciò non toglie, che la lettera q sia estranea al valore intrinseco di tali parole, mentro poi, come esporrassi in seguito, il plurale di filio è filii, opure fili, e quello di esilio è esilii, opure esili. Nella stessa lessigrafia proponesi l'uso del q anche nelle parole familio, familiare, e in ogni altra derivante da famiglia, ma erroneamente per quanto è stato detto superiormente.

Se come sopra le parole ausilio, bilioso, e successive sono scritte senza il q tanto in italiano, quanto in latino, non è ammissibile la continuazione dell'uso di scrivere col q, le parole assimigliare, eguagliare, umigliare, mobigliare, assottigliare, vigliacco, doglia, saglia (verbo), sagliente, soglia, vaglia, voglia (nome e verbo), voglio, dal momento che tanto in italiano, quanto in latino sono scritte senza g le parole, da cui derivano, e cioè simile - similis, eguale - equalis, umile - humilis, mobile - mobilis, sottile - subtilis, vile - vilis, dolere - doleo, salire - salio, solere, esser solito - soleo, valere - valeo, volere - volo. La proposta correzione si presenta applicabile anche alle parole coviglio, inquinaglia, meraviglia, muraglia, pariglia, ventraglia, vettovaglia essendo scritte senza q le corrispondenti latine cubile, inquinalis, mirabilis, muralis, parilis, ventralis, victualis, ed essendo scritti parimente senza q anche gli aggettivi plurali inquinalia, mirabilia, muralia, parilia, ventralia, victualia,

Per formare i suoni in alia, elia, ilia, olia, ulia, non usasi, e

non ocorre la lettera g nelle parole ammaliare, batia, batio, Auretia, contametia, Cornelio, celio, Emilia, vigilia, Virgilio, inolia,
Eolio, Giulia, peculio, e da ciò se ne può trarre la presunzione,
che sia erroneo l'uso del g anche nelle altre parole italiane aventi
uno di detti suoni: l'analisi di questi dimostrerà viepià il rimarcato errore.

Consequentemente a quanto è stato sopra esposto, reputasi ohe sia erronce l'uso di scrivere col 2 lo parole costituite da voci aventi un significato manifesto, e da una di dette voci, e che siano perciò a scriversi senza il g le parole seguenti: anulia Rottilia oriliare ricenduliolo

| agulia     | flottilia   | oriliare    | rivendulio |
|------------|-------------|-------------|------------|
| anticalia  | gentalia    | oriliere    | roncilio   |
| attiralio  | germolio    | ortalia     | sbarraliar |
| avvisalia  | giacilio    | pastilia    | sbirralia  |
| battalia   | giunchilia  | pendalio    | scandalio  |
| bavalio    | gramalia    | plebalia    | serralio   |
| borsilio   | granalia    | poltilia    | siepalia   |
| boscalia   | guerrilia   | postilione  | sonalio    |
| brodalia   | manilia     | poveralia   | spruzzalie |
| bruscalia  | manilio     | pungilione  | stramalia  |
| canalia    | mantilia    | puntilio    | stampilia  |
| cespulio   | minutalia   | quadrilia   | tenalia    |
| ciurmalia  | miralio     | ragazzalia  | terralia   |
| cordilio   | misculio    | rappresalia | torciliare |
| dormiliare | mondilia    | repentalio  | tortiliare |
| faldilia   | nascondilio | rimasulio   | ventalio   |
| fanghilia  | navilio     | ripostilio  | vincilio.  |
| fermalio   |             | . 1         |            |

Proponesi la ommissione della lettera g anche nelle parole seguenti, sebene almeno a tutta prima non evidente la loro composiziono, non presentando l'indagine sulla loro costituzione alcun motivo per deviare da detta regola.

| abbiliare    | bargilio | bottilia   | cavilia    |
|--------------|----------|------------|------------|
| aggroviliare | bersalio | brilia     | cerfolio   |
| ammiralio    | bilia    | brolio     | cianfrusal |
| artilieria   | biliardo | bruzzalia  | cipilio    |
| artilio      | bilietto | camalio    | coccinilia |
| bagalio      | bisbilio | cannutilia | detalio    |

| 22                 |            |                    |            |
|--------------------|------------|--------------------|------------|
| forcilione         | parpalia   | scalia             | tafferulio |
| gorgolio (insetto) | pattulia   | scaliare (desqua-  | taliare    |
| gorgolio (rumore)  | piliare    | mare)              | tovalia    |
| gozzovilia         | qualia     | scaliare (mittere, | trama lio  |
| groviliola         | ralio      | jacere)            | travalio   |
| quinzalio          | raliare    | scarmiliare        | trilia     |
| imbrolio           | rigolio    | scolia             | valio      |
| màlia              | rovalione  | scolio             | valiare    |
| marmalia           | roviliare  | scompilio          | vanilia    |
| medalia            | sbadilio   | smerilio           | vilietto   |
| mitralia           | sbadiliare | stovilia           | zagalia .  |
| orgolio            | sbaraliare | strangulioni       |            |

Fra le parole scritic in italiano colle lettere gl sonovi aglio, maglio, bogliente cerrispondenti alle latine all'ium, malleus, bulliens; se si considera il modo di pronunciare pallium - pallio, e non paglio, si accorge della esistenza delle due l, e perciò si opina, che debbansi scrivere con due l'anche allio, e maltio, Riguardo a bolliente si preferirebbe l'usato bollente, ma in ogni caso non bogliente, perchè derivando da bullio sarebbe a scriversi con due l, e non col gl.

Parimente con due  $\tilde{l}$ , e non colle due lettere gl, sono a scriversi le parole barbuglio, borboglio, garbuglio, guazzabuglio, sobbuglio, stantechè la seconda parte di esse corrisponde alle parole bullio, bullire, tanto nella forma, quanto nel significato.

Sopra alcune parole essendo emerso dubio sul modo di scriverle si trova di esporre le seguenti osservazioni.

Bagliore, abbaglio, abbagliare, barbaglio: tali parole vengono radotte in francese con quelle di éblouir, éblouissement, nelle quali non sarebbe l'intervento di un g, e vi sarebbe una sola l; l'analisi, che di dette parole verrà fatta, dimostrerà l'erronea introduzione in esse della lettera g.

Capifilatura, scapifilare, puteifilo, morbiglione, padiglione. La derivazione di capifilatura dal latino capifilatura capifilatura dal latino capifilatura capifilatura, tome derivatione di capifilatura, come derivated di capifilus, doverbebero usarsi le due l, ma la seconda t essendo stata convertita in i no derivo capificatura con una sola l, o saranno giuste lo due l in capiflare, capifilatura sicome derivanti da lo due li necupilare, capifilatura sicome derivanti da

capillo. Per tutto ciò sarà a seriversi capiliatura, scapiliare senza il g. sicome estranco alla costituzione della parola. Altretanto è a dirsi di putellio, cosia guancialetto corrispondente a putellus, di morbitione derivante da morbilli, e anche di paditione presumbilmente derivante da patillus, e questo dal verbo patco, essere, o stare aperto.

Cogliere, scegliere, sciogliere corrispondenti in latino a colligere, eligere, solvere. In cogliere presentasi a primo aspetto il g come rappresentante la n del con di colligere, ma in scegliere non vedesi motivo di usare il g; scrivesi colgo, colgono, colsi, colse, colsero, colto, scelgo, scelgono, scelsi, scelse, scelsero, scelto, e in tali parti di essi verbi alla l non precede il g: conseguentemente è a presumersi erroneo l'uso del g in cogliere, scegliere, e loro derivati. Una tale presunzione viepiù diviene fondata se si osservi riguardo a colligere, che la n in italiano non usasi, quando segue una vocale, come in coabitare, coequale, coerente, cooperare, e talvolta anche susseguendo una consonante, come in conoscere; che il ligere di colligere, ed eligere per la tendenza ad esprimere più prestamente il pensiero si ridussero a liere; che si opina essere stato introdotto il g per esprimere il li delle varie desinenze di cogli, coglie, cogliamo, cogliete, coglieva, coglierò, accoglimento, scegli, sceglie, scegliete, sceglieva, scegliero, sceglimento, ma considerando le conjugazioni degli altri verbi della terza conjugazione vedesi, cho dall' infinito levasi la desinenza ere, e si sostituisce quella di i, e, ete, eva, erò, imento, come da porgere levata la desinenza ere, e sostituite le altre si ha porg-i-e-eteeva-erd-imento, cioè porgi, porge, porgete, porgeva, porgerd, porgimento, e conseguentemente levando da coliere la desinenza ere, e sostituendo le suindicate si avrà colii, colie, coliete, colieva, colierò, coliimento, e così cesserà la necessità dell'erroneo g in colii, e coliimento, in scelii , e sceliimento. A viepiù dimostrare che sia erroneo in dette parole, ed altre l'uso del g, concorre quanto sarà esposto sul modo di pronunciare, e scrivere i due i brevi.

Riguardo a sciogliere è a ripetersi ciò, che sopra si à detto relativamente a sceliere, per cui à a scriversi sciolii, sciole, scioliemo, sciolite, sciolicea, scioliero, sciolimento, ritenuta la permutazione dell'olerer di solere in oliere, vale a dire la permutazione del pi nu ni. La suesposta opinione, oltre ai derivati accoltimento, raccoltimento, daltri, è applicable anche ai derivati capiture, coglitrice, secgliticeio, secglitice, secglitice, secglitice, secglitice, secglitice, secglitice, raccoglitice, raccoglitice, raccoglitice, accoglitice, accoglitice, accoglitice, accoglitice, paracoglitice, sessando esi formati dall'infinito dei rispettivi verbi mediante il levamento della desinenza ere colla sostituzione delle desinenza citiccio, itore, itrice come da pungere pungiticio, pungitore, pungitires, quindi sarà a serviera coltitore, ostitice, secliticio, seclitice, secliticio, secliticio, raccolitire, accoliticicio, accolitice, a

Convoglio. La sua derivazione è da roleere col secondo v permutato in i, come da solvere, scioliere: il preponimento quindi di un g alla l'in convoglio va ad essere erronco, e quindi è a scriversi convolio, escludendosi convojo come modo storpiato, od affettato,

Gaglio, gagliardo, gaglioffo. Gaglio scrivesi talvolta anche caglio col c, e in latino viene tradotto coaquilum. La stessa parola gaglio fa sovvenire quella di glutine, esprimendo l'una, e l'altra una materia, che rapprende, che tiene uniti due corpi: quindi fa sorgere l'idea, che la loro radicale sia fra esse comune, che sia quella di gal, e che da questa radicale siane venuta tanto la parola galio, quanto quella di galutine, ridotta poi quest'ultima a glutine per la avvenuta assimilazione dell'a, onde più prestamente proferire la parola stessa. Il derivare gaglio da coagulum risolverebbesi in una stiracchiatura inammissibile, e d'altronde il g di coagulum sarebbe duro, e non dolce. Posto quindi che possa sussistere detta argomentazione sulla radicale qal, si avrebbo motivo di ritenere erroneo l'uso del q avanti la l, e quindi che sia a scriversi gaglio senza il g, cioè galio, e conseguentemente senza anche galiardo, e galioffo, esprimendo l'uno l'idea di forte, unito, l'altro quella di privo di forza, di coesione.

Mighio corrisponde in latino in significato di mille passi a milliurium, e millerium, e in significato di grano corrisponde a milium. Come in latino non è usato il g avanti la l' di di tali parole, così sorge la presunzione, che l'usarlo in italiano sia erroneo, non avendesi argomento per ritenere, che la prima l' di mille sia stata permutata in g. Nel Lessico del Porcellini alla parola milium leggesti dicture est a mazima annorum summa, que est sulla. (quod mus, et min etcim scribitor, ut ait Festus:) Quindi sarchbe incerto sino da allora il giusto modo di scrivere il numero mille, e stante la incertezza sarchbe al' osservarsi l'uso, o il modo giusto più verisimile. Ciò stante la biada milio sembrerebbe doversi scrivere senza il g con una sola l', sicome corrispondente al latino milium, potendo essere che non derivi dal numero mille o simu derivati sembrerebbe doversi scrivere senza g, ma con due l, e quindi scrivere milio, milliajo, miliure, millione, come è proposto nella lessignafia: adottando per una tale ortografia ne conseguirebbe, che non sarebbe più a scriversi mila in luogo di mille.

Speglio, e teglia, cioè specchio, e tegphia. In latino questo pencle sono tradotto con spectrum, o tegulat. In latino questo pencle sono tradotto con spectrum, o tegulat. In a praola specchio è da seriversi con un solo c, e quella tegghia con un solo g giusta quanto si dirà nell'articolo sesto sulla mutazione della lettera t in un i. La formazione di specchio da specultum è spontanea, perchè la radicale spec è conservata, la sillaba ul è permutata nell'i, e da desinenza latina um in quella italiana o pure spontanea è quella di teghia da tegula, venendo conservata la radicale teg culla permutazione della sillaba ul in t, e colla conservazione dell'a finala u in t, e colla conservazione dell'a finala u in t, sepezio, e teglia la conversione è forzata, perchè senza ragione vengono raddolciti il c nell'una, e il g perlà l'atra parola, e perchè, mentre verrebbe conservata in entrambe la l di ul, viene agginnto un t. Per tutto ciò si reputa essere collocabili fra quelle da non usarsi le due parole speglio, t teglia.

Spiraglio, periglio, enetriglio, coniglio, remiglio in latino tradoconsi spiraculum, periculum, ventriculus, cuniculus, remiculus.
Per ritenere che spiraculum corrisponda a spiraglio opponesi la
circostanza, che il e in luogo di essere conservato duro sarobbe
permutato in un g dolce, e che dopo la l'sarobbe stato aggiunto
un i; ciò che sarebbe anche riguardo a periglio, e centriglio;
quindi la presunzione, che le idee rappresentate da spiraculum,
periculum, ventriculus non siono quelle esatte di spiraglio, periglio, extrigito sono di taliano spiraglio, periglio, entriglio siona diversi, e non siono
il spiracolo, periculo, ventriglio siano diversi, e non siono
il spiracolo, periculo, ventricolo. Ricordandosi quanto superiormente si disse sulla desinenza in iglio per dimostrare essere in
questa erroneo l'uso del g, proponesi di scrivere senza g spiralio,

GHIRARDINI. - Parte III.

perilio, ventrilio, quando non sarà a scriversi spiracolo, pericolo, ventricolo. Altretanto è a dirsi di coniglio - cuniculus, e dell'aggettivo vermiglio nel significato di rosso.

Streglia, striglia, stregghia, stregia in latino traduconsi strigilis. Sicome lo scrivere una parola in più modi non è ricchezza, nè bellezza di lingua, ed è in generale ad attribuirsi alla inscienza del vero modo, in cui è a scriversi, così è ad indagarsi quali, o quale di detti quattro modi siano da adottarsi, ritenuto che giusta quanto verrà detto sulle parole aventi la desinenza in egghia sarebbe in ogni caso a scriversi streghia con un solo q, e che stregia, e stregiare è usato in alcuni dialetti. Il primo modo, cioè streglia, e stregliare sembra il meno usato; il secondo cioè striglia è quello, che si avvicina al latino strigilis, e quindi sembra da adottarsi colla conservazione del q insieme al suo derivato strigliare, e ciò anche perchè sarebbe in consonanza al francese étrille. étrillier, e al tedesco Striegel: riguardo a streghia, streghiare, stregia, stregiare sarebbero a farsi estese indagini sul loro uso di fatto, giachè non devierebbero dalle modificazioni subite in generale da altre parole nella lingua italiana, essendo frequente lo scambio dell'i nell'e chiusa, e la permutazione della l in un i breve.

Togliere. La seconda l' del corrispondente latino tollere è rappresentata in italiano dall'i, e quindi è a seriversi toliere senza il g, perchè superfluo alla pronuncia, e alterante intrinsecamente il significato della parola. In tolgo, tolgono, tolsi, tolse, tolsero, tolto non si ha l'uso del g prima della l, e la seconda l' è permutata, od assimilata col g, colla s, o col l. Conformemente a quanto si espose sulle parole cogliere, e segliere sarà a seriversi ta tolii, tolimento, toliitore, e toliitrice con due i, onde conservare nel primo i il valore della seconda l, ed esprimere col secondo i il valore desinenziale della parola.

Regit per belli. Bello scrivesi con due t, c il suo plurale maschile b kelli: "luso di begli col g è errone, poiche la seconda t b convertita in i, c quindi b a scriversi belli, c belj nei casi, in cui non si potesse, o nga convenisse usare il giusto modo di belli, e sarebbe meno irregolare lo scrivere bei, come usasi in varj dialetti, poicibè in quest'ultimo modo sarebbevi la semplice ommissione di lettree per proferire più presto la parola.

Troglio: in latino balbus, e in greco troylos. Questa parola non

è usata nel comune linguaggio, e in ogni caso se fosse stata derivata dal greco, sarebbe a scriversi senza il g, non essendovi tale lettera nel greco troylos.

Vaglio, che in latino corrisponderebbe a vannus, cribrum. Dalla nalisi di questa parola si ha motivo di argomentare essere erroneo l'uso del gi ni essa, poichè senza il g esprimerebbo già il suo significato, di essere cioè un istromento, pel quale resta superiormente qualche coss, effettuando così la cernitia del grano, che viene vagliato. E sicome il g non è necessario per proferire la parola ratio, nè il suo plurale valiti, così anche per tale parola inclinasi a omotterne il q.

Veglio, vegliardo per "echio, ecchiardo corrispondono in latino a retus, setulus. Premesso che la parola recebio à a seriversi con un solo c. giusta quanto sarà esposto fiell'articolo sesto sulla permutazione della lettera l' in un i, si osserva che la parola regliono è in uso nel comune linguaggio, e che sarebbe a collocarsi fra le parola da non usarsi, trovandosi motivo di ciò dire, anche perchè il g, o la l' vi sarebbe di pin, e conseguentemente sarebbe aclierato il significato della parola: escludendo la parola reglio per recchio s'intenderebbe escluso anche il derivatone vegliardo in luogo di occhiardo.

Il pronome egli traducesi is in latino, il e lui in francese, el in spagnuolo; in nessuna di tali parole trovasi il g, e nemeno in altre corrispondenti di altre lingue; ciò stante, e ritenuto che il g è una lettera composta, e introdotta posteriormente all'antica lingua etrusca si ha motivo di presumere, che sia estranea alla naturale costituzione della parola egli, che daprima si usasse elo, opure eli, e che successivamente siasi detto elii, indi usato il q per indicare la pronuncia di elii colla intromissione dello stesso q, e colla ommissione del secondo i, stante che la pausa della parola cade sull'e. Sicome la lingua nella naturale sua vita ha importato da tempo, e in un modo assoluto l'uso, e la pronuncia di egli, così si opina, che tanto per egli, quanto pel pronome gli significante a lui sia a continuarsi l'uso del q, non come parte integrante della parola, ma come segno indicante il modo di pronunciarla. Non trovasi però di ammettere l'uso di quegli per quello, o per quelli ritenendosi un errore l'introduzione del g in una tale parola, sia perchè quegli non usasi nel comune linguaggio, sia perchè la sua formazione naturale è quello, quelli, come derivati da ille, illi, e opinandosi che quegli sia da porsi fra le parole da non usarsi.

Nell'articolo gli, degli, agli, dagli l'uso del g si reputa erroneo. Il gli si usa in luogo di i, opure li avanti le parole incomincianti con vocale, o colla s così detta impura, cioè susseguita da consonante, e qualunque sia il motivo, o il modo, con cui fu introdotto, non è meno certo, che il q altera la natura di tali parole, ed anche il suono. Dicesi, che il g altera anche il suono della voce, perchè nel parlare, stante il principio di natura per cui la lingua tende a proferire al più presto le voci, avviene che l'articolo i si pronuncia unito alla parola, che gli segue, per cui pronunciasi iamori, ieguali, iinviti, iossi, iusi. Ciò stante reputasi, che il giusto modo di scrivere sia i-amori, i-equali, i-inviti, i-ossi, i-usi, e si opina che l'uso del g sia assolutamente erroneo, e da abbandonarsi, e quando pure si volesse, o dovesse evitare la pronuncia di tre vocali di seguito, come sarebbe dà-i-anelli, dà-i-utili, fa-i-onori, sa-i-anni, sa-i-usi, possa al più usarsi l'articolo li dicendo dà-li-anelli, dà-li-utili. Anche avanti la s impura opinasi, che di regola debba usarsi l'i dicendosi i scanni, i storici, i studi, e forse possa talora usarsi il li, ma non il gli,

Altretanto ritiensi non solo riguardo a degli, agli, dagli, manche riguardo a cogli, negli, pegli, sugli, per quanto fiu sopra esposto, di maniera che sarà a seriversi dei, ci, dai, cci, nei, pei, sui tanto seguendo una parola inconinciante per consonante quanto incominciante per vocale, od s'impura; e quindi esseluso totalmente l'uso del g, c al più in alcuni casi possa forse usarsi deti, cid, dail, neit, suti, non però coli, peli per colli, pelic, pioche la prima delle l'appresenterebbe la n di con in colli, e la r di per in pelli.

Quanto si è detto riguardo alle parole indicate in questo articolo sarà a ritenersi estensibile anche ai loro deirvati, e ai loro composti, di maniera che dovendosi scrivere filio, eguatiare senza il g, saranno a scriversi senza ll g anche filiate, filiare, filiastro, filioccio, filiudo, eguatiaraz, compustiare, insqualazaz, ragualaza-

#### ARTICOLO III.

### Delle parole terminanti con due i brevi-

Le osservazioni fatto nell'articolo sulla erronea introduzione della lettera g nelle parole, in cui trovasi la sillaba g(i), hanno fatto rilevare un altro errore, quello cioè della ommissione di un i breve nei plurali di alcuni nomi, nelle seconde persone singolari del presente di alcuni verbi, e in altre parole.

La formazione del plurale dei nomi maschili avviene in generale colla mutazione della vocale finale del singolare in un i. Infatti fintasma in singolare ha fantasmi in plurale, stemmastemmi, paese paesi, doicie dociti, tarodo tavoli, vetro - estri, armadio - armadii, domicilio - domicilii, spaario - spazii, vizio - vizii, mutuo - mutui, reo - rei, serio - serii, cario - carii, pio - pii, Quindi è a riteneresi siano a farsi i plurali degli altri nomi nel medesimo modo, quando non siavi una manifesta ragione in contrario; quindi il plurale di filò e, e deve seser fili; en on figli, quello di fermatio - fermatii, e non fermagli, quello di citio - ei lii, e non cipii, quello di pidio - folii e, non figli, quello di citio lii, o nio, vilio; quello di pidio - folii e, non figli, e cos degli altri nomi maschili aventi la desinenza in singolare in atio, etio, lio, olio, vilio; e quindi è erroneo lo scrivere, come si è usato, o si usa, archivi, circondari, commissari, segretari, testimoni, dazi, severzi; uffizi, necessari, prorpi con un solo i in luogo di dei

Anche i nomi femminili fales, madre, mente, volpe terminanti in e in singolare formano il loro plurale colla mutazione dell'e in i, e quindi sémbra abbastanza manifasto, che è a seriversi molti, e non mogli, perchè quest'ultimo modo sarebbe dopiamente molti, e non mogli, perchè quest'ultimo modo sarebbe dopiamente dell'estrance g, e per la ommissione dell'i costituente il plurale del nome. Le eccezioni alla regola generale, come in usono - usonini, mio - mieti, tuo - tuoi, suo - sosi importano benal l'aggiunta di altre lettere nella formazione dei plurali, ma non escludono la mutazione dell'o nell'i: e riguardo ai nomi feminini terminanti in e, tanto in singolare, quanto in plurale come barderie, serie non avrebbesi in essi argomento per rendere meno certo l'errore di serivere mogli in luogo di modit.

Parimente colla sostituzione di un i breve alle desinenze are. ere, ire dell'infinito dei verbi formasi in generale la seconda persona singolare dei tempi presenti dell'indicativo. Da amare si ha tu ami, da studiare - studii, da sviare - svii, da tacere - taci, da temere - temi , da battere - batti , da fingere - fingi , da dormire dormi, da fugire - fugi. Quindi da dormiliare deve derivarne dormilii, e non dormigli, da germoliare - germolii, e non germogli, da taliare - talii, e non tagli, da sceliere - scelii, e non scegli, e così degli altri verbi, il cui infinito termina in iare, o in iere: e si disse in generale, perchè ne sono una eccezione almeno i seguenti, formandosi da dare - dai, da essere - sei, da stare - stai, da andare - vai, da avere - hai, da dovere - devi, da potere - puoi, da sapere - sai, da tenere - tieni, da volere - vuoi, da dire - dici. da venire - vieni, e alcuni verbi della quarta conjugazione, che invece cambiano la desinenza ire in isci, come ambire - ambisci, colpire - colpisci.

La necessità dell'uso dei due i si manifesta nelle parole egualmente scritte terminanti con un solo i, ma aventi un significato diverso da quelle terminanti con due i, come sarebbero adulteri plurale di adultero per distinguerlo da adulterii plurale di adulterio, per distinguere assassini da assassinii, auguri da augurii, auspici da auspicii, benefici da beneficii, censori da censorii, doli da dolii, esili da esilii, fili da filii, giudici da giudicii, lunari da lunarii, malefici da maleficii, martiri da martirii, modi da modii, moli da molii, omicidi da omicidii, ottavi da Ottavii, presidi da presidii, pretori da pretorii, scoli da scolii, soli da solii, suicidi da suicidii, supplici da supplicii, tali da talii, tempi da tempii, tutori da tutorii, uditori da uditorii, venefici da veneficii, ali plurale di ala da alii del verbo aliare, ampli plurale di amplo da amplii derivato di ampliare, celi del verbo celare da celii derivato di celiare. cerchi del verbo cercare da cerchii del verbo cerchiare, o plurale di cerchio, falci plurale di falce da falcii del verbo falciare, fili del verbo filare, o plurale di filo da filii del verbo filiare, o plurale di filio, mini del verbo minare da minii di miniare, odi di udire, e plurale di ode da odii di odiare, e plurale di odio, perfidi da perfidii di perfidiare, principi da principii di principiare, e plurale di principio, voci da vocii di vociare, desideri di desiderare da desiderii plurale di desiderio, premi di premere da premii di

premiare, e plurale di premio, esimi di esimere da esimii plurale di esimio, convivi di convivere da convivii plurale di convivio, e così di altri.

Si è detto, che il plurale dei nomi maschili si forma colla mutazione della vocale finale del singolare in un i L' uso però sarebbe diverso almeno per la massima parte delle parole terminanti in singolare in cio, o gio, perciba verrebbe fatto colla semplica ommissione dell'o, serivendosi ricci, fantocci, ammalaticci, peggi, pregi, servigi, grigi, ligi, quali plurali di riccio, fantoccio, ammalateccio, peggio, pregio, servigio, grigio, figio,

Detta legge generale ritiensi applicabile anche alle dette parole terminanti in cio, o gio, perchè l'uso dell'i per formare un nome sostantivo, o aggettivo avviene anche in composizione con tutte le consonanti, come dalle parole seguenti: rabia, nebia, fibia, anfibio, dubio, marchio, cerchio, crocichio, ochio, mucchio, madia, stadio, medio, perfidia, presidio, custodia, studio, epitafio, gonfio, soffio, cuffia, balia, celia, vigilia, domicilio, olio, peculio, risparmio, premio, esimio, encomio, mummia, insania, venia, progenie, novennio, dominio, colonia, infortunio, prosapia, presepio, principio, copia, dopio, ossequio, reliquia, colloquio, aria, orario, vario, serio, equilibrio, martirio, gloria, notorio, furia, tugurio, amasio, ambrosia, astio, bestia, ostia, angustia, ignavia, savio, protervia, bivio, ovvio, diluvio, grazia, sazio, facezia, amicizia, calvizie, indizio, ozio, astuzia. Se l'i forma parte della desinenza di tutti i sudetti nomi, e dei molti altri non indicati terminanti in ia, ie, io brevi, è a ritenersi, che l'i formi una parte intrinseca della desinenza stessa, qualunque sia il suo valore, e conseguentemente è a ritenersi, che un valore abbia anche nelle parole terminanti in cia, cie, cio, gia, gie, gio brevi, o che perciò l'i di focaccia, polpaccio, audacia, bacio, pioggia, coraggio, bambagia, contagio, malvagio, non che l'i di tutte le altre parole terminanti in cia, cie, cii, cio, gia, gie, gii, gio abbia un valore intrinseco, ma sorge il dubio, che talvolta sia stato aggiunto per indicare la pronuncia dolce del c, o del q.

Un valore dell'i emergerebbe chiaramento nelle parole latine macula - macchia, bacculum, o bacculus - bacchio, aŭricula - orecchia, apicula - pecchia, situla - secchia, speculum - specchio, centicula - lentichia, montioulus - monticchio, spiculum - spicchio, ocu-

lus - cochio, nelle quali avvenne la permutazione della l' nell'i, ce cassus, o cassum per cacio, vinacen per rinaccia, nelle quali avvenne la permutazione della e nell'i. E un argomento contrario alla supposizione, che l'i serva ad indicare la pronuncia dolce del c, o del g si avrebbe nei nomi sostativi; e aggettivi flemminii plurali terminanti in cie, gie, perchè il c, e il g susseguendo un'e verrebbero proferiti dolci anche senza l'i, ma invece ciù non ostante l'i venne conservato; infatti in plurale scrivesi focaccie, cuulaccie, fallaccie, piaggie, selvaggie, brugie, maltagie, freccie, villereccie, scheggie, pelliccie, franchigie, ligie, goccie, ferorte, piaggie, fâuscie, coll'i, e non senza l'i, notandosi che lo scrivere audace, fallace, frevee, e simili per audacei, fallacei, frevee c, e simili per audacei, fallacei, frevec e, simili per audacei, fallacei, frevec in sostantivi audacei, fallacei, frevec.

Concordemente a quanto si è detto si osserva, che le parole, nelle quali entrano il c, od il q non dolci nella parola principale conservano in generale la durezza della lettera mediante il segno della lettera h anche nella formazione dei loro plurali, e delle altre parole derivatene, come da formica - formiche - formicolare, da fiacco - fiacchi - fiacchezza, da fuoco - fuochi - fuocherello - focoso, da picga - pieghe - picghevole, da piego - pieghi, da lago laghi - laghetto - laghista, da secco - secchi - secchezza; e si disse in generale, poichè vi sarebbero alcune parole, che nel plurale, o nei derivati, od in entrambi raddolciscono la lettera c, come da amico - amici - amicizia, da inimico - inimici - inimicizia, da mendico - mendichi - mendicità, da pudico - pudichi - pudicizia, da benefico - benefici - beneficenza, ma però nel femminino plurale, o in altre desinenze lo conserverebbero duro dicendosi amiche - amichevole, inimiche - inimicare, mendiche - mendicante - mendicare, pudiche - pudicamente, benefiche - beneficare - beneficatore; come da areage - areagrio, da legge - legale, da presagire - presago, ed altre.

Si disse conservare la durezza del loro suono le lettere c g mediante la lettera h, in quanto che la lettera h nella costituzione di dette parole immediatamente dopo il c, od il g non ha alcuna parte intrinseca nella parola stessa, e si risolve in un semplico segno convenzionale della scrittura per far pronunciare non dolci le suripetute due lettere.

Dopo tutto quanto si è superiormente esposto sembra potersi

con fondamento conchiudere, che anche la formazione dei plurali maschili terminanti in cio, o gio brevi si doe eseguire mediante la mutazione dell'o in i, e che conseguentemente debbono gli stessi plurali terminare con duo i brevi.

Adottando tutte le correzioni proposte in questo articolo va ad essere grande il numero dello parole terminati con due i' brevi, per cui potrebbe veniro opposto, che ciò sarebbe in danno della bervità della prouncia necessaria alla prestezza voluta dalla natura della lingua umana per esprimere più presto le sensazioni, o il pensiero, ed in danno della serittura per la grande quantità degli i da aggiungersi oltre quelli sinora usati. Ma tali opposizioni non reggerebbero, perchò in quanto alla pronuncia dei due i essa si risolve in qualta di un solo i un poco prolungato, ed in quanto alla scritturazione si propone di rappresentarli coll'j lungo, giusta l'articolo seguento a questo.

#### ARTICOLO IV.

# Dei due i brevi da rappresentarsi coll'j lungo.

Nel precedente articolo sulle parole terminanti con due i brevi sì è esposto, come tutti i maschili plurali, il qui singalene termina in io breve, debbono terminare con due i brevi, e come le seconde persone singolari dei presenti indicativi dei verbi si formino di regola col permutare in un i la desinenza di are, ere, ire dei loro infiniti; e si è anche accennato, che verrebbe proposto, come si propone, l'uso dell'j lungo per rappresentare i due i brevi.

Detti due i brevi per la tendenza della lingua umana a pronunciare prestamente le parole si risolvono in un i prolungato colla voce, e la lettera j, che si propone di rappresentarli, consiste in un i materialmente prolungato.

L'j lungo è già adoperato nella lingua italiana in aleune parole, e l'uso di serivere lettore più grandi, come equivalenti a due lettere eguali, è molto antico, ciò avendosi nelle anticho inserizioni. In ispecie poi riguardo alla lettera i ciò è attestato ad una stale lettera anche nel citato Lesseo latino del Procellini.

GRIBARDINI. - Parte III.

Coll'adottare l'j quale rappresentante i due i brevi si indica il modo, con cui debbono essere proferiti senza bisogno di alcun segno, e nel tempo stesso si rende meno lunga la lettura, venendo usata una sola lettera in luogo di due: di più occorrendo di scrivere, o leggere due i uniti, uno dei quali sia lungo, come in calpestii, restii, avvertii, fibiina, naviliino, opiino, non occorrerà nemeno in tale caso alcun segno, perchè dovendosi ritenero piano le parole, quando non hanno segno di pausa, se i due i saranno finali come in calpestii, restii, dovranno ritenersi il primo lungo. ed il secondo breve, e viceversa, se non saranno finali, come in fibiina, naviliino, il primo i sarà a leggersi breve, e il secondo lungo: potrà quindi essere ommesso l'accento, che ora si usa apporre per indicare la pausa sul primo dei due i in calpestii, e restii, e sarà a scriversi rimedj quale plurale di rimedio, e quale seconda persona singolare del presente indicativo di rimediare; vari plurale di vario, e seconda persona di variare; principi plurale di principio, e seconda persona di principiare, mentre principi sarà il plurale di principe; fasci plurale di fascio, e seconda persona di fasciare; rischi plurale di rischio, e seconda persona di rischiare; beneficj sarà plurale di beneficio, e seconda persona di beneficiare, e benefici sarà il plurale di benefico.

Mentre però proponesi di adottare l' j lungo pei suindicati casi, trovasi di proporne il disuso almeno in generale nel singolare delle parole terminanti in aja, ajo, oja, ojo, uja, ujo, come in ghiaja, risaja, bajo, fornajo, noja, tettoja, rasojo, scrittojo, buja, bujo, fruttajuolo, borsajuolo, bastando in tali casi l'i breve, e proponendosi di scrivere invece ghiaia, risaia, baio, fornaio, noia, tettoia, rasoio, scrittoio, buia, buio, fruttaiuolo, borsaiuolo. Appoggiano la proposta correzione le parole francesi bai - bajo, gai gajo, saie - sajo, joie - gioja, ennui - noja, e truie - troja, sicome scritte con un solo i, e l'osservazione, che le desinenze suindicate sarebbero avvenute in generale per la permutazione della lettera r in un i, come in colombaja da colombara, lavandaja da lavandara, lavandajo da lavandaro, ghiaja da ghiara, risaja da risara, paia da para, stajo da staro, muojo da muoro, e in particolare poi dalla permutazione di altra lettera, come ingojare da ingolare, notandosi per altro che aja, ed ajo come nomi, e non come desinenze, potrebbero importare la conservazione dell'i lungo.

Inoltre riguardo alle parole maschili terminanti come sopra è ad abolirsi l'uso di serivere il loro plurale con un solo i corto. come in fornai, quai, rasoi, scrittoi, notai, librai, operai, dovendosi inveco usare i due i brevi per la già addotta regola della formazione dei plurali mediante il cangiamento dell'o in i. per cui il singolare fornaio colla mutazione dell'o in i diventa fornaii, e quindi giusta il modo proposto per rappresentare i due i sarà a scriversi fornaj, notaj, libraj, operaj, rasoj, scrittoj, buj. Così mentre si è proposta la sostituzione dell'i all'i lungo per le parole terminanti in aja, ajo, oja, ojo, uja, ujo, e conseguentemente anche nei loro derivati abbaiare, appollaiare, inghiaiare, annoiare, abbuiare, e simili, trovasi di proporre l'abolimento dell'uso di scrivere le seconde persone singolari del presente indicativo con un solo i, e reputasi invece regolare lo scriverle coll'i lungo abbaj, appollaj, ingoj, inghiaj, annoj, abbuj, e simili per la citata regola della mutazione della desinenza dell'infinito in un i.

### ARTICOLO V.

# I verbi non duplicano le loro consonanti nei tempi presenti e futuri.

Le prime persone plurali dei tempi presenti del modo indicativo is formano di regola col sostiture la desinenza iamo allo desinenza dell'infinito are, ere, ire: da amare si forma amiamo, da starestianto, da godere - godiamo, da credere - crediamo, da dormitare quindi è a presumenzi, cho sia a seriversi con un sola consonanto abiamo da habere - aere, dobiamo da debere - dovere, faciamo da facere - fare, giaciamo da giacere, piaciamo da piacere, sapiamo da sepere, taciamo da tacere quindi presentasi ad appoggiare l'uso di serivere in Italiamo lati verbi con dopia consonante; ed anzi gli stessi verbi con altre loro desinenze dimostrerebbero l'uso di una sola consonante, serivendosi facera - feci - facesti - faceste - faceste - faceste - giacere giacere - giacete giacero - giacesti - giacese, giacero - giacesti - giacesti - giaceste, giacero - giacetesi - giacesti - giaceste piacero - piacetesi - giacete - giaceto - piacete piaceto - piaceto - piacete piaceto - piacete piaceto - piacete piaceto - piaceto - piacete piaceto - piacete piaceto - piacete piaceto - piaceto - piacete piaceto - piacete piaceto - piacete piaceto - piaceto - piacete piaceto - piacete -

piacente, sapete - sapeno - sapesti - sapeste - saprò - sapessi - sapreisoputo - sapendo - sapiente, tare - tacete - tacera - tacesti - taceste tacerò - tacessi - tacerei - taciuto - tacendo - tacente, ciò cho può dirsi anche di acere e doeve facendo la mutazione del b nel v, ante - aceva - arco - acesti - aceste - acessi - areri - acuto - acendo acente, docte - doevea - doerò - doessi - doessi - doessi - doerei douto - doenno del propere de la consenza del consenza de la consenza del consenza de la consenza del consenza de la consenza del consenza de la consenza del consenza

Detta mutazione di desinenza nei venbi adilurre, bere, dire, porre, ed altri a primo aspetto sembra non verificarsi nei corrispondenti additecimo, beriamo, diciamo, poniamo, ma in fatto la si trova nei loro infiniti non accorciati additecre, beeree, dicere, pouere. Coal sussiste rispetto ai verbi dolere, rimanere, salire, tenere, valere, renitre dicendosi dolimo, rimaniamo, saliamo, teniamo, teniamo, ebene in alcune persone dello stesso presente subiscano una modificazione alla regola generale colla introduzione di un 9, dicendosi dolgo - dolgono, rimango - rimangomo, salgo- salgono, tengo - tengono. Anche risquota a segliare, segliere, cogliere, sciopitire, logliere regge la detta mutazione di desenza, essendosi già dimostrato nell'articolo secondo sulla erronea introduzione della lettera 9 in alcune parole, che è a serviersi sectiere - sectiamo, settere - sectiamo, coliere - coliimo, solitere - scioliamo, e toliere - sectiamo, coliere - coliimo, solitere - sectiamo, e toliere - sectiamo, coliere - coliimo, coliere - sectiamo, e toliere - sectiamo, coliere - coliimo, settere - sectiamo, e toliere - sectiamo, coliere - coliimo, settere - sectiamo, e toliere - sectiamo, coliere - coliimo, settere - sectiamo, e toliere - sectiamo, coliere - coliimo, settere - sectiamo, e toliere - sectiamo, coliere - coliimo, settere - sectiamo, e toliere - sectiamo, coliere - coliimo, settere - sectiamo, e toliere - sectiamo, coliere - coliimo, settere - sectiamo, e toliere - sectiamo, coliere - sec

Sono dunque a scriversi con una sola consonante le prime persone del presente dell' indicativo abiamo, abiamo, giacano, giaciamo, piaciamo, sapiamo, taciamo; e sicome le prime persone plurati del presente del congiuntivo sono eguali a quelle dell'indicativo, e sicome da dette prime persone levando la desimente sillata mo, e sostituendone una diversa si hanno le altre persone dello stesso presente del congiuntivo, così ne deriva, che anche tali persone sono a seriversi con una sola consonante, e quindi che è a scriversi abia - abiate - abiano - dabiate, facia - faciate - faciate, giacia - giaciate - giaciano, pincia - piaciate - piaciano, sapin- sapine - sapine - sapine - acaiate - taciano.

Sicomo le prime persone singolari del presente dell'indicativo si formano di regola col mutare la desinenza dell'infinito in un o, come da amare - amo, da temere - temo, la seriore - serio, o da sentire - sento, così serivendosi con un solo c gl'infiniti facere, giacere, piacere, tacere sono a seriversi con un solo c anche facio, giacio, piacio, tacio, tacio.

Debbe, e debbono, che scrivonsi, e pronunciansi anche deve, e devono, e che corrispondono a debct, e debent, sono a scriversi con un solo b per quanto fu sopra detto, e perchè non presentasi alcun motivo di usarlo dopio con alterazione del significato intrinseco delle parole. Potrebbe insorgere dubio sopra debbo, debba, debbano corrispondenti a debeo, debeat, debeant, poichè il secondo b potrebbe rappresentare in certo qual modo l'e, che viene taciuta, ma considerando che può anche scriversi devo, deva, devano, che comunemente, e naturalmente dicesi deve, che il v rappresenta il b. e che la differenza di desinenza dei verbi della seconda conjugazione consiste in generale nella sola mutazione della vocale o della prima persona del presente dell'indicativo in un e per la terza persona dello stesso tempo, come cado - cade, temo - teme, in un a per quella del singolare del soggiuntivo, come cado - cada, temo - tema, e nella aggiunta a questa della sillaba no per la terza persona plurale dello stesso soggiuntivo, come cada - cadano, tema - temano, va ad essere consigliato lo scrivere anche debo, deba, debano con un solo b.

Le terze persone plurali del tempo presente del modo indicativo si formano di regola coll'aggiungere la sillaba no alla rispettiva terza persona singolare, quando appartengono alla prima conjugazione, come amano da ama, e col mutare l'e finale in ono, o gono se appartengono alle altre conjugazioni, come cadono da cade, valgono da vale, scrivono da scrive, pongono da pone, sentono da sente, salgono da sale. Quelle dell' imperfetto dell' indicativo, e del presente del soggiuntivo in tutte le conjugazioni si formano dalla corrispondente terza persona singolare coll'aggiunta della sillaba no, come amavano da amava, amino da ami, cadevano da cadeva, cadano da cada, valevano da valeva, valgano da valga, scrivevano da scriveva, scrivano da scriva, scioglievano da scioglieva, sciolgano da sciolga, sentivano da sentiva, sentano da senta, finivano da finiva, finiscano da finisca, ed anche gli irregolari erano, siano, potevano, possano, volevano, vogliano, ed altri. Una tanta uniformità nella costituzione delle suindicate terze persone plurali con una sola n induce la presunzione, che erroneo sia lo scriverle con due n in luogo di una sola le terze persone plurali dell'indicativo dei verbi dare, fare, avere, sapere, stare, andare collo serivere danno, fanno, hanno, sanno, stanno,

vanno: ritiensi quindi, che il plurale di dà, fa, ha, sa, sta, va sia dano, fano, hano, sano, stano, vano con una sola n.

Per lo stesso principio della costituzione dei plurali nel suesposto modo à a ritenersi erroneo I'uso di formare il plurale delle terza persone dei futari coll'aggiungere oltre la sillaba no una seconda n, e scrivere ameranna, caderonno, scriveranno, sentiranno con una sola n', mentre la dopia consonante non è necessaria per indicare la pausa delle parole, e meno poi stante la regola da adottarsi, che tutte le parole polisillabe sono a ritenersi piane, quando non siavi segno in contrario; la dopia consonante poi in tutti i casi sovra contemplati non è da usarsi, perchè altererebbe il significato intrinseco delle parole et sesse.

L' uso di scrivere caggia per cada, chieggo per chiedo, chiugga per chiuda, seggo per sedo, posseggo per possedo, veggo per vedo, veggente per vedente, veggia per veda, non costituiscono un argomento per diminuire la sussistenza delle fatte osservazioni, sia perchè è un uso non spontaneo, giachè il loro modo naturale è cado - cadono, cada - cadano, chiedo - chiedono, chieda - chiedano, chiudo - chiudono, chiuda - chiudano, sedo - sedono, seda - sedano. vedo - vedono, veda - vedano - vedente, sia perchè in fatto non si pronunciano i due q, sia perchè l'uso dei due q altera il valore intrinseco di tali verbi: altretanto dicasi di deggio, deggiono, deggia, deggiano per devo, devono, deva, o deba, e devano, o debano. Riguardo al verbo potere non vi è aumento di lettera nella formazione di posso, in quanto che la prima s rappresenta il t, e la seconda è quella del verbo essere; la permutazione di detto t sembra avvenuta per abbreviare, e facilitare la pronuncia di potso, potsiamo, potsono, potsa, potsiate, potsano, dicendo invece posso, possiamo, possono, possa, possiate, possano.

Nelle parole cingulum - cinghia, circulus - cerchio, clamare chiamare, clarus - chiaro, flos - flore, glans - ghianda, planus piano, pluma - piuma, ed altre, emerge, che la l delle parole latine è rappresentata da un i nelle italiane.

Anche nelle parole chulum - ebbio, nebula - nebbia, fibula - fibbia, sabula - sabbia, subula - subbia, tribula - rebbia, opulus oppio, duplus - doppio è evidente la permutazione della i nell'i,
ma non soorgesi ragione qualsiasi di usare in italiano due b, no
due p, mentre in lation ne è usato uno solo. Detta crronea introduzione delle dopie lettere sembra avvenuta, o a motivo della
pausa sulla vocale ad esse precedente, o per indicare, che sulla
vocale stessa è a farsi la pausa nel leggerle; ma la naturale tendenza della lingua umana a restringere le parole per promunciarle
più prestamento persuade dell'assimilazione dell'u, e della simultanea mutazione della i nell'i; e il fatto, che si pronuncia un
solo b, o un solo p, conferma vienaggiormente la erroneità dell'uso dello due lettere nelle suindicate parole, o loro derivate.

Sarà quindi a scriversi obio, nebia, fibia, sabia, subia, trebia, opio, dopio, non ostante la contraria opinione, che leggesi nella lessigrafia alle parole tribbia, e oppio, poichò riguardo a tribbia lo scopo di dare alla parola un suono gagliardo, e di non connoderne la radice con tribbare non valgono a fronte della alterazione, che ne avverrebbe nel significato intrinseco della parola, e a fronte della legge naturale di abbreviare le parole per proferirle più presto riguardo all'esposto frodamento di una lettera, che in questo caso sarebbe l'u di tributa; e riguardo ad oppio il risultare egualmente seritto con un salo p tanto l'albero, quanto il succo così denominato deesi supplire occorrendo con parole, che chiariscano l'oggetto trattato, na non alterare la natura, e il suono della parola. Anche Sabbioneta, nome di paese, che trovasi fra Mantova, e Cremona sarà a seriversi con un solo, hamaliesta essendo la sua derivazione da sobio, e desendo seritto

con un solo b il latino Sabloneta usato nei libri stampati, e nei documenti manoscritti, in cui è citato quel paese.

Fra le parole, in cui la l fu mutata in i, sonovi quelle terminanti in italiano in acchio, ecchio, icchio, occhio, ucchio; tali sarebbero baculus - bacchio, macula - macchia, auricula - orecchia, anicula - pecchia, speculum - specchio, pariculi - parecchi, peticula petecchie, lenticula - lenticchia, radicula - radicchio, monticulus monticchio, spiculum - spicchio, oculus - occhio, peduculus - pidocchio, acucula - agucchia. Sull'uso dei due c nelle parole ora citate è a ripetersi, quanto si è sopra detto sull'erroneo uso dei due b. e dei due p. e quindi sono a scriversi con un solo c le parole suindicate, non che tutte le altre italiane aventi la sillaba chia, chie, chii, chio, o chiu, e nelle loro derivate, quando le lettere chi rappresentino in altra lingua le lettere cl. Conseguentemente saranno a scriversi con un solo c cornachia, pennachio, forachiare, grachiare, apparechiare, nochiere, cavichia, nichia, crocichio, pichiare, capochia, ginochio, muchio, ed altre simili. Anche per le parole secchia, o secchio, e vecchio corrispondenti alle latine situla, e vetulus regge la regola, che la permutazione della l in i non duplica la consonante precedente, perchè quando pure non si trovasse di adottare anche per esse un solo c, i due c sarebbero ad attribuirsi ad altra causa indipendente dalla conversione della I. Così non altera la sussistenza della regola suripetuta la parola parrochia, perchè essa va scritta con una sola r, e un solo c conformemente al latino parochia, al greco paroikia, e alle osservazioni della lessigrafia ad una tale parola.

Riguardo alla parola cannocchiale conviensi colla lessigrafia, che debba scriversi una tale parola con due n, ma non conviensi riguardo all'uso dei due c, essendo manifesta la derivazione di ochiale da ochio, che giusta quanto sopra è a scriversi con un solo c.

Per lo slesso principio è a seriversi copia non solo in significato di abmidanza, e di cosa trascritta, manche in significato di coputa - unione, opure un pajo, ed essere quindi erroneo lo serivere coppia con due p nell'anzidetto significato di un pajo, o di unione. Ne è a continuarsi l'uso di serivero tegphia con due g, presentandosi la sua derivazione dal latino teguta, e serivendosi il latino tegute con un solo g.

### ARTICOLO VII.

Le desinenze bra, bre, bri, bro sono a soriversi con un solo b.

Si scrivono con un solo b in italiano le parole seguenti, ed altre aventi anche in latino un solo b: fbra - fbra, lugubre - tugubris - lugubre, mulichre - mulichris, ottobre - octobre - octobre, salubre - saluber - salubris, tenebre - tenebrae, vertebre - vertebree, caudelabri - candelabrum, celebri - celebre- celebris, scabro - scaber scabra - scabrum, vibro - vibrare.

Sono scritte in latino con un solo bi: fabor - fabri, fabor- fabridorum, o fabrica; in italiano le corrispondenti parole fabrio, fabbrile, fabrica; scrivonsi con due b, ma non si presenta alcuna ragione per sostenere un tale uso, mentre intrece si ha un solo b anche nel francese fabrique, nello spagnuolo fabrica, e nell'inglese fabrie; di più nel comune parlare si promuncia un solo b, o ususi un solo b o nelle parole soprenictate, ed altre di consimile conformazione. Perciò si ritiene erronco detto uso dei due b, alternado esso il significato intrinseco di detto parole.

Altretanto è a dirsi delle parole lebbra, libbra, febbre, ebbro, e labbro.

Lebbra in latino corrisponde a leprae, e con un solo p scrivesi lèpre in francese, lepra in greco, e spagnuolo, e leprosy in inglesc.

Libbra in significato di quantità di peso corrisponde a libra in latino, o con una sola consonante services litre in francese, o in inglese, libra in spagnuolo, e litra in graco: a vicpiù dimettraco la consore la partone quilibrio attica con un solo b anche in italiano; e se diversa è a presumersi la radicalo riguardo a libra - libra i Popio in confronto di libbra, si presenta però una radicalo comune fra libra, librare, equilibrio, o calibro, soriette questi tre ultime con un solo a

Febbre in latino scrivesi febris con un solo b, e con una sola consonante scrivesi fetre, febrile in francesc. Fiebor in tedesco, e ferer in inglese.

SHEARING - Parte III

Ebbro in latino scrivesi ebrius, e con una sola consonante scrivesi irre in francese.

Labbro in latino scrivesi labrum, ed anche labium, o con una sola consonante scrivesi levre, labial in francese, e labio in spagnuolo.

Anche la parola pébrajo à a scriversi con un solo b, poichè in latino scrivesi fobruarius, e giusta quanto dicesi nel citato Lessico del Porcellini deriva da Februa, e con una sola consonante scrivesi pebroparios in greco, feorier in francese, febrero in spagnuolo, Februar in tedesco, february in inglese, e feoruarie in valaco.

Per quanto fu sopra osservato proponesi quindi la correzione delle suindicate parole, o di quelle derivate dallo stesse, sicome sarebbero fabricare, fabricatore, lebretta, lebroso, febretta, febricitante, febrifugo, febrite, ebrezza, chrisco, chrichi, labrotto, labrocio, ed altre, notandosi cho dotto crrore fu già osservato nella citata lessigrafia riguardo alle parole chro, fibro, febrajo, febre, e labro.

## ARTICOLO VIII.

Le desinenze bia, bie, bii, bio sono a scriversi con un solo b.

Si è dimostrato nell'articolo 5, perchè abbia sia a scriversi con un solo b, e nell'articolo 6, perchè debbansi scrivere con un solo b ebio, fibia, nebia, sabia, subia, e trebia. In questo procedesi a parlaro di altre parole torminanti in bia, bie, bii, bio,

Rabbia, e senbita derivano dalle latine rabies, e scabies; quindi non presentasi motivo di usaro due 8 in italiano: concorrono a ritenere erroneo un tale uso le parole latine rabiosus, rabidus, sabiosus, scaber, nelle quali in ispecie rabidus, e scaber dinostrano tanto pià la costitucione di tali parole con un solo b, e perfino anche in italiano scrivesi rabido con un solo b. Anche i loro plurali rabie, e scabie sono a seriversi con un calo b, e così pure i loro detrivati come arrabiare, arrabio, arrabia, arrabia.

Labbia quale plurale di labbro corrispondo al latino labia plu-

rale di labian scritti entrambi con un solo h. Si è già osservato nel precedente articolo 7, come labbro è a scriversi con un solo b conformemento al latino labrum, e ciò si ricorda per osservare, che un solo b è della natura di tale parola, che ciò tanto più scorgesi in labialis corrispondente al francese, ed all'inglese labial, o che labia in italiano sontirobbe di latinismo, per cui tanto più è a seriversi come in latino. Un tale errore fu osservato anche nella lessieratia sunitata.

È stato già rimarcato in dotta lessigrafia essere erronco l'uso di scrivore dubbio, e suoi derivati con due b, mentre in latino serivesi dubius con un solo b: un tale erroro si rende più manifesto coll'osservare, che ancho in italiano serivesi con un solo b dubitare, e distitativo, e che anche anticamente stampavasi dubioso con un solo b, leggandosi nel citato dizionario di Calepino del 1612 le parolo dubius, e dubiosus tradotto in quella di dubioso con un solo b.

Marrubbio e carrubbio sorivonai con un solo b in latino, o l'erroe di sorivevil con due o rimarento anche nella surjeutta l'essignafia. Il vocabolo carrubbo ricorda i luoghi denominati Carrobbo, o Carobbo: anche questi sono a serviversi con un solo b tanto nel caso che la loro denominaziono provenga dalla presistanza di una pianta di carrubbo, quanto nel caso che sia stato così chiamato un luogo, che si prestava al volgimento dei carri, o che più vie da carri, o in cui la gente si fermava a trattare, o parlare, perchè nel primo caso la pianta carrubbo devo serviversi con un solo b, e diversamente sia in carrocio, sia in vocarrobio non presenterebbes inotivo di presumere il bioggno di due b.

Alla parola robbia corrisponde il latino rubia, e a robbio il latino rubeus con un solo b: anche le parole rubeo, rubor, rubidus, rubicundus sono scritto con un solo b. Sicomo tutte detto parole contengono l'idea di rosso, e perfino l'italiano rubicondo scriveno con un solo b, così è certo, che erroneo è l'uso di scrivera cobia, e robbio con due b, notandosi che anche il latino robius, e robeus sono stampati con un solo b, e che non è generalo l'uso di robio per rosso.

La parola gabbia traducesi cavea in latino: sembra potersi presumere, cho la parola gabbia sia derivata dal latino cavea mutato in cabea, e indi in cabia, e poscia in gabia colla permutazione del e in g, avvenuta anche iu altre parole, come in garofano da caryophyllon, grasso da crassus, e del <math>v in b come in crebbi da crevi. Sicome non presentasi alcuna regione di mutare un v in due b, e di più in fatto si pronuncia un solo b, così reputasi erroneo l'uso dei due b, ed alterante il significato intrinseco della narola stessa.

Nel vocabolario italiano publicato in Napoli a cura della società Trematera alla parola mibbio leggaci saere questo un cucello di rapina, che si ciba di rettili, e alla parola ibi leggesi essere questo un cucello, che fa strage di serpenti, e tradurai ibis in latino. Stanti dette circostanae sembra, che trattisi se non di un medesimo uccello, almeno di uccelli aventi più caratteri comuni, e che conseguentemente il none di nibbio abbia una derivazione comune con quella di ibi; che siasi detto un ibi, opure in ibi, poi unibi, o inibi in una sola parola coll'aggiunta dell' di finale, o indi per pronunciare più presto la parola siasi ommessa la vocale precedente la n. Fatto è, che si pronuncia un solo b, e che ciò viepiù fa presumere erronco lo serivere nibbio con duo b.

La regola, che le desinenze bia, bie, bii, bio siano a soriversi con un solo b, sarebbe stata osservata nelle parole cendois, gobie (pesce), e tibia, corrispondenti alle latine cænchium, gobius, e tibia, quest'ultima tanto nel significato di istrumento, quanto in quello di osso.

Fra le parole scritte contro detta regola sonovi oltre le sopra citate anche le parole stabbia, stabbiare, stabbio, retbio, bibbia, rubbio, subbio, e ubbia, non aventi una corrispondente parola latina scritta con un solo b, opure con un solo v, e nemeno con due di tali lettere: tuttavia sembra, che anche per esse debba valere la proposta rezola.

La derivazione di stabbiare sembra quella di stabulare da stabulum-stalla, como trebiare, o tribiare da tributa-trebia, o tribua: in questo caso basta un solo è come in trebiare per quanto si è detto nell'articolo sesso sulla permutazione della lettera I in i. Se si volesse derivare da sture, e bios - vita, come in cenobio derivante da koinos - cousune, e bios - vita sarebbe a seriversi egualmente con un solo è. In ogni modo non presentasi argomento per ritenere necessario I'uso dei due è, ed anzi un secondo è non viene proferio, e da direverebbe il significato intrinseco della parola. La parola stabbio avendo la derivazione comune con stabiare, come spoglio con spogliare, sarà anch'essa a scivresa on un solo b. Anche stabbia usata uel significato di pezzo di legno è a scriversi con un solo b, perchè la sua derivazione sarebbe da astabula, piecola asta, e quindi non con due b per quanto è stato esposto nel sucitato articolo sesto.

In quanto a rebbio si disse nel medesimo articolo sesto, come saia ascrivera trebiare con un solo b: la consonanza di tale parola con rebbio suggerisce la idea, che trebiare derivi da rebio, come tumore - tumido da umore - tumido, e ciò che la fa presumere è, che nel trebiare vengono adoperate le forchetto munito di rebi. Se la parola derivata è a scriversi con un solo b, è naturale, che debba esserlo anche quella principale: quindi rebio sarebbe a scriversi con un solo b, osservandosi, che non presentasi alcun argomento in contrario, e che in fatto se ne pronuncia uno solo.

Rapporto a trebbio in significato di tricio si ha motivo di scrivere trebio con un solo b, perchè evidente b lo scambio del v in b, e non trovasi perciò di ammettere l'uno dei due b in tale parola, come è usato nella lessigrafia alla parola stribibare; e non ammettesi nepure l'ivi proposto uso di scrivere stribibare con due b, perchè b manifesta la sua derivazione da tribula , e da trebiera, o tribiare.

La naturale tendenza a proferire più presto, e più facilmente una parola può avere ridotta la parola biblia a biblis, ma non a proferire biblia con due b, sia perche ciù sarebbe contrario a detta tendenza, poiche o di proferire i entrambi no sarebbe reolungato il suono, sia perchè non può presumersi la permutazione della l' in un b, potendosi oservare, che succede benal la permutazione di una consonante percedente in una eguale alla sussegnente, come nelle parole collaborare, commisto, corrompere, illuminare, immetres irrompere, suddicisso a subdicissas, sommerso da submersus, fieddo da frigidus, petto da pectus o unipiotente da omnipotens, serito da serviptas, ma non saprebbes i indicare un cesempio di giusta conversione di una consonante posteriore in altra consonante goune alla precedente. La uniformità di scrivere colle lettere bibblia in latino, in greco, ed in altre lingue, o bibliografa, bibliomania, biblioteca e el altra anche in taltino, suggerisce a trala-

sciaro di scrivere in italiano bibbia in luogo di biblia, ma volendosi usaro la parola bibia sarebbe in ogni caso a scriversi con un solo b.

Dicesi subbio il cilindro del telajo da tessere, cui viene avvolto l'Icsurlo, cui viene avvolto il tessuto in latino traducesi jugum, o in francese ensuple, ensuble, o ensouble, di maniera che sembra che subbio in origine sia stato subulo, o sublo, o poi sia stata permutata la l'in i. Nel sesto articolo si è dimostrato, che la permutaziono della l'aluian nell'i non produce duplicamento di consonante, e si è rimarcato, che perciò dessi serivere sabbia, ebbio con un solo b. e coppia, doppio con un solo p. Tali parco corrispondono alle francesi sabele, hieble, couple, abouble, per upossi dedurre, che anche nei casi di parole aventi un l'in francese, ed un i in italiano non si fa luogo a duplicamento di consonante, e quindi il francese ensuple indicherebbe, cho è a seriversi subio con un solo b, o non con due.

Rignardo al vocabolo ubbia non si conosce parola di altra lingua, cho si avvicini alla sua costituzione: sembrerebbe, che in origine possa cessere stata ubula, e ricorda lo parole nube, e nuecha seritta senza dopia consonate: si opina di serivere ubbia con un solo b, non presentandosi alcun motivo di adottarno due.

## ARTICOLO IX.

Le desinenze aggine, iggine, uggine sono a scriversi con un solo q.

Tanto in italiano, quanto in latino scrivonsi con un solo geartilagine - cartilago, citragine - citrago, imagine - imago, indagine - indago, voragine - vorago, origine - origo, prunigine - prurigo, rubigine - rubigo, siligine - siligo, uligine - uligo, vertigine - vertigo.

Sono invece stampate con due y lo parole farraggine, mueilaggine, piantaggine, pianhaggine, pilatignie, pilatignie, leatiggine, ruggine, ferruggine, lanuggine, salsuggine, sebene con un solo y siano seritto le corrispondenti parole latino farrago, mueilago phantago, phanbago, fullyo, impetgo. Cestigo, orurgo, ferrugo. lanugo, salsugo, aventi il rispettivo genitivo in aginis, iginis, uginis scritto con un solo g.

Manifesta è la derivazione dal latino dello suindicate desinenze, giusta quanto fu osservato anche nella già citata lossigranfa, di maniera che ivi senza esitanza è proposto di scriverle con un solo gi e senzialtro si conviene in ciò, o per tutto le altro parole terminanti in agine, i ginte, e sginte non presentandosi motivo in modo, ed ora nell'altro, e ritenendosi che il secondo g alterrebbe il significato intrinseco delle desinenze stesse. Una tale regola ritiessi applicabilo anche ai derivati, a testugine corrispondente al latino testudo, non essendo fondata in alcun modo, nè presmibile la conversione del di testudo in due, ed anche a la raugine, tanto nel caso, che la sua raticale lara fosse da analizarati ora-tia-ci-n-c, pecera quetche ha entro ha, quanto nel caso, che fosse da analizarati ul-d-a-in-a, quatche sopra ha (opure da sopra) antro del caso, che fosse da analizarati ul-d-a-in-a, quatche sopra ha (opure da sopra) entro ha

Nella lessigrafia si ritiene, che la desinenza in aggine sia propria delle voci nestrane derivate, che rappresentano per lo più un'idea satratta di vizio, dipito, disprezzo; qualunque sia la idea rappresentata dalla desinenza in agine non occorrono due 9 per esprimerla, avendosene l'esempio nello sucitato parole piantagine da pianta, e piombegine da piombe corrispondenti come sopra alle latine plantago, e plambago, e ritiensi che anche tutte le parole nostrane come asinagine, balordagine, e simili debbano anche esse scriversi con un solo, essendo costituite a guisa delle suripettute parole pientagine, e piombegine, o non presentandosi motivo scrivere diversamente senza alterare il significato intrinseco delle parole.

### ARTICOLO X.

I verbi terminanti in aggere, eggere, iggere, uggere, uggire, o i nomi terminanti in egge sono a scriversi con un solo g.

Il verbo reggere corrispondo al latino regere, e i derivati correggere, surregere corrispondo no ia latin orrigere, surrigere.
L'uso di un solo g in latino si ha non solo nell'infinito di tali
verbi, e nelle diverse desinneta della lore conjugazione, ma anche
nelle relative parole reges, regina, regins, regulas, reginen, registrum, regula, regularis in latino, regis, regulas, reginen, registrum, regular, regulare, corrigible in francese, regisregular, regisere, regisere, Regierere, Regiseren, Regierera, Regiera, Regierera, Regiera, Regierera, Regierera, Regierera, Regierera, Regierera, Regier

In ispecie le citate parole regima, regola, e regolare dimostrano ad evidenza la erroneità della introduzione dei due g: la tanta concordanza delle sudetto parole in varie lingue nell'uso di un solo g, i verbi dirigere, ed erigere, anche essi con un solo g, c la mancanza di argomento in contrario persuadono della accennata erroneità.

Quindi è a scriversi con un solo g regere, corregere, sorregere non solo all'infinito, ma in tutta la lore conjugazione, ed è a scriversi pure con un solo g regente, regenza, regia in significato di palazzo regio, regimento, tanto in senso astratto, quanto in significato di ma data quantità di militi, regifiore, corregente, tanto in significato di chi correge, quanto in significato di chi rege insieme ad albri, corregibile, incorregibile, corregimento, corregimen, ricorregere, ed ogni altro loro derivato.

Certo presentasi l'errore di scrivere leggere, ed eleggere con due g, perchè le corrispondenti parolo latine legere ed eligere, sono scritte con un solo g, nè havvi argomento per serivere diversamente in italiano, mentre anni le parole latine legibilis, colliga, dellos, dillus, intellius, mediao, setton, le italiame diligente.

ditigensa, intelligente, intelligensa, negligente, negligensa concorrerebbero tutte a confermare la giustezza dei latini legere, eligere con un solo g. A maggiore prova si aggiunge essere pure erroneo lo servieve legge con due p in significato di tex-legis, stante che in latino anche una tale parola giustamente soriore son un solo g, ciò dimostrandolo le stesse parolo italiane legistato, legistatore, legalitzatore, legalitzat

Conseguentemente sarà a seriversi legere, elegere con un solo g tanto negli infiniti, quanto in tutta la loro conjugazione, e saranno altresi a seriversi con un solo g legenda, legibile, elegibile, legio, legitore, legitore, prelegere, rilegere, e gli altri derivati, o conseguentemento anche legendaio, comunque nella lessigrafia sia ritonuto giusto con due g.

È pure erronco lo scrivere proteggere con due g, stantecho il corrispondente lattino protegere, o il francese protegere sono scriti con un solo. Ciò che dimostra in modo assoluto la erroneità rimarcatà à l'essere scritto con un g non solo il verbo lattino te-gere, da cui deriva il protegere, ma perfino le parole italiane te-game, tegola, integumento, ritenuto che anche teghia è a scriversi con un solo q, come fu osservato in fine all'articolo sesto.

Nella più volte citata lessigrafia alla parola legislatore sostienai la opinione, che la lingua italiana non ammetta alcun verbe, la cui desinenza in eggere sia scritta con un solo g, ma quando non emergono ragioni per sostemere l'introdotto errore, quando invoce si hanno argomenti per ritenere, che il valore intrinseco della parole importi una consonanto semplice, o non due, come lo si rileva in ispecie dalle parole pregle, regime, regola, legista, legole, legitimo, tegonne, tegola, integumento, è ad attenersi alla conformazione, che si presenta la più verisimile, onde non alterare il valore intrinseco della parola, e d'altronde poi nel comune parlare non si proferiscono le dopie consonanti, delle quali si propone la riduxione. Ne trovasi di ammettere l'ivi addotta ragione di scrivere legge con due g per ingrandire, ingagliardire, e rendere maggiornente autorevole la parola, perchò in fatto non vedesi un tale effetto, nò si promuciano i due q dalla generalità.

GENRARDINI. -- Parte III.

e, se da taluno vengono proferiti, sentono di affettazione. Così pon vodesi un appoggio a sestegno di quella opinione nella citazione della parola greggre, scritta anche essa con due g, sebene scrivasi gregario, comgregar, espreja, espreggre, corriera intevec, che sia erronaco la scriveca gregge, greggia, e greggio con due g, appunto perchè le citate parole pregario, e successive dimostrano la costituzione di tutte tali parole con un solo g, e la loro derivazione dal latino greze-greggis, scritto quest'ultimo con un solo q.

A viejtà confermare la erroneità dell'uso dei due g in reggere, legge, proteggere, gregge, e loro derivati si osserva, che le parole rea regis, lea legis, grea gregis sono costituite a similianza delle molte parole terminanti in a nel nominativo, e in cis nel genitivo, come fuar facis, para-pacis, preva-precis, ita-vicis, voa vocis, luar-lucis, e che queste traduconsi fuce, pace, prece, ecce, opure vice, voce, luec con un solo c tanto in esse, quanto nei loro derivati come in facella, paciere, pacifico, precario, vicario, vicenda, vocabolo, vocale, vociferare, vocina, lucere, lucerna, lucido, lucinolo.

In latino scrivonsi con un solo q le parole dirigere, erigere, esigere, transigere, figere, fligere, frigere, colligere, deligere, diligere, eligere, intelligere, negligere, seligere, indigere, vigere, e nello stesso modo scrivonsi anche in italiano le prime quattro. Tanta concordanza in tale desinenza fa presumere erroneo l'uso di scrivere in italiano friggere, e i derivati da fliggere con due g, e di scrivere figgere ora con uno, ed ora con due: una tale presunzione riceve appoggio dal greco frigω corrispondente al latino frigere, dalle francesi affliger, infliger, e dalle pure francesi crucifier - crocifigere, e frire - frigere, che non presentano derivazione da parole, che siano scritte, o si pronuncino con due g. Tali correzioni sono già proposte anche nella anzidetta lessigrafia, c quindi tanto più sono a scriversi con un solo q le parole figere, affigere, crocifigere, prefigere, rifigere, sconfigere, trafigere, affligere, infligere, confligere, frigere, rifrigere, soffrigere, e i loro derivati.

Dal latino trahere sono derivati i verbi italiani trarre, e traggere colla permutazione della h in una r nel primo, e in due g nel secondo; la permutazione di una lettera in un'altra trovasi

spesso fra le diverse lingue di comune derivazione, ma la permutazione in due lettore eguali, o diverse non avviene, perche sarebbe contraria al già dimostrato principio, che la lingua umana tonde ad abbreviare le parole per esprimere più prestamente le idee rappresentato dalle parole stesse, e se talora trovasi la permutazione di una lettera in due consonanti è a presumersi l'avvenimento di un errore, sicome sarebbe in traggere, parola, che senz'altro sente di affettazione, e quindi da non usarsi, o quanto meno limitatamente, e con un solo g. Ciò è a dirsi altresi dei derivati, e quindi anche di contrarre, detrurre, distrarre, estrarre, probarre, riterre, sotturre se si volessero pronunciare col ge.

Riguardo a caggere per cadere starebbe quanto si disse sopra traggere, e sarebbe ad ommettersene l'uso totalmento, sicome parola non spontanca, e lontana dalla naturale sua costituzione.

Meno evidente, è la erroneità di struggere scritto con due g, poiche il latino struere non ne sarebbe la parola corrispondente, esprimendo questa la idea di comporre, e quella la opposta idea di scomporre, e tanto è ciò vero, che il latini acstruere, ci instrucre traduconsi costruire, è instruire, ma non costrugere, e instrugere. Che destruere traduconsi costruire, ci instruire, ma non costrugere, e instrugere non rende meno aussistente la osservazione, perchè è la prepositiva de quella, che importa la contrarietà al comporre. Ciò stante sorge l'idea, che struggere derivi da ruere, senza per altro escludere, che possa cosere costituito dal medesimo struere colla s significante il contrario della coss, alla quale è preposta, come in sfisciere, servare in opin ciaso però non avrebbesi la permutazione di una in più lettere, nà alcun principio di lettera dopia, e quindi è a presumersi, e ritenersi erroneo l'uso dei due g in struggere, e sarà a scriversi strugere, distrugere, e loro derivati con un solo g.

Anche suggere per succhiore è erroneamente scritto, corrispondendo al lation sugere, derivante dal latino sucus - suce scritto con una sola consonante; ma sebene si usi scrivere anche succus con due c, non sarobbevi sufficiente ragione di scrivere in italiano suggere con due g, sia perche il g è una lettera composta, come già si disse, per cui potrobbe rappresentare i due c, sia perche in italiano scrivesi, e dicesi sugo, cà carvebbesi sugere da sugo, come stridere da strido senza aumento di lettera, e più ancora in francese sorivesi sucere con un solo c. Nella più volte citata lessigrafia è già dimostrato, come sia eroneo lo scrivere fuggire con due g, dal momento che scrivesi fuga, fugace, fugare, trafugare, rrfiugio, sutterfugio, e quindi conviensi, che debbansi scrivere con un solo g fugire, fugiasco, fuerole, fuzibile, funimento, fucilite, rifugire, sfugire, oi pro derivati.

I verbi muggire, e ruggire corrispondono ai latini mugire, e ruggire scritti con una sola consonante tanto essi, quanto i neo derivati mugitus, e ruggitus; e senza dopia consonante si ha in greco mysham, e mishma, e in francese mugir, rugir, mugiszement. Sicome in fixth non si pronunciano in italiano i due g. e non si ha motivo di serivere diversamente dal latino, cha greco, e dal francese, così riticinsi che sia erronea la dopia consonante, e che debbano scriversi con una sola mugire, mugita, ruggire, ruggire, e i loro derivati, compresi fra questi i verbu ghiare, e rughiare. A maggiore persuasione si osserva, che le parche cagire, e cagitus sono costituite nel medissimo modo di mugire, mugitus, rugire, ruggitus, e che anche in esse tanto in latino, quanto in italiano, e nel francese cagissement usasi un solo quanto in italiano, e nel francese cagissement usasi un solo go.

La parola staggire presentasi di costituzione conforme a quella di mugire, rugire, vagire, presagire, e quindi è a presumersi, che sia a scriversi non con due, ma con un solo q. Essa non è di uso comune, non ha una parola corrispondente nè in latino, nè in francese, nè in spagnuolo: nel già mentovato vocabolario italiano di Napoli a staggire si attribuisce il significato di sequestrare, a staggio quello di bastone, e anche di stallo, e di ostaggio, citandosi ivi come nei mezzi tempi lo stallo siasi detto stagium, e l'ostaggio siasi detto stagius. La emersa presunzione, che staggire, e staggio siano a scriversi con consonante semplice, riceve quindi appoggio dalle citate parole stagium, e stagius scritte con un solo q, se derivassero da tali parole. Il significato di bastone dato alla parola staggio suggerisce la idea di asta, e quindi che staggio possa rappresentare astaggio, ma sia questa, sia altra la derivazione saranno in ogni caso a scriversi stagire, e stagio con un solo g anche per quanto verrà esposto nell'articolo 16 sulle parole italiane scritte colla desinenza in aggio.

#### ARTICOLO XI.

### Dell'erroneo uso di due consonanti eguali.

In alcuni dei primi sette articoli di questo lavoro sono stati coposti vari proro di consonanti dopic: molte altre parole presentano un tale difetto, il quale ora è evidente, ed ora per provarlo occorre di dimostrare la costituzione non manifesta delle parole stesse. Sicone per queste ultime va ad essere necessario di premetere non poche nozioni, e sicome la rettificazione delle primo poche propositi del ultime, così si passa a parlare delle parole, per le quali reputasi manifesto, da abbastanza provato l'errore midjennetemente dalla esposicione della natura delle parole stesse.

### ARTICOLO XII.

## Dell'erroneo uso di due b in alcune parole.

Nella già citata lessigrafia è avvertito, come debbansi serivero con un solo b le parole abaco, abacare, abecé, abecedario, abbici, inabissare, abrivare, bubane, ebra, chriaco, ubriaco, giuda, giubilare, giubileo, giubilo, robone, e si conviene nelle ivi proposte correzioni pre le ragioni addotte nella stessa lessigrafia, aggiungendosi, che rapporto alle parole abecé, abecedario, abici, abrivare concorrerebbe la regola, che la aggregaziono di più parole non produce aumento di lettera.

La parola abbiente per avente è da abolirsi come storpiatura del verbo habere, ed in ogni caso sarebbe a seriversi con un solo b per quanto si è detto nell'articolo quinto sopra abbia, ed altre persone del verbo avere.

Il verbo addobbare dovendosi ritenere composto da ad, e dal monosillabo ob in significato di circa, attorno è a scriversi con un solo d per quanto si disse nell'articolo primo sulla aggregazione delle parole, e in ispecie sulla parola addiettiro, ed è a scriversi con un solo b, perchè con un solo b scrivonsi lo spagnuolo adobar, il franceso radouber, e il valsao intobescu. I verbi conoscere, e crescere nel passato dell'indicativo corrispondono in latino ad agnori, e cresi scritti con un solo v, e questo in italiano è rappresentato dalla lettera è, mentre spesso il b delle parole latine è rappresentato dallo stesso v nelle parole italiane, come in latino anabani corrisponde ad anaeca, fabula a favola, debet a dece, ubi ad ove. Non presentasi quindi alcun motivo per mutare il v di agnori, e di creci in due b, e conseguentemento è a ritenersi erroneo lo scrivere con due b i perfuti conobbi, e crebbi.

La parola dobbla significa dupla, moneta, che in origine avrà avuto il dopio valore di altra: è manifesto, che erroneo è l'uso dei due b in tale parola, che corrisponderebbe a dupla scritta con un solo p tanto in latino, quanto in italiano.

Due sono i significati della parola gabbiano, l'uno è quello di uccello, detto in latino garia, fuita a, e dalla sola parola garia pussi desumere la erroneità dei due b. giachè il v. come si è sopra osservato alle parole canobbi, e crebit, non si risolve in due b. L'altro significato è quello di inesperto, sciocco, non avecduto; una tale parola può essere stata applicata all'unono per ssimiliario all'uccello gabbiano, per tale caso è a seriversi giusta quanto sopre con un solo b, o fu applicata per indicare, che fu come allevato in gabbia, o fu derivato in qualche modo da gabbia, ca anche in tale caso sarebbe a seriversi con un solo b, percelè anche gabbia de seriversi con con un solo b. come fu esposto nell'articolo quinto.

Anche nella parola giulebbe si presentano erronei i due b facendosi corrispondere tale parola al latino julopium, o zulopium, al greco iolabion, e al francese juleb, parole tutte scritte con un solo b, o con un solo p.

Cosa singolare è, che ad onta sia stato avvertito nella lessignata l'errore di scrivere pubblico, e repubblico on due è, o che l'errore sia manifesto, tuttavia si continua a scrivere, e stampare tali parole con due è, mentre nel comune linguaggio non si proferizcono i due è, e mentre pubblico si stampara già con un solo è sino da 102 nel dizionario di F. Ambrogio Calepino publicato in Venezia presso Giovanni Guerrillio.

L'uso erroneo di due b in molte altre parole si è già osservato nei precedenti articoli 1, 5, 6, 7, ed 8.

### ARTICOLO XIII.

### Dell'erroneo uso di due c in alcune parole.

Nella più volte citata lessigrafia è rimarcato l' uso erroneo di une e nelle parole accademia, acciaro, accidio, accolito, becchico-rimetio, buccolico, cacca, caccao, cacchione, caccola, ciliccio, becchico-giare, ecclissi, ceco, faccellina, faccenta, faccenta, falcicola, etheciare, accola, shiaccio, statificcio, lucciotare, macchina, uneccanica, mieca, perochetto, statificaca lucro experience si conviene per la giustificata loro correzione ad un solo c, estensibile anche ai loro derivati. Se però si conviene di scrivere con un solo e tanto cilicio, quanto cilicino, ossia piccolo cilicio, travai opportuno di ricordaro, che giusta l'articolo 4 formandosi detto diminutivo colla desinenza in ino mediante la clisione della vocale finale del positivo, e l'aggiunta della desinenza, e quindi da cilicio dovendosi levare l'o finale, e aggiungere la desinenza, no verrebbo che sarebbe a scriversi ciliciino, e non cilicino, come è proposto nella lessigrafia.

Öltre dette parole, è quelle con due e rimarcate nei precedenti articoli 1, 5, e 6 altre sono scritte erroneamente con due c, delle quali per alcune l'errore è dubic, o debb'essere dimostrato colla scienza della lingua, e per altre l'errore è manifesto: fru queste ultime si presentano le sezuenti:

Accia, filo, essendo scritti con un solo c il corrispondente latino acia. il latino acies, e la loro radicale acus - punta.

Faccia in significato di rollo, rizo, serivendosi con un e solo il corrispondente latino faccie, e coal faccia in significato di fare, come si è osservato nell'articolo 5, soggiungendosi a maggiore persussione, che con un solo e serivonsi farile, faccimente, facci tore, tutti derivanti dal medesimo verbo faccere. Ciò posto anche facciata qualo derivato dal detto nomo furia, e facchino quale derivante dal verbo facce saranno a seriversi con un solo e.

Minaccia essendo scritto con un solo c il corrispondento nome latino minacia, l'aggettivo minax - minacis, e l'avverbio minaciter.

Vigliacco. Si è già osservato nell'articolo 5, che derivando questa parola da vile è a scriversi senza il g, ed osservandosi,

che viliaco è costituito nel medesimo modo di ebriaco giustamente scritto con un solo c, si ritiene senz'altro crroneo l'uso dei due c in tale parola.

Corteccia corrisponde al latino cortex - corticis con un solo c, come audax - audacis - audacia, pertinax - pertinacis - pertinacia , ferox - ferocis - ferocia, ed altre.

Feccia, scrivendosi in latino con un solo c faex-faecis, ed essendo costituita a guisa di lux-lucis, pax-pacis, pix-picis coll'uso di un solo c.

Veccia, che in latino dicesi vicia con un solo c, c in greco bikion pure senza duplicamento di consonante.

Leccio, albero ghiandifero, derivando da ilex - ilicis scritto con un solo c, e quindi da ilecio colla ommissione del primo i per una più presta pronuncia della parola.

Liceto, vale a dire quel filo torto, di cui si servono i tessitori nel tessere, che, in latino serivesi licitum, e in francese lice con un solo c, e da cui deriva il cilicio, di cui fu proposta la correzione anche nella lessigrafia, come sopra, e del quale il corrispondente greco kilikion è scritto sonza dopia consonato.

Traliccio sicome composto di tra e licio, e quindi da scriversi come licio, e cilicio con un solo c.

Noccia, nocciano, e nocciono. E manifesto, cho il verbo nuocere tanto in italiano, quanto in latino si serive con un solo c: l'aggiunta quindi di un secondo c in alcune persone dello stesso verbo è erronex, e lo è tanto più, in quanto che la liagna unana tando ad abbreviare, e non ad allungare le parole, o i loro suoni.

Soccida, e soccio nel significato del contratto, in forza del quale viene dato da uno ad un altro del bestiame per dividerne poi l'utile, o la perdita sotto date condizioni, e proporzioni. E evidente, che tali parole derivano da socio, e in fatto sono riterunte corrispondenti al latino societas. Se dunque socius, e societas tanto in latino, quanto in italiano serivonsi con un solo e, e sanche la socida, e il socio sono un contratto di società, in cui più persone sono socie in una data cosa, va ad essere certo, che anche socida, e il contratto di socio sono a seriversi con un solo e. Ne può fare ostacolo a ciò ritenere il pronunciarsi anche sozio, e sozida in dialetto, poicibè anche il socio compagno dicesi sozio specialmente nel dialetto veneto. Anche il devivato associarior nel

significato di dare a socida va scritto con un solo c come derivato di socio.

Nocciuolo, nocciuola, e nocciolo derivando da noce corrispondente al latino nux-nucis è evidente, che sono a scriversi con un solo c anche tali parole.

Alloco che nel Lessico latino del Forcellini è detto corrispondere ad alucus, ed essere così detto un tale uccello, perchè fugge la luce; derivazione, che si presenta appoggiata al ritenere l'a privativa, come in amens-perico di mente, e al ritenere lu per luce, e che fa presumere giusta la parola alucus, mentre sarebbe il contrario di alloco scritto erroneamente con due L, e due c.

Cruccio, e crucciare. Tali parole corrispondono al nome cruciatus, ed al verbo crucio in significato di tormento - tormentare, ed entrambe derivano dal nome cruz - crucis - cruce, sempre con un solo c, c perciò si ritiene, che anche in italiano siano a scriversi con un solo c tanto crucio, quanto cruciare.

Il pesce luccio scrivesi lucius in latino, e lykos - lykios in greco: quindi non trovasi ragione di usare i due c in italiano, o molto più che potrebbe essere stato così chiamato per la sua bianchezza, e quindi lucente.

Lucca, e Lucchese scrivonsi con due  $\epsilon$ , mentre con un solo  $\epsilon$  scrivesi in latino Luca, e Lucensis: quindi anche in italiano è a scriversi Luca, e Luchese, non presentandosi motivo a sostegno dei due  $\epsilon$ .

Fra le parole scritte erroneamente con due c si annovera nella .lessigrafia anche la parola sucido per derivare la stessa dal latino sucus scritto con un solo c, e perchè corrisponde al latino sucutists. Nel Lessico del Forcellini leggesi sucus, e succus, ma vir leggesi attrest, che negli antichi codoi manoscritti una tale parola trovasi scritta quasi unicamente con un solo c. Ciò stante, e ritenuto, che sucue in Irancese traducesi suc, che succhiare corrisponde a sugere in latino, a sucer in francese, a sugui in valaco, si conviene con detta lessigrafia; ma si trova di dover scrivere con un solo c anche suco, e i suoi derivati succhiare, succiare, succhio, succhiello, succi Sicome la parola sucueus - suco è di natura consimile a quella di sueus, e di pin nel citato Lessico del Forcellini alla parola susceus si rimette il lettore a quella

scritat con un solo c, ove sono citati muccosus, e mucosus; sicome scrivesi con un solo e mueltagine in italiano, mueltage in francese, mueltage, mucous in inglese, e mucos in valaco, così si opina, che debbansi scrivere con un solo c anche muco, e mucoso, e i loro derivati.

Anche nella parola uccello è a presumersi erroneo l'uso dei due c, poiché tale parola sembra derivare da acciellus, nella quale è giustamente usato un solo c, e della quale la parte avi sarebbo stata permutata in un u per la solita inclinazione umana di esprimere più prestamente le provate seosazioni.

### ARTICOLO XIV.

## Dell'erroneo uso di due d in alcune parole.

In vece di addobbare è a scriversi adobare, come si è esposto ad una tale parola nel precedente articolo 12 sull'uso erroneo dei due b.

Adopiare in significato di dare l'opio è a scriversi giusta la lessignafia soltanto con un d, essendo il composto di ad, e opiare, ma in significato di rendere dopio è a scriversi con due d, essendo costituito da ad, e dopiare.

Reddire derivante da redeo-redis-redire, ritornare, basta indicarlo per accorgersi della erroneità dei due d, non essendovi alcuna ragione di duplicarlo.

È manifesto, che soddisfare deriva da satisfacere scritto con un solo t, e che questo è stato permutato in d, come in mater-machre, pater-padre, e proponesi perciò sia ad usarsi un solo d, non ostante la diversa opinione esternata nella lessigrafia sudetta, poicè un secondo d'alterrebbe il significato della parola, e la mutazione dell'a in o dal latino nell'italiano, o viceversa non offre argomento per ridoojare la consonante successiva.

Soddomia: l'errore dei due d in questa parola è stato già avvertito nella ricordata lessignafia.

Viddi, vidde, viddero, vedde, veddemmo veddero sono da abolirsi, ed è a scriversi vidi, vide, videro, vedemmo, o vidimo conformemente al passato del verbo latino videre, scrivendosi con un solo d vidi, vidit, vidimus, viderunt.

Tra le parole da scriversi con un solo d sono da aggiungersi quelle indicate nell'articolo 1 come erroneamente scritte con duc d.

# ARTICOLO XV.

## Dell'erroneo uso di due f in alcune parole.

Fu già avvertito nella lessigrafia un tale errore nelle parole affrico, affricogno, caffetavo, diffalcare, diffalta, diffetto, diffinire, effemeride, effimero, epitaffio, soffisma, soffistico, e zeffiro, e si conviene per l'adottamento della loro correzione.

La parola anhelatio traducesi tanto in afu, quanto in affannoi da questa circostanza sorge l'idea, che affanno derivi da que, coune da villa - villano, senza raddopiamento di consonante, e che perciò anche afano è a scriversi con una sola f, ed una sola n, conformemente allo sagamuolo afan - affanno, afanar - affanno, afanar - offanno, afanar - offanno, afanar - offanno de su preco aphe esprimente accessione, e giusta quanto verrà detto nell'arciolo sull'erroneo uso delle due n.

Cofano, ossia cannestro, corrispondente al latino cophinus, e ed al greco hophinus, viene fatto derivare da coffa, ossia cesta di vinchi, e, mentre il primo scrivesi giustamente con una sola f, se ne usano due per la seconda: non essendo in fatto necessaria una tale seconda f ne consegue, che dee scriversi cofa con una sola f.

Per indicare le lettere f, l, m, n, r, s, scrivesi effe, elle, emme, enne, erre, esse duplicando in fatto se ne pronuncia della lettera contra la verità di fatto, poichò in fatto se ne pronuncia una sola, e non è necessaria una seconda.

Trovasi stampato grafito con due f in significato di scrittura con lettere impresse nel muro, mentre anche in italiano scrivonsi con una sola f grafite, grafometro, geografo, e giustamente derivando tali parole dal greco graça—io scrivo: quindi è a scriversi grafito con una sola f.

Trovasi pure stampato griffo con due f in significato di grifone scritto giustamente con una sola f; ciò stante, e scrivendosi

gryps - gryphis, e gryphus - gryphi in latino, è evidente doversi scrivere anche grifo con una sola f.

Poffare equivale a può fure; quindi una tale parola è a scriversi con una sola f per la regola già dimostrata, che l'aggregazione di più parole non importa aumento di consonante.

Raffaele venne scritto Raphael in latino, e così leggesi nella biblia: le lettere ph in latino corrispondono du una sola f, e quindi è a scriversi Rafaele con una sola f. Lo parole latine cephaliteus, cendaphiem, cophinus, peograficus, sophus, Slepharuso, stropha, ed altre scritte con una sola f anche in greco, scriventos, kephalitos, kenotaphion, hophinos, geographikos, sophos, Stephanos, stroph, persandono di adottare delta corresione.

Scaffa: questa parola serve ad indicare un naviglio, ed anche un dato vuoto, come sarebbero le scafe delle botteghe per esporvi gli oggetti da vendere. Scapha scrivesi in latino, e skaph scrivesi in greco con una sola f: non trovandosi ragione di duplicarla in tisliano si onina di scrivere una tale parola con una sola f.

Scaffale derivando da scafa è manifesto, che anch'esso va scritto con una sola f.

Schiaffo corrisponde al latino rolophus, ed al greco kolaphas, entrambi scritti con una sola f. É chiaro, che la parola schiaffo deriva da colaphus, o da kolaphos colla assimilazione dell', e la permutazione della fin un i, come da claruz-chiaro, da clariz-chiaro, da clariz-chiaro, da clariz-chiaro, la clariz-chiaro, la clariz-chiaro, la chiaro della della chiafo in scienta rivenee colla proposta della lessigrafia di abolirne l'uso, essendo manifesto, che il t in luogo del c è contrario all'origine della narola, o quanto meno sente di affettazione.

Tariffa: questa parola scrivesi tarif in francese, in inglese, e in tedesco con una sola f; più nel pronunciarla in italiano non si proferisce la seconda f, e quindi si propone di scriverla con una sola anche in italiano.

Oltre le suindicate parole sono erroneamente scritte con due f anche quelle con tali due lettere, delle quali fu proposta la correzione nell'articolo primo sulla regola, che l'aggregazione di più voci non importa aumento di lettere.

## ARTICOLO XVI.

## Dell'erroneo uso di due g in alcune parole.

Nei precedenti articoli quinto, sesto, nono, e decimo si è rilevato come erroneamente si usino due gi in kapigia, caogia, chiegga, chiugga, deggia, segga, seggia, segga, vegga e derivati, nei nomi stregghta, tegphta, gregge, e legge, nei nomi terminanti in agine, tipne, yigne, nei verbi terminanti nell'infinito in aggere, eggere, tignere, uggere, e uggire, e nell'articolo primo si notarono le parole seritte con due gi in opposizione alla regola, che l'aggregazione delle parole non produce aumento di lettere; ora si passa a parlare di altre parole, in cui pure il dopio g si ritiene erroneo.

Primieramente conviensi colla lessigrafia, che le parole reggia in significato di palazzo regio, e saggina sieno a scriversi con un solo q.

Nella parola gaggia, vale a dire gabia di nace, è mutato il b in de g: all'aricolo ottavo si è deti desivera gabia dal latino carea scritto con un solo v, e come si è ritenuto erroneo l'uso dei due b. Per quanto ivi fu detto anche gaggia è a scriversi con un solo g, quando si avesse ad usare in lougo di gabia, e un ulteriore argomento si ha nella corrispondente parola gavia scritta in spagnolo con un solo v.

Il e trovasi mutato in due g nella parola gaggia – fiore: una tale parola corrisponde alla latina acacia, ed alla greca akakia senza dopia consonante: quindi è manifesta la necessità della correzione.

Anche il d'trovasi mutato in due g, senza che se ne presenti una sufficiente ragione, nelle parole meriggio, moggio, gogji, goggio, raggio, seleggia, seggia; anzi evvi tutto il fondamento di ritenere erronco il secondo g, corrispondendo a dette parole le latine meridies, modius, o modium, hodie, podia, podium, radius, schidiæ, sedes, tutte con un solo d, il quale è a presumersi convertito in un solo g, come in diurans-giorno: in conferma della opinione per un solo g, starebbero le parole

francesi pege-peggia, appui-appeggio, appujer-appeggiare, ragon-raggio, chaise-seggia, o seggio, nelle quali non nasai consonante dopia nella loro desinenza. Così è a ritenersi erronco l'uso dei due g in traveggole, perchè, come già si osservò nel precedente articolo quinto, scrivandosi vedo, veda con un solo d' non reggono regano, e vegan con due a.

In due g furono convertite le h di traha, o trahea-treggia, e di vehes-veggia, ma anche in queste non vedesi ragiono della conversione in due lettere eguali senza l'alterazione dell'intrinseco loro valore, e perciò si opina di soriverle con un solo g.

Anche la lettera j fu convertita erroneamente in due g nelle parole maggio , maggiore , peggior , peggiore , corrispondendo alle latine majus, major, pejor. L' j lungo delle parole latine risolvesi in un solo g, come in jejunium -digiuno, jocus-giucco, juvenis giorine. Adottandosi di scirvere maggio, e magiore con un solo g , non ostante la diversa opinione della lessigrafia, sia che la parola derivi dal mese di maggio, sia che derivi dall'aggestivo maggiore.

Non trovasi pure ragione di scrivere pioggia con due g, dal momento che pluvia scrivesi con un solo v, e che in francese dicendosi pluie è persino ommesso anche il v, e che in valaco dicesi ancora più brevemente ploe.

Oltre il v anche la z trovasi convertita in due g nelle parole giuggiola-frutto, e giuggiola-albero: corrispondendo essi in latino a zizyphun, zizyphun, in greco a zizyphon, e in francese a jujub, jujubir, tutti scritti senza lettera dopia, non hassi argomento di usare i due z

Ma l'erroneo uso dei due g verificasi in molte altre parole indipendentemente dalla manifesta conversione di una sola lettera in due g.

Aggio per vantaggio sul cambio, o sopra altra cosa, è a scriversi con un solo g al pari di agio scritto con un solo g in significato di comodità, poichè non è la diversità della costituzione della parola, che importa il diverso significato, ma la diversa oplicazione della parola stessa nei diversi effiti applicabili all'agio, cioè alla comodità, alla facoltà di agire, al poter agire, all'utile, come in adagio, o cioè esprime l'andare, o di l'are ad-agio, o cioè con comodo, e in adagio, cioè adagium proverbio, cossa adatta,

applicabile all'occasione, al bisogno; la parola agiotagio in origine probabilmente sará stata proferita agio - d'-agio.

Faggio corrisponde al latino fagus - fagi; basta il notare un tale confronto, perchè sia ad ommettersi il secondo g almeno come inutile; e, se non bastasse il latino fagus, anche lo spagnuolo haya concorrerebbe ad ammettere la correzione, che si propone, avendo il solo y in luogo del g.

Coreggia, o correggia, e pieggio corrispondono in latino a corrigia, e plegus, o plegius, parele scritte entrambe con un solo g, nè si conosce ragione per doverlo duplicare in italiano. Altretanto dicesi delle città di Reggio, e Correggio corrispondenti alle latine Regium, e Corrigium.

Gragio, ingeggio, sateggio, paggio, piaggia, spiaggia, sguinggia, sagoinger, alteggio, sloggiare corrispondona alle pagolo francesi gape, engagement, ótage, page, plage, plage, plage, loge, loger, logement, deloger scritto tutte con un solo g, per cui anche per tall parole è a presumersi erroneo l'uso dei due g; e la parola saggio tanto in significato di individuo, che sa, quanto in significato di prova, ginichie in quest' ultimo significato corrisponde al latino exagiem scritto con un solo g, e al frances exsay, nel quale non sarcibovi memeo una consonante in luogo dei due g; come derivato poi anche assaggio è a scriversi con un solo g.

Di più la desinenza in aggio è a seriversi con un solo y anche in tutti gli altri nomi, non essendo necessario il secondo y, nè costituendo parte intrinseca di essi. Infatti nel latino classico trovasi seritto con un solo g adagium, aquagium, choragium, contagium, caragium, caragium, caragium, acutagium, patagium, patagium, patagium, patagium, patagium, patagium, suffragium; ciò che è singolare, e dimostra la sussistenza della fatta osservazione sulla tendenza della lingun ad abbreviare, e non ad accrescere la pronuncia delle parole si è, che tanto in latino, quanto in italiano serivesi con un solo g contagium, e aragium, e franço, per cui la n sarebbe stata assimilata, e non convertita in g, e per cui tanto meno sono ad usarsi due g nei casi, in cui non si manifesta l'intervento di più consonanti. Nel Lessico del Forcellini trovasi in fine l'elenco delle parole latine non classiche, e fra queste leggonsi ancoragium, ganagium, panagium, panagium, panagium, panagium, parage-

qium, passaqium, pedagium, ed altre simlli scritte con un solo a, e conformate a similianza delle classiche aquagium, e choraqium, evidentemente derivanti da aqua, e da coro, come quelle di ancoraggio, paraggio, passaggio, pedaggio da ancora, parare, ossia equagliare, passare, piede. A persuadere della erroneità dei due q concorre la desinenza francese con un solo q dolce nelle parole costituite in detto modo, come in avantage - vantaggio, courage - coraggio, equipage - equipaggio, herbage - erbaggio, hermitage - eremitaggio, langage - linguaggio, message - messaggio, naufrage - naufragio, outrage - oltraggio, paysage - pacsaggio, parage - paraggio , passage - passaggio , péage - pedaggio , pélerinage - pellegrinaggio, présage - presagio, sauvage - selvaggio, servage - servaggio, suffrage - suffragio, terrage - terraggio, usage usaggio, vassallage - vassallaggio, voyage - viaggio, village - villaggio, visage - visaggio, ed altri. La correzione della parola appannaggio in appanagio fu proposta anche nella lessigrafia.

Presentasi pure erroneo lo scrivere con due g i verbi terminanti in eggiare come amoregiare, arpegiare, corteggiare, costeggiare, denuneggiare, sateggiare, sacheggiare, semporeggiare, trenneggiare, sedenggiare, sem-ggiare, tempresentasi motivo di usare i due g, sia perchè indicherebèbero il bisegno di un solo le corrispondenti parole francesi arpider, saccager, côtoger, ondeper, cerdoger, courtiser, temporiser, tyraniser, e quelle spagnuole festigar – festeggiare, manigar – maneggiare, motigar – motteggiare, passear, passeggiare, semorear - signoreggiare, nei quali tutti in luogo dei due g starebbe una sola consonante, e in alcune anche una sola vocale.

Fra i verbi aventi la desinenza in eggiare, evvi aleggiare, e quindi anch'esso va scritto con un solo g. Sicome presumibilmente da un tale verbo derivano gli aggettivi leggiero, e leggiadro, e de a presumerai, che da prima siasi detto alegero, alegiadro pen indicare qualche cosa di alegiante, così anche per tali parole si propone un solo g conformemente al francese légero, e allo spagnuolo ligero; e riguardo a legero si propone anche la ommissione dell'i sicome estranco, e inutile, serivendosi già sonza l'i legermente, e legerezza non solo in italiano, ma come sopra anche in francese, e in spagnuolo.

La veggia usasi in significato di carro, e di botte, deriva dal

latino vehes scritto coll'h evidentemente permutata in g, e quindi non offre titolo a conservare l'erroneo uso dei due g.

Oftre tutte le parole suindicate, e i loro derivati sonovi altre parole, nelle quali usansi i due g, e per le quali insorge il dubio, che anche ad cese sinai esteso l'errore generalizzato a tante parole come sopra; tali si presentano guiggia forse derivante da guidia, foggia, e s'pogio forse derivante da fodie, tranoggia probabilmente derivante da modius, o modium, serrefoggio corrisponente al greco skarabeiros, guista il quale il b sarcible stato permutato in f, e l'i in due g, acceggia, puleggia, puleggio, reggia, viggia di costitucione non rilevata, o da dimostarsi.

### ARTICOLO XVII.

### Dell'erronco uso di due l in alcune parole.

Fra le parole erroneamente scritte con due l' sono state rimacate nella lossignafa, e giustamento le parole beltico, oisò ombelico, belliconchio, shellicarsi, camello, candellara, candelliere, colleras, collocassia, mellificare, mellifero, mellifiluo, mellioto, mellonagione, mellone, mueillagine, pallaferono, pallaferiare, paralello invece di paralello, petrosellino, pillola, scellerato, scellerato, seppellire, stillare per fascinere, sollazzo, squallido, spuallore, tollerare, e loro derivati, od aventi un'eguale derivazione, e l'errore è abbastanza manifesto per suggerine la correzione. Riguardo alla parola tollerare potrebbe anche diris a maggiore appoggio, che presumibilmento deriva da tuti passato del verbo fero, e che anche in francese, e in inglese usasi una sola l'in filtere, lo tolerate.

Non trovasi sufficiente la ragione addotta dalla lessigrafia di scrivere assillo con due I per distinguerlo da assilo, luogo di ricovero, perchè colla dopia I resta alterato il valore intrinseco della parola dicendosi in latino asilus per tafano, e aspliem per ricovero, e d'altronde, quand'anche per essere egulmente scritti, il discorso risultasse dubio, potrà chi scrive mutare parola, o aggiungere quanto basti ad escludere il dubio: se venisse adottata la distinzione delle si dure dalle dolci, le due parolo riuscirebbero distinte l'una dall'altra.

GRIBARDINI. - Parte III.

Le parole latine clueus - allocco, adauda - alloclola, adumen - allune, pelicanos - pellicano, e daus - tallene, tutte cinque queste parole vanno scritte con una sola l anche in italiano, non emergendo motivo di discostarsi dal modo latino, ed angi in conferna avrebbesi alcuette, adus, pelicano, taloni in rancese, adumbre, pelicano, talon in spagnuolo, alaun, e pelikan in tedesco, alune pelican in inglese, pelekanos in greco, sempre con una sola l.

L'aggettivo allegro traducesi alacer in latino, alégre in francese, e alegre in spagnuolo, sempre con una sola l; dal latino alacer in confronto di allegro, e alegre sorge spontanea l'idea, che la radicale di tali parole sia il verbo alere - nutrire, opure il nome ala, l'uno, e l'altro scritti con una sola l, e perciò dal non pronunciarsi in fatto le due l' in italiano, e da quanto sopra sembra abbastanza fondata la proposizione di adottare una sola l' anche in italiano.

È ammesso, che gala in significato di ornamento sia a scriversi con una sola l, e galla in significato di escrescenza, o frutto di piante sia a scriversi con due l. Ma non trovasi di scrivere a galla con due l per indicare lo stare alla superficie, o al di sopra di un liquido, come leggesi alla stessa parola galla sotto i numeri 7, 8, 9, 10 nel citato vocabolario di Napoli, poichè lo stare a galla non indica lo stare alla superficie a guisa di una galla, ma indica lo stare effettivamente in gala come si esprime lo stare a fondo, a casa, a fronte, a letto, e simili, e quindi la galla non vi entra, ma bensì la gala, cioè come ala, dicendosi in fatto gala il complesso di un ornamento esterno primeggiante. Così galleggiare per staro a gala è a scriversi con una sola l esprimendo come aleggiare. Le parole galea, e galera scritte con una sola l tanto in italiano, quanto in francese, e in spagnuolo servono a confermare l'errore surimarcato dell'uso di due l in gala nel significato di stare a gala, o di galeggiare, poichè è presumibile, che i navigli dette galee, e galere saranno stati così denominati dalla loro proprietà di stare a gala sull'aqua.

Anche galeria è a scriversi con una sola l, poichè, mentre nel sucitato vocabolario è stampata con due l, si dice ivi, che la stessa parola deriva da gala, e vale camera di gala, di parata,

Nel suripetnto vocabolario leggesi gallone, tanto in significato di fianco, quanto di guarnizione d'oro, d'argento, o di seta; ed

in entrambi tali significati è erroneo l'uso delle duo l, poichè in significato di guarnizione è manifesta la sua derivazione à gala, ornamento, e in significato di fanco la sua derivazione è da alone accrescitivo di ala. Invoce sebene non citati i significati di gallone accrescitivo di galla, e gallone accrescitivo di galla, e gallone accrescitivo di galla, e di dello de l'anon ciutati ai sono assibile, e in tali significati de due l'sono ciutati ano consabile, e in tali significati de due l'sono ciutati

L'articolo al preposto, ed aggregato ad altra parola incominciante con vocale non ridopia la l' pel principio discusso in fino al primo articolo, e quindi è ervonco lo scrivere allammere, allamme, altopiare, altopio, altora, altorebé con dopia l. stanteche altammer deriva da altamme, e questo da del - arma; il queste ultime due facendosi una sola parola per proferire più prestamente l'idea da esse rappresentata avviene la assimilazione, od clisione della e di ale colla a di arme, e formasi alarme, alarmare: alopiare è costituito da al-opio, alora da ala-ora, e alorché da ala-ora-che.

Oltre la parola pilola sovracitata opinasi doversi serivere con una sola l'anche pillare, pillo, e pillone, essendo tutti derivativi di pila, poichè è appunto entre una pila, che si pilano il risone, le ulive, ed altre materie, chiamandosi pilone quel legno appositamente fatto per pestare entro la pila, o il mortajo, de essendo la parola pilone un aumentativo di pilo, cioè di quell'asta di legno, o di metallo, che serve per pestare.

Se la trasmutazione del latino peregrinus nell'itàliano pellegrino si trova facilmente, limitandosi nella permutazione della r nella lettera l, non si presenta però alcun fondamento per mutaria in due, e tanto più che una sola 'u userebbesi nel francese pelerina, nel indecese Pilger, o Pilgrina; o nel todesco Pilger, o Pilgrina; o comunque siano avvenute tali trasformazioni, tuttavia è chiaro, che non occores alcuna lettera dopia, e che perciò è a ritenersi erroneo lo scrivere pellegrinio con due l'in luogo di una sola.

Pel principio già discusso, che l'aggregazione di pit parole onn produce aumento di lettere non puossi ammettere la proposta della lessigrafia di scrivere fultemente con due l. essendo naturale la sua aggregazione di fa-legname in una sola parola, ce conseguentemento per la medesima ragione ancho la parola fasservizi è a scriversi con una sola s, non ostante che nella medesima lessigrafia sia stata ammessa per giunta con due. Si è già osservato nell'articolo 15 sulla parola effe come sia erroneo lo scrivere la lettera elle con due l.

Alle parole da scriversi con una sola l sono ad aggiungersi quelle indicate nell'articolo l come erroneamente scritte con due l.

### ARTICOLO XVIII.

### Dell'erroneo uso di due m in alcune parole.

Giusta la lessigrafia sono a seriversi con una sola m affummare, anumenticare in significato di dimenticare, anumitto, cammelo, camuneo, comonella, danumazoo, drauma in significato di componimento rappresentativo, femuniao, fununo, immagine, immitare, lanumia, profemuniere, ramumanzio, ramunanzo, ramunaricarsi, scimunia, squamuna, rendenunia, o in ciò si conviene sicome errore manifesto il continuare l'uso di due m in dette parole, e nei loro derivati, o di comune derivazione.

Fra le parole errate è notato nella lessigrafia anche stratagemma, ma non si conviene, che debbasi correggere soltanto l'erpremente, poichè una tale ragione non è ammissibile, in quanto che alterereble il vialore intrinseco della parola, e sarebbe per di più contrario alla legge naturale, che la lingua umana tende ad accorciare, e non ad aumentare le parole per seguire la velocità del pensiero, e delle sensazioni. Quindi opinasi, che stratagema sia a scriversi con un solo t, e con una sola m per quanto detto sulla medesima lessigrafia. Così non ammettesi lo scrivere scinità col c, se dai latini scrivevasi senza il c, come riscontrasi anche in simile, e nel francese singe.

Alla parola inamendabile proponesi di scrivere amenda con una sola m, e in ciò si conviene, aggiungendosi, che anche in francese, e in inglese usasi una sola m scrivendosi amende, amends.

Se conviensi che omettere sia a scriversi con una sola m, non trovasi però di accettare che sia formato da ob, e mettere, perchè in tale caso le due m sarebbero giuste: l'origine di tale parola è a presumersi diversa, appunto per l'osservazione fatta in essa lessigrafia, che l'o di omettere è breve, ciò che non sarebbe, se la derivazione fosse da ob, o mittere, perchè l'o sarebbe susseguito da due consonanti.

Non trovasi di convenire colla lessigrafia nemeno nella distinzione da essa fatta di camino con una sola m, quando è usato in significato del luogo della casa, in cui si fa il fuoco, e di cammino con due m, quando è in significato di andare. Per tutte le ragioni ivi esposte camino è a scriversi sempre con una sola m, e non con due, poichè in ambedue le parole si presenta comune la sillaba am significanto intorno, come fu osservato nella stessa lessigrafia sulla parola amitto, ed è verisimile, che i primi camini da fuoco siano stati nel mezzo delle capanne, o dello camere, e quindi avessero una forma circolare. Non è ammissibile, che sia giudizioso e prudente il deviare dalle origini delle parole per rendere più manifesto il significato di una parola in confronto di altra egualmento scritta, ma di significato diverso, poichè l'una di esse può essero la primitiva, senza che si conosca al momento se in fatto lo sia, e l'altra essere la medesima parola, ma traslata al significato applicato; e in ogni caso non è lecito l'alterare il valore intrinseco di una parola coll'alterare le lettere, che la costituiscono. Nel caso concreto poi fu rimarcato, che camino nel senso di andare fu scritto con una sola m anche in altre lingue. e specialmente nelle affini francese, e spagnuola, e quindi è abbastanza manifesto, che in ambedue i significati è ad usarsi una sola m.

Oltre le parole suindicate opinasi errata ancho quella di bechimi corrispondendo essa al latino, e spagnuolo blasphemia, al greco blasphmia, al franceso blasphem, all'inglese blasphem, parole tutto scritte con una sola m, e quindi viene proposto di scriverla con una sola.

Un'opinione diversa avrebbesi riguardo alla parola donatina, che nella lessignifa vorrebbesi siritta con due m, non trovandosi spontanea la contrazione di domani-mattina in dommattina, avendosi in qualche dialetto le contrazioni donattina, dinammattina, e potendo essere dinattina, o non domattina il vero modo di scrivere una tale parola, como deve diris dimani, e non domani, corrispondente al francese demain.

Scrivesi gromma, agrommare, e gruma, aggrumare con due m le prime, e con una sola le seconde, mentre tali parole hanno un medesimo significato, mentre in latino scrivesi soltanto gruma, e mentre la parola grumo di derivazione, e significato coerente alle prime usasi con nna sola m tanto in italiano, quanto nel corrispondente latino grumus. Quindi saranno a scriversi con una sola m groma, e aggromare, quanto volte non venisse adottato di scrivere soltanto gruma, grumo, aggrimare.

Nel citato vocabolario di Napoli leggesi, che musmita in generale è il cadavere di qualunque animale inbalsamato, o discocato, e cho dicesi musmic in latino, e musmya in arabo, turco, e persiano: se ciò è, non veclesi ragione di usare due m in italiano, e meno poi se si considera, che in francese serivesi momio, in tedesco, e in olandese Musmic sempre con una sola m. Vero è, cho lin inglese serivesi musmy con due m, ma ciò non importa, che sia errato l'uso di una sola m nelle altre lingue sucitate, e Taggiunta della seconda m in inglese potrobbe derivare da altra causa. Ad adottare l'uso di una sola m in italiano trovasi di circa e maggiore appoggio, che in spagualo monia carne significa carne musmia, e che la monordica balsamica è l'erba così detta balsamina, parola ambedue scritte con una sola m.

Mentre in latino, in francese, in todesco, in inglese scrivesi Thomas, e nel sucitato vocabolario italiano si deriva un tale nome dall'ebreo thom significante intero, inmacolato, inmacente, vuolsi che in italiano debba scriversi Tommaso con due m in opposizione a detti usi, e della data derivazione: ciò stante opinasi erroneo l'uso delle due m in tale nome.

All'articolo 15 nel proporre di scrivere esp per indicare la lettora f fu ancho osservato essere erroneo lo scrivere emme per indicare la lettera m, e nell'articolo primo furono indicate altre parole come erroneamente scritte con due m, stante la regola, che l'aggregazione di voci, o parole non produce aumento di lettere.

### ARTICOLO XIX.

### Dell'erroneo uso di due n in alcune parole.

Con una sola n sono a scriversi giusta la lessigrafia ammanare in significato di preparare, ammanire, anabattista, appanaggio, genaio, giametta, gianetto, giamizzero, giuetto, manaja, mercenario, seiammanato, e trovasi di convenire nello scrivere tutte dette parole con una sola n.

Reputasi erroneo anche lo scrivere pannocchia con due n, in quanto che una tale parola non deriva da penno, ossia tela costrutta con lana, od altra materia, ma, per quanto sembra, deriva da penus nel significato di incoluero; il latino penicula, significanto panochia, spica, involuero di più semi, conferemerebbe la derivazione da penus, e la erroneità delle due n.

Anche la parola pennechio, indicante quella quantità di lino, di canapa, o di altra simile materia, che viene messa sulla rocca de filaria, e che termina a guisa di coda, è a seriversi con una sola n, non derivando essa da penna, e corrispondendo ad essa il latino pensum, e il latino peniculus scritti entrambi con una sola n quali derivati da penis - coda.

Nell'articolo 15 sull'erroneo uso delle due f sì è notato l'errore di scrivere effanno con due f, e due n, derivando una tale parola da afa, che scrivesi con una sola f conformemente al greco afa, e alle corrispondenti parole spagnuole afan, afunar, afranca da da queste ultime rilevasi non essere necessario nella parola afareno l'uso delle due n, nè presentasi ragione di ammetterlo sottandovi anche il nou uso di due n nelle parole di constinuico sostituzione, come sarebbe da germe-germano, da guardia-guardiano, da mierdie-meridiano, da mezzo mezzano, da Roma-Romano, da sorra-sorrano, e da altre. Anche nella parola malanno reputsia erroneo l'uso delle dne n, non essendo costituita una tale parola da male, e dal nome anno, ma nel modo come sopra di afano, villano, germano, cio di suale, e della forna desinenziale ano, colla assimilazione dell'e di male, come nella detta rapola germano.

Nel sudetto articolo 15 sopra parole erroneamente scritte con due f si è già osservato essere erroneo lo scrivere enne in luogo di ene per indicare la lettera n,

Nell'articolo primo ripetutamente citato, e nell'articolo 5 dimostrante che i verbi non duplicano consonante nei tempi presenti, e futuri sono citate altre parole, che erroneamente vengono scritte con due n.

## ARTICOLO XX.

## Dell'erroneo uso di due p in alcune parole.

Con un solo p sono a scriversi giusta la lessigrafia le parole accappare, appocalissi, appostolo, emanceppare, luppolo, oppinione, oppoponaco, pappagallo, pappuccia, scrioppo, suppellire, suppelletile, tappeto, tappezzeria, e per tali parole si conviene nella proposta correzione.

Non trovasi però di ammettere l'uso dei due p in galopore, e galopo proposto nella atessa lessigrafia, poichè un secondo per ne altererebbe il significato intrinseco, c le citazioni della stessa lessigrafia di una tale parola con un solo p in spagmolo, portoghese, rigglese, presso gli antichi provorzali, presso i Catalani, in basco, e nei dialetti italiani si ritengono sufficienti a far adottare l'uso di un solo p.

Così non trovasi di adottare l'uso dei duo p proposto in essa lessigrafia riguardo alla parola gidatppa, o pidatppa i, in quanto che essa sicasa dice, che una tale pianta da Linneo è chiamata Comvoltolus Jalapa, che un tale nome viene da Jalapia provincia della Nuova Spagna, che i l'Ortochesi, e i Spagnuoli serivano Jalapa, i Francesi, e gl'inglesi Jalap, e i Catalani Yalapa; na la circostanza, che in italiano siansi usati i due p, non giustifica l'errore, poichè sarebbe in opposizione a tutti detti usi, e perfina a quello dei luoghi, da cui venne detta parola.

Si è già osservato all'articolo decimosettimo che alloppio è costituito da al-opio, per cui è a scriversi con una sola l; ora si ricorda che opio è a scriversi con un solo p giusta quanto ne fu detto nell'articolo sesto, e quindi è a scriversi alopiare, e alopio con una sola l, e con un solo p.

Nel citato Lessico del Forcellini leggesi, che l'apinus a una erba coal detta dalla opi, alle quali è graditissima, e che l'apinatrou anch'essa è un'erba gratissima alle api. Se entrambe tali parole sono scritte in latino con un solo p, se le api, da cui si fauno derivara, sono scritte con un solo cansonante, va ad essere evidente errore lo scrivere apio, e apisatro con due p: a maggiore permasiono si nota, che in spagnuolo scrivesi apio, e in ingleso apiun.

Capone aumentativo di capo scrivesi giustamento con un solo p. Nello stesso modo va scritto anche il capone in significato di pollo castrato, qualunque sia la sua derivazione, poichè concordemente scrivesi con un solo p in latino capo-caponis, in francese chapon, in spagnuolo, e inglese capon, in valno caponis, e se in telesco scrivesi Kapphahn, scrivesi però anche Kapaun con un solo p: in ogni modo, sebene in italiano si scriva con due p, in fatto per altro se ne pronuncia uno solo mittaliano si scriva con due p, in fatto per altro se ne pronuncia uno solo.

Cappa, cappello (da coprire il capo), cappellaro, cappelliera, cappuccino, cappuccio, cappella, cappellano, cappellania, e loro derivati scrivonsi con duc p, ma sia nella loro analisi, sia altramente, non trovasi argomento di approvarli, mentre invece un tale uso sarebbe in opposizione di quello di altre lingue, e riguardo a quelle di dette parole, che sono a presumersi derivanti da capo, questa parola scrivesi con un solo p non solo in italiano, ma anche nel latino caput, e nel valaco capu. È di fatto che cappa corrisponde in francese a cape, in spagnuolo a capa, in inglese a cape, in olandese a Kap; che il cappello da coprire il capo, od altro corrisponde in francese a chapeau; che riguardo a cappuccio, e cappuccino si ha in francese capuchon, capuce, capucin, in spagnuolo capuz. in tedesco Kaputze, Kaputziner, in inglese capuchin, in olandese Kapucyner - monnik; e che riguardo a cappella, cappellano, cappellania si ha in francese chapelle, chapelain, chapellenie, in spagnuolo capilla, capelan, in tedesco Kapelle, Kapellan, e Kaplan, in inglese chapel, chaplain, chaplainship, in olandese Kapelle, Kapellaan. Di più nel comune linguaggio non si proferiscono i due p in alcuna di dette parole. La soppressione quindi di uno dei due p è indicata, e non può farvi ostacolo la circostanza, che sarebbe egualmente scritto il capello corrispondente al latino capillus, perchè nella lingua sonovi parole di diverso significato scritte con lettere bensì eguali, ma rappresentanti elementi differenti, e perchè una lettera di più in nna parola altera il di lei significato.

La pianta napus traducesi in italiano napo, e nacone, in framusces næxet, in sapamuolo næxo, e in valaco napus, sempre com usolo p. o col sostituitovi e. Nei dizionari scrivesi nappetlo con due p, e in quello precitato di Napoli, ad onta che ivi si dica, che è una specie di nacone, e che in latino traducesi acanitum napetlus, tuttavia fu stampata detta parola con due p. Sicone napetlo è un diminativo di napo, l'errore va ad essere evidente, e tanto più che un solo p usasi nel detto napetlus, nel francese mapet, e nello sagnuolo anapeto.

Pappe: la voce radicale pa esprime l'idea del cibo, come in pobulum, pausit, span, papille, pasco, pasch, pacchiare, e loro derivati, e nel Lessico del Forcellini leggesi papa-paper con infantium petentium cibum. È verisimile, che una tale parola sia avvenuta dalla semplice ripetizione della voce pa, e non si la motivo di pressumere, che nella sua formazione sia intervenuto altro p, od altra lettera di poi convertita in p. Perciò reputasi erronea l'introduzione di un secondo p in papa in italiano, e in Pappe in tedesco, mentre nelle altre lingue indicato nel citato vocabolario di Napoli usasi un solo p, e quindi erroneo anche il secondo p stato usasi qualche volta in latino.

Comunemente nel parlare si pronuncia un solo p. nel nominare i pioppi, e i lostino poputas, i li rancese peuplier, i i tedesco Poppel, l'inglese poplar si scostano troppo dalla forma italiana per poter trarre argomento da rilevare se in italiana siano ad usarsis, o meno i due p. la valaco il pioppo serivesi piopu. e questo rappresenta la forma radicale della parola pioppo, essendo solita la conversione della i nu ni, come da planus - piuna. Giò posto sembra doversi adottare l'uso di un solo p, sia che la sua derivazione possa essere da pilus - pelo, leggendosi nel Lessico del Forcellini alla parola poputus, che dalle foglio emette moltismina languine, sia che derivi da pe-u-b-pe-o, piede qualche aqua piede ho, essendo un albero vegetante presso l'aqua, sia che possa essere altramente.

Va ad essere sufficiente l'osservare, che in latino il verbo pipito, il nome pipito - pipionis, e il nome pipulus scrivonsi con un solo p, per riconoscere l'errore dell'uso di scrivere pippio, e pippione con due p in italiano, presentandosi formato dette parole dalla ricpetizione della voce pi fatta dai palcini dei volattii, del in specie dei polli, e dei colombi. Il pippio usato in significato di beceuccio sembra derivato da ap-i-pe-ul-o, punta acete piede qualche ho, e sembra da servirevia andresso con un solo p.

Lo parole scoppiare, o scoppio significano la separazione vicenta di più cose fra loro unite, e presentano come naturale una derivazione comune col verbo accoppiare, che esprime invece la procurata unione di più cose. Si è già rimarcato in fine al sesto articolo sulla parola coppia in significato di unione, che una tale parola va scritta con un solo p, e o conseguentemente scopiare, scopio, e accopiare sono a seriversi con un solo p, e quadro s'scopio, e accopiare sono a seriversi con un solo p, e quadro in conseguentemente in detto articolo, che la permutazione della lettera in i non ridopia la consonante, dovrebbesi scrivere scopio con un solo p, come già si disse per opio, e dopio nel medesimo articolo esto. Giusta un tale articolo anche dopie moneta del valore duplo di altra, e addopiare nel significato di duplicare sono a scriversi con un solo p.

Il mollusco marino detto seppia scrivesi sepia in latino, e shipia in greco con un p solo: l'uso esagerato delle consonanti dipie contra la regola della natura tendente ad esprimere più prontamente il pensiero, e le senazzioni, fa sorgere l'idea, che sia provunto dall'affettazione del parlare di chi si presumeva letterato. Stante la non necessità di una consonante dopia si propone di servivere sepia con un solo p. Eguali circostanne concorrono riguardo al piccolo pesce cheppia scrivendosi in latino clupea, e in greco hippea.

Scrivesi storpio, o stroppio per indicare la circostanza del diretto di una terntosità: in ambedne le parole interviene la sillaba tor radicale di torcere, e di torto, giachè la assimilazione della vocale o fra il  $t_i$  e la r in stroppio è evidente; quindi in ambedne le parole l'idea principale della tortossità è rappresentata nelle prime tre lettere, e perciò non emerge la necessità di cambiare la loro desienzan finale coll'aggiungere un p ad una di esse:

con un solo p scrivesi in francese estropié, e ciò conferma la presunzione d'essere erroneo l'uso dei due p in stropio.

Oltre dette parole sono state rimarcate nel primo articolo non poche altre come erroneamente scritte con due p.

#### ARTICOLO XXI.

### Dell'erroneo uso di due r in alcune parole.

Si annoverano dalla lessigrafia como erroneamente scritte con due r le parole barrare in significato di truffare, berricoccolo, borrace, butirro, corruscare, corruscazione, corrusco, ferragiosto, ferrajuolo, parrocchia, e parroco, e si conviene nella proposta loro correzione.

Alla parola aringa si fa la distinzione di aringa-pesce da arringa - discorso ad un'assemblea, ma si ha motivo di dubitare della sussistenza di una tale distinzione, quand'anche fosse diversa la derivazione delle due parole. È già ammesso, che aringa pesce è a scriversi con una sola r conformemente all'harincqu dei Brettoni, all'harinch dei Fiamminghi, all'Haring, ed Hering dei Tedeschi, all'hareng dei Francesi, all'haringus della bassa latinità, e ad altre lingue, come è esposto in essa lessigrafia, ma la arringa ragionamento publico scritta con due r non si conformerebbe al francese haranquer, nè allo spagnuolo arengar, nè all'inglese to haranque scritti con una sola r. Non si contradice, che si scrivesse ringo in significato di campo militare, e che si dica, e scriva ringhiera il luogo, dove si arringa, o si può arringare, ma è presumibile, che si dicesse, e scrivesse in luogo di aringo, e di aringhiera , come è avvenuto di ragno da araneus , di rena da arena, di rugine da aerugo. Di più l'aringare in significato di parlare ad una moltitudine di persone fa sorgere l'idea, che questa parola sia stata introdotta daprima in via di paragone alle aringhe - pesci, che vanno, o vengono insieme unite in quantità. In due modi si presenta analizzabile la parola aringa: l'uno sarebbe a-ro-in-ed-ce-a, ha in ro (in rotondo, in cerchio) produce

questo ha; l'altro sarebbe a-or-in-ed-ce-a, ha in or (in parlare) produce questo ha. Per tutto ciò, e stantechè in fatto non si pronunciano le due r, si inclina a ritenere più giusto l'uso di aringa, e suoi derivati con una sola r in ambedue i significati.

Anche sull'uso di due r in arrenne si ha motivo di dubitare, poichè la naturale sua derivazione è quella da arena con una sola r, di maniera che secondo la lessigrafia arrenare rappresenterebbe adrenare collo elisione della prima a di arena, ciò che non sarebbe spontanco, mentre da arma si forma armare, o armarsi, da leva -levare - levarsi, da opera -operare - operarsi, o così di altre parole. In ogni modo arenare in significato di serge grecarena è a seriversi con una sola r presentandosi la sua costituzione come da fastar - fasciare, da poppa - poppare, da rigar-rigare, da scopa - scopare, e simili.

Si ha fondamento di ritenere erroneo lo serivere azzurro con due r, come leggesi nella lesigrafia alla parola hapitatzuit, poichà in francese serivesi azur-azurd-azurer, in spagnuolo azul, in inglese azure, in olandese azuur, con una sola r, o con una sola r, e se ciò non basta avrebbesi il fapitazult, nomo significante pietra di colore azzurro con vene simili all'ore, stato seritto in pià modi, ma sempre con una sola l, per cui tanto più à a ritenersi erroneo l'uso delle due r in azzurro, che d'altronde nella pronuncia non venono proferite.

Nella lessigrafa proponesi di scrivere bazarro con una sola z, con due r, mentre esponesi, che bazar è voce persiana, e turca, che gl'Inglesi, i Francesi, i Portoghesi, ed altri scrivono bazar: tutto ciò stante non vedesi ragione di scrivere tale parola con due r, nel medesimo modo, che come sopra da azurr non è a trarne azurro con due r, c molto più che non sarebbe stato addotto alcun argomento a sestegno delle due r nella stessa parola bazaro.

Cost non trovasi di accedere alla opinione della lessigrafia di serivere coregia con una sola r in significato di peto, corregia, e scorregia, con due r in significato di lista di ruajo. Il latino corrigia con due r in significato di lista di pelle, il francese courroie, be spagnuolo corrèa, il catalano corregia, il portaghese correia da essa citati tutti con due r fanno pensare, che la derivazione sia da com-rego, come opinasi nella lessignafia, opure che sia da corradicale di corium - pelle, o regia, e consigliano a serivere corradicale di corium - pelle, o regia, e consigliano a serivere cor-

regia con due r in tale significato, aggiungendosi, che regia coll'e chiusa usasi in dialetto col dire una regia di ferro, cioè una lista di ferro lunga, e che se nel vocabolario di Napoli non trovasi regia in detto significato, sono però indicati i diminutivi reggetta, e reggettina. Ma non sembra che la derivazione della parola coreggia in significato di ventosità sia da corneggiare, come esponesi nella lessigrafia, non essendo spontanea la ommissione della lettera a. nè avendosi presente alcun caso di consimile ommissione dopo la lettera r, e sembra piutosto che derivi da correre, notandosi, che in vari dialetti non dicesi coreggia, o coreza, ma bensì scoreza, e scorzar, dalle quali ultime parole sorge l'idea di scorrere, scorregiare, vale a dire correre fuori, come avviene dell'aria che sorte, e che facilmente in origine venne detta scorregia, o scorreza, e di poi venne ommessa la s nelle scritture, come in scancellare e cancellare, scansare e cansare, sforzare e forzare, spasseggiare e passeggiare, e simili. Non vuolsi tacere, che potrebbe derivare anch'essa da cor radicale di corium - pelle, e da regia. Qualunque però sia la derivazione come sopra, la maggiore probabilità è, che le due r siano ad usarsi in ambedue i significati, nè può fare ostacolo, che in dialetto si pronuncii, o sembri pronunciata una sola r in scoreza, poichè in dialetto sembrerebbe pronunciata una sola r anche in corar - correre, corent - corrente, coreva - correva. corér - corriere, coridór - corritore, e corritojo.

All'articolo sopra parole erroneamente scritte con due f si è già osservato essere erroneo lo scrivere erre in luogo di ere per indicare la lettera r.

Fra le parole erroneamente scritte con due r sonovi anche quelle indicate nell'articolo primo, cioè soprarragione, surricordato, surriferito, surripetuto.

### ARTICOLO XXII.

### Dell'erroneo uso di due s in una parola.

La correzione delle parole anassarca, assillo, assimetria, bazsilica (vena), bassilico, bissonte, colocassia, dissecare, ossia tagliare, disseccare, ossia ascingare, disseminare, dissenteria , disseparare , dissimulare, dissipare, dissolvere, dissuiria, essempio, essemplo, essercito proposta nella lessigrafia, perchè siano scritte con una sola 5, si ammette.

Per indicare la lettera s non è a scriversi esse, ma ese con una sola consonante, per quanto si è detto nell'articolo 15 per la lettera efe.

In italiano ora scrivesi ressica con due s, ed ora esseca con sc, mentre in latino scrivesi essica con una sola s; quest'ultimo modo si ritiene il giusto, reputandosi essere avvenuta la introducione della seconda s, onde la s venisse pronunciata dura, e non dolce, come reputasis, che per la stessa canas siasi scritto essic con due s in francese, poichè se fosse scritta con una sola, la s verrebbe letta dolce, e si ha un forte argomento di ciò ritenere, perchè usasi una sola s nelle dorivate essicatiore, vésicule, esticulaire.

Fra le parole erroneamente scritte con due s sonovi ancho quelle indicate nell'articolo primo per la regola, che l'aggregazione di più parole non produce aumento di lettere, ed anche la parola fassereizi, giusta quanto fu esposto in opposizione alla lessignafia nell'articolo 17 parlando della parola fategname.

Al fine di rendere chiara, e facile la lettura delle s, e delle z, è suggerito l'uso delle s, e delle z corte se sono da pronunciarsi dolci, e l'uso delle f, e delle g lunghe se sono da pronunciarsi non dolci.

80

L'errore dei due t è stato osservato nella lessigrafia sulle parole attorno, bettonica , caffettano, cattedra, cattolico, dettaglio, etternalmente, flattera, lazaretto, legittimo, legittima, legittimare, littorale, malattia, mattate, e suo derivato ammattamento, mattematica, mattia, mattutimo, rettore, rettorica, scruttinio, e los riconosce. A dette parole sono ad aggiungersi finitimo indicato nella stessa lessigrafia alla parola legittimo, ed anche maritimo, essendo conforme la costituzione di tali tre parole derivanti da legge, fine, mare, e scrivendosi con un solo t anche maritimos in latino, maritimo in apagnoolo, maritimo in francese, e in ingese e alla parola mattare è ad aggiungersi casamatta, perchè da scrivendo in anche questa con un solo t, esprimendo casa che uccide, stante che viene fatta in modo, e al fine di uccidere, opinione confermata dallo spagnuolo casamata, dal francese case-mate, e dall' inclese casemate.

La detta lessigrafia nel proporre di scrivere azimuto con una sola x scrive una tale parola con due t, mentre espone, che dicesi azimuth in inglese, e spagnuolo, e azimut in francese, in portoghese, e in altre lingue: ciò stante non presentasi alcun sufficiente motivo di aggiungere un secondo t in italiano, come non si è trovato di ridopiare in italiano la r finale di azur, e bazar nel precedente articolo ventesimprimo.

Sono a seriversi con un solo t battello, e bottega; il prino di corrisponde in latino a batyllus, che si presume derivati da ba@ys-profondo, e in francese a bateau; la seconda deriva giusta il Lessico del Forcellini dal greco apochhi, detta in francese bouttique. Trovasi di aggiungerle fra quelle a seriversi con un solo t, non solo perchè così è anche in francese, ma specialmente perchè il greco © corrisponde ad un solo t, e non a due, come nelle sopractitate parole catedra, catolice, matematica, e in bibliotea, cuturno, dittirambo, inputea; intesti, matematica, e imiliadori, e daltre:

ritenuto già che anche i derivati sono a scriversi con un solo t, e quindi che così è a scriversi anche botegato, comunque nella lessigrafia si veda scritto con due.

Le parole catedrale, e gatalico sono a scriversi con un solo t.

Le parole catedrale, e acatolico sono a scriversi con un solo t quali derivate da catedra, e catolico.

In alcuni dizionarj leggesi gottico con due t, mentre derivando tale parola dai Goti è manifesto l'errore, ed è quindi da notarsi fra quelle errate.

Così stampasi patriotta, patriotto, patriottico con due t, mentre in greco scrivesi patriadhs, in francese patriote, o patriotique, in inglese patriotic, e in tedesco, patriotisch, sempre con un solo t, o senza che si abbia motivo di doverlo duplicare. La correzione di tale parola de implicitamente proposta anche nella lessigrafia alla parola compatriota.

Nei dizionari trovasi scritto Pittagora, e pittagorico con due t, e in alcuni tanto con uno, quanto con due: sicome Pitagora è il nomo greco del famose filosofo, e in greco scrivesi Py®ogoras, così è certo, che è ad usarsi un solo t, venendo la lettera © rappresentata in italiano da un solo t, come nelle suciata pode lottello, botega, catedra, catolico, matematica. Per soprapià con un solo t lotgesi in latino in francese, e in inglese.

È certamente erroneo l'uso di scrivere quattro, e quattordici con due t, e lo attestano quatuor, quatuordecim in latino, quatre, e quatorze in francese, quatro, e catorze in spagnuolo, patru e patruspedece in valaco, mentre il secondo t in fatto non si pronuncia, nè presentasi ragione di anameterlo.

Nella parola ciabatta, detta zavata in dialetto, si ha argomento di ritenere erroneo l'uso dei due t, essendo concorde l'uso di un solo t nelle corrispondenti parole francese, e spagnuola savate, e capato, o zapato.

Oltre le parole suindicate sono ad aggiungersi quelle nell'articolo primo citate come erroneamente scritte con due t.

### ARTICOLO XXIV.

### Dell'erroneo uso di due v in alcune parole.

Non puossi a meno di convenire colla lessigrafia, che debba seriversi con un solo v acersione in significato di odio, aborrimento, ripunanza, e che reggano i due v in avversione, avversare, avversario, avversità in significato di opposizione, contrariare, contrario, contrarietà corrispondendo queste ultime parole alle latine aderezio, aderezare, aderezarius, aderezistias.

In qualche dizionario trovasi scritto acauzare, o suoi derivati tanto con uno, quanto con due r. La relazione fra acanti, e acauzare è manifesta; sicome la parola oranti stampasi con un solo r, così anche acauzare è a scriversi soltanto con uno conformemente al fraucese acauzer.

Nell'articolo primo l'erroneo uso dei due e fu rimarcato nelle parole daverey, overe, contraveelno, contraveenire, contravenire, contravenire, proveedito, proceditore, proceedito, proceditore, procedito, procesionale, proveilanza, proveido, improvetido, procesione, proveiso, procesione, proveiso, proveisone, proveiso, provei

### ARTICOLO XXV.

Della lettera z, e dell'erroneo uso di due z in alcune parole.

La lettera z si pronuncia ora dolce, ed ora dura: si pronuncia dolce nello parzo patriza, battezaroe, escorizzaroe, vozzo, uzzolo, zanzara, zelo, zero, zimbello, zona, zolico; si pronuncia dura nello parole sazio, inezie, nolizia, ozio, astucia, baldania, sampiena, forza, azione, benedizione, finzione, portione, coldaza, piazza, bellezza, prezzo, aizzore, cavallerizzo, singhiozzo, tavolozza bovezza, maduzzo.

Entrambe le due z non sono lettere primitive, perchè sono il risultato, l'effetto di più voci, o lettere fra esse assimilato, ciò emergendo manifestamente in alcune parole come in mezzo, e rozzo, nelle quali fu assimilato il d'al medius, e di rudis, in azione, o dizione, nelle quali furono assimilati il e, e il t'di actio, e dictio, in coneczione e inezia, nelle quali furono assimilati il p, e di et di etio, e dictio, pi coneczione e inezia, nelle quali furono assimilati il p, e di t'di nello e di il t'di coneczione.

Le parole, nelle quali la z non è preceduta da una consonante, come in baldanza, opure non è suseguita da un i, come in sazio, vangono scritto per lo pià con due z. Qualunque sia stata la causa, per cui venne introdotto nella lingua italiana un tale uso, questo è erroneo, e quindi è a toglierai, stante che una lettera di più altera il signifacto intrinseco delle parole, e il modo di prounciarla.

La differenza della pronuncia delle due z importa logicamente una diversità nella loro derivazione, e la presuzione, che l'una rappresenti voci, o lettere almeno in parte diverse dall'altra. Quiadi maniferata si presenta la coavenienza di distinguere l'una dall'altra anche nella forma materiale, affinebè sia determinato il modo di pronunciarle, mentre, oggidi essendovi talora della incortezza, vengono pronunciato a caso, sia reso facili il ritenerlo coll'averlo sott'occhio nella lettura; e a primo aspetto si conosca tanto il modo di promuniciarle, quanto il rispettivo loro valore.

Come si è proposta la s corta per indicare la s dolce, e la f

lunga per indicare quella dura, si propone la z corta per rappresentare quella dolce, e la 3 lunga per rappresentare quella dura, andando così l'uso stesso ad essere conforme a quello proposto per la lettera s.

Adottando dette forme ne avverrebbe, che al vedere seritte le parde albega, granulega, romega colla g lunga si vedrebbe, che sono nomi, e al vederle colla z corta si comprenderebbe, che appartungono ai verbi albezare, granulezare, canezare, e coal sarebbe anche riguardo a raza, roza per distinguerle da raya, roya: nel leggere rozega si comprenderebbe, che la prima z è a pronumciarti dobe, e che la seconda g è a pronunciarsi dura.

La forma della z dolce, e dura dovrebbe essere distinta anche nella stampa per essere uniforme al manoscritto, e perchè non presentasi motivo di fare diversamente.

Non sarebbe poi adottabile l'uso di una sola z corta per rappresentare la z dolce, e due z per rappresentare quella dura, o viceversa, perchè in alcune parole occorrono due z dolci, o due z dure, come in azcollare, azzonupare, azzonure, agocore, agoppare, agsuffarsi, ed altre, nelle quali il d della preposizione ad è permatato in una lettera eguale alla prima lettera della parola, a cui la ad viene aggregata, conformemente a quanto avvenne in abbracciare, accogliere, affermare, aggregare, allegare, ammaestrare, amnichilire, apparire, arricciare, assicurare, uttstare, overenire.

# Dell'erroneo uso di due z dolci in alcune parole.

È rimarcato nella lessigrafia come erroneo l'uso di serivere con due zi le parole amazzone, opure amazzone, azzimo, azzimutto, bazzaro, bozzima, lapislazzuli, lazzaretto, Lazzaro, mazzerare, ammazzerare, orizzone, ozzima, polizza, e zizzania, e, quanto ivi è stato esposto, basta a dimestrarne la sussistenza. Riguardo però alla parola amazzona corrispondendo cesa alla latina amazona mazzonis, questa indica eroneo l'uso di amazona in vece di mazzoni, antica di mazzone, e tanto più lo indica il suo plurule serivendosi le amazoni, o non le emazone. Sulla parola azzimutto ritinesi erroneo anche l'uso dei due t, e in quella bazzorro anche l'uso delle due r giusta quanto è stato detto nie rieditivi articoli 21, e 23.

Nell'articolo 21 sull'erroneo uso delle due r si è parlato della parola azzurro; ora si trova di aggiungero, che sono erronee anche le due z scrivendosi con una sola in francese, in spagnuolo, in inglese, in olandese, come in detto articolo.

È indubitato che serivesi battesimo con una sola s, che la s si proferisce dolce, che serivesi baptizo in latino, baptizo in greco, baptisor in francese, bauptisor in spagnuolo, baptise in ingleso, batedu in valaco, e che non emergo aleun motivo da mutare in due z la lettera ustra nello altre lingno; quindi sarà ad adottarsi l'uso di serivere in italiano battezare con una sola z dolce.

Nel medesimo modo, che è erroneo l'uso di due z in battezare, lo è anche nei verbi di eguale costituzione ogonizare, aronatizare, cilarizzare, aventi tutti la desinenza eguale a quella di battezare in latino, in greco, e in francesa. Oltre detti verbi sono a seriversi con una sola z dolce anche tutti gli altri verbi terminanti con una costituzione eguale a quella dei suindicati, e dei loro derivati, e conseguentemente saranno a seriversi con una sola z dolco

| alchimizare   | cristalli zare | matrizare       | scandalizare   |
|---------------|----------------|-----------------|----------------|
| allegorizare  | detronizare    | meta forizare   | sillogizare    |
| anatematizare | dialogi zare   | moralizare      | simbolizare    |
| anatemizare   | divinizare     | naturalizare    | simonizare     |
| anatomizare   | esorcizare     | organizare      | singolarizare  |
| armonizare    | etimologizare  | ortografizare   | solennizare    |
| autorizare    | evangelizare   | paganizare      | sottilizare    |
| avarizare     | gargarizare    | particolarizare | spiritualizare |
| canonizare    | giudaizare     | patrizare       | teologizare    |
| caratterizare | grecizare      | poetizare       | tesorizare     |
| catechizare   | indennizare    | polverizare     | tirannizare    |
| cauterizare   | intronizare    | preconizare     | utilizare      |
| chimerizare   | latinizare     | prodigalizare   | vocalizare     |
| cicatri zare  | martirizare    | profetizare     | volgarizare.   |

Detti verbi per la massima parte hanno la desinenza come quella di battezare in latino, in greco, o in francese.

Il pesce raja scrivesi in italiano razza con due z dolci, ma erroneamente, perchè non usasi alcuna lettera dopia non solo nel latino, e nello spagnuolo raja, ma anche nel francese raie, nell'inglese ray, nel tedesco Roche, nell'olandese ray, senza che si presenti motivo di scrivere colle due z. Anche razzo, sia nel significato di raggio, sia quando esprime un'asta, che parte dal centro di una ruota, o di altro consimile istrumento, è a scriversi con una sola z., poichè corrisponderebbero tanto il razzo quanto il raggio al latino radius, al finnesce rais, o rugon, allo spagnuolo rayo, all'inglese ray, al valsoo rade senza raddopiamento di lettera, e senza motivo di usarchi dopia.

E stanteché mezzo deriva da medius, come razo da radius, così anche mezzo sarà a serviversi con una sola z dolec: a tale modo di scrivere corrisponderebbe il greco mesos, il francese moyen, lo spagnuolo medio, e sarebbero a conformavisi anche i derivati dimezarare, corrispondente al latino dimidiare, e trumezare.

Si è già osservato essere erroneo l'uso dei due g in giuggiola, e giuggiolo corrispondenti al latino zizyphum, o zizyphus, e qui giova osservare, che quand'anche si volessero usare in italiano le parole ziziba, zizibo in luogo di giugiola, giugiola, sarebbe errore lo scrivere zizziba, zizizbo ondue z, opponendovisi il greo zizyphon, il franceso jujubier, e il latino come sopra.

La z dolce in mezzo alle parole in generale è duplicata, ed erroneamente con alterazione del valore intrinseco delle parole stesse, come sarebbero azzardo, bazza, beruzzo, brezza, bruzzo, buzzo, gazza, gazzetta, ghezzo, grezzo, lazzo, lezzo, lachezzo, lazzarola, lazzarolo, orezzo, orezzare, rezza in significato di rete, rezzo in luogo di orezzo, ossia aurezzo, rozzo, ruzzo, uzzolo, zazzera, più i verbi marezzare, nolezzare, olezzare, ondezzare, paonezzare, petezzare, romorezzare derivanti l'olezzare dal verbo oleo, e gli altri verbi dai nomi mare, nolo, onda, paone, peto, rumore, più i verbi albezzare, grandezzare, vanezzare derivanti dagli aggettivi albo, grande, vano, più aggrezzare, allezzare, spulezzo, arrezzare, dirozzare, gazzara, ruzzare, ruzzolare quali derivativi di grezzo, lezzo, rezzo, rozzo, gazza, ruzzo. A sostegno di una tale opinione si osserva, che senza lettera dopia scrivesi in francese hasard , hasarder , geai , gazelle , gazette , gazetter , soie-greze, azerole, azerolier, noliser, e che le parole beruzzo, e bruzzo sembra, che siano un accorciamento di beoruzzo, e boruzzo, e quindi derivino dal verbo orior-nascere, come orizonte da scriversi con una sola a giusta quanto fu già proposto nella detta lessigrafia.

Dalla predetta regola di una sola z non si troverebbe di escluere la prola Bazzolo, paese del territorio Mantovano, che in latino giusta il dizionario geografico stampato in Milano nel 1813 serivesi Bazutlum con una sola z, c sebene in alcune monete leggasi Bazzulti, tuttavia in tre monete d'argento, una del 1614, altra anteriore, e l'altra posteriore leggesi Bazulti con una sola z, e tali monete sono citate nella raccoltà di Guid'Antonio Zanto.

Si ammettono però le due z dolci nelle parole composte della prepositiva ad, e da parola incominciante colla z dolce, poichè in tale caso avvieno la permutazione del d in una consonante equale a quella della parola susgeguente alla stessa prepositiva, e quindi ammettesi l'uso delle due z dolci nelle parole azzonlare, azzumare, come pure ammettesi per azzimare, azzumato, cioà adornato con ricercatezza, essendo presumibilinente derivate tali parole dalla prepositiva ad, e dal greco zyme, ossia fuetto, ferma però la correzione come sopra proposta nella lessignafia riguardo ad azimo, poichè questa parola sarebbe composta dell'a privativa, e di detto zyme.

# Dell'erroneo uso di due 3 dure in alcune parole.

La z dura à una lettera composta rappresentante più voci, o elettere : nelle parole inzeise, coneczione, adozione, corriscione, corriscione, corriscione, corriscione, corriscione, corriscione i la la latine ineptite, conceptio, adoptio, correptivo vedesi chiaramente, cle la z dura in italiano rappresenta almeno le due lettere p t; nelle parole perfezione, benedizione, deduzione corrispondenti alle latine perfectio, benedizio, deductio vedes con englizione corrispondenti alle latine netro daritto escrepcia, che rappresenta almeno le lettere t; nelle parole azione, lezione, efficio derivante da affigio scorgesia, che rappresenta almeno le lettere g t; e nelle parole eleganza, senenza, terza corrispondenti alle latine elegantia, sententia, terita in ha, che rappresenta almeno le lettere ti. Nelle parole sazio, spazio, maltiza, ozio, astuzia corrispondenti alle latine situati alle latine situativa, maltita, otiuna, astuttia rilevasi manifestamene, che il t e rappresentato dalla z; anche nella parole forza manifestamene, che le rappresenta dalla z; anche nella parole forza manifestamene, che

che il t di forte è rappresentato dalla z, e probabilmente anche nelle parole alzare, ammorzare dalla z è rappresentato il t di alto, e morto.

Giò posto non trovasi motivo di tradurre palatinia, pretinia, ostatinia con due z, dal momento che le lettice t ti, come si è osservato in elegantia, sententia, tertia si risolvono in una sola z; e tanto più è a ritenersi pereiò erronco l'uso delle due z dure in palazo, prezzo, solazo, sia prechè la seconda z altererebbe il significato, e il suono delle parole, sia perchè senza dopia lettera servicasi padatoni in greco, palazi in francese, palazio, paeto in spagnuolo, palat, pretu in valaco, palace, price in inglesse, Prets in tedesco.

Coal, se con un solo I susseguito da due vocali serivonsi in latino le parolo platea, puto, puteus, à a ritionersi erronco l'uso di serivere piazza, pazzare, pozzo con due z dure, perchè una seconda z altera il loro significato, c il loro suono: a maggiore prova di un tale erroro si osserva, che senza lettera dopia serivesi plateia in greco, place, puter, putis in francese, plaça, pogo in suggnuolo, putta, potta li valanco, place in inglese.

Le parole coleczia, durezza, molleza, mondeza, tristeza corrispondono alle latine celetites, durità o durities mellities, mundita, o munditia, o mundities, tristitia, nelle quali concorrono le due lettere t'i permutate in una sola z, come si è osservato in etcarea con estabili in una sola z dura, come si è osservato riguardo a palazo, prezo, solazo. Sorge quindi la presunzione, che dette parole terminanti in ezza sono a seriversi con una sola z dura, onde non sia alterato il loro significato, e il loro suno. A corroborare la opinione, che sia erroneo lo serivere con due z dette parole terminanti in ezza concorrono in ispecie lo lingue spagnuola, e francese, serivendosi dureza, e tristega in spagnuolo col solo e quivalente ad una z, e duresse, moltesse, tristesse con due s, che stante il loro sunon sono permutabili in una sola z dura, o non in due.

Non le sole parole cateezza, durezza, moltezza, mondezza, tristezza sono a scriversi con una sola z dura, ma per gli stessi motivi anche tutte le altre di eguale costituzione aventi la desinenza in ezza colla z non dolce, e a maggiore appoggio si osserva, che con una sola z, opure cel solo e quivalente ad una z si

serivono in spagnuolo le parole agudega - acutezza, alteza, bazegacertega, evudega, aldicadeza, detsrega firmega, fierega, finega, gentileza, grandega, polideza, prestega, od altre; senza lettera dopia serivosi in valaco albetia - albezza; colle due s, e uno con due z serivonai le parolo francosi: hardieses, basesses, caresses, delicatesse, finesse, gentilesse, justesse, politesse, richesse, tendresse, ed altre.

Trovasi giusto l'uso di scrivere con due z dure azzeccare, azzoppare, azzufare essendo composte della prepositiva ad col de permutato in una lettera eguale alla susseguente, e quindi ad una z, derivando le parole stesse da zecca, zoppo, zutfa: ma ad ecezione di tali parole, e forse di poche altre, reputasi erroneo l'uso delle duo z dure, non solo nelle parole superiormente citate, e loro derivate, ma anche in tutte le altre, non presentandosi fondamento di ammetterle, perchè verrebbe alterato il valore in-trinseco dello parole, perchè in fatto si pronuncia una sola z da chi non usa affettazione nel leggere, o nel parlare, e perchè ci non usa affettazione nel leggere, o nel parlare, e perchè contrata, inbarazzo, imbarazzare, mazza, tazza scrivonsi in francese colle due z cuiriasse, embarrass, embarrasser, massue, tasse, come nelle sucitato parole diresse, nollesse, e in spagnuolo coreza, embaraço, embaraços, maderaços, embaraços, os e quivalente ad una z dura.

Anche nelle parole terrazza, tapezzare, cavallerizzo, dirizzare, addirizzare, schizzare, bozza, cozzare, rozza è rappresentata una sola z nelle due s delle corrispondenti parole francesi terrasse, tapisser, cacalerisse, dresser, adresser, esquisser, bosse, cosser, rosse.

Una sola lettera, e non due usansi nelle parole francesi aiguiser, tison, attiser, lice, penariz, e nelle spagnuole aguera, tizon, attiser, lice, penariz, e nelle spagnuole aguera, tizon, o stizzo, attiszare, lizza, penarizzo, e in spagnuolo anche nelle parole beço, o vezo vezzo, bezer, opure abezar, o ecezar, o aeszar - aevezzare, abezado, o vezado - aevezzato, cordonaço - cordonazo, cordonazo, nelle parole de la compaço - corpazo, modon - morzo, ciole bronacto, mogo - mozzo, con organeo - corpazo, modon - mozzo, ciole bronacto, mogo - mozzo, cordonazo - similatzaro, suito - sozzo, laque - tazzazza, viveza - viveza - viveza - aspeca carrozza in spagnuolo, e quindi con una sola lettera, o colle due s' francesi equivalenti ad una sola z, come si già osservato; e la francesi equivalenti ad una sola z, come si già osservato; e la

GRIRANDIRI. - Parte III.

parola struzzo serivesi in italiano con due z, ma in latino serivesi strutkio, in greco stroyzion, in francese autruche, in spagnuolo acestruz, e quindi anche struzo va scritto senza dopia consonante.

Può masere dubio sulle parole azza e nozze, ma riguardo al azza serivesi hache in francese, hacha in spagmuolo senza lettera dopia, e riguardo a nozze oltre al derivato nuziade si ha un esempio della assimilazione del p di nuptice dalle sucitate parole inzzie, coneczione, adozione, corruzione, nelle quali si riconosce assimilato il p usato nelle corrispondenti parole latine ineptice, conceptio, adoptio, corruptio.

Si presenta altresi erroneo lo serivere Arezzo, Abrazzo, Nizza, Saluzzo, Seizzea con due z, poiebà si seriverebbe sensa eletera dopia Aretium, Aprutium, Nienea, o Nieia. o Neia. Salutiar, Helectia in latino, e Nire in francese; le già citate parole palatium, pretium, solutium io dimostrano, e lo studio dei monumenti, che vi fossero di quei luoghi potrà forse servire a determinare quale dei due modi sia da adottarsi. Anche per la parola arazzo si presenta erroneo l'uso delle due z, poiebè, se quella tapezzeria fu così denominata dal luogo della sua provenienza, cioè dalla città di Arras, non presenterebbesi motivo di permutare la s'in due z, come erroneamente avvenne anelle riguardo alla citata parola inharrazio corrispondento alla francese embarros.

A vieptă persuadere della crroneită delle due z în italiano si osserva, che l'errore în dimostrato non solo nelle parole terminanti în azza, od azzo, îma anehe în quelle terminanti în ezza, ezzo, izza, ezzo, ozza, ozzo, uzza, e uzzo, per eni quanto è detto por le parole di una di esse desinenze serve ad appoggiare ciò, che risguarda le parole con una delle altre di dette desinenze.

L'autorità dell'uso è da ammetterai, quando non siavi fondato motivo in contrario, o quando siavi dubio. Rignardo alla x dura dopia trovasi essa usata erroneamente anehe nelle antiche stampe, ma non è però meno vero, che fa anehe usata una sola alla terrina 41 del canto secondo nelle edizioni di Foligno, e di Mantova delle terze rime di Dante ristampate a Londra nel 1858 nella parola Fancheza; alla terzina 17 del primo canto della ediziono di Mantova in magreza, graceza, alteza; alla decima terzina del canto 20 del Purpotorio in gioseneza; in secheza

nella terzina undecima del canto 24 successivo nelle edizioni di Jesie di Mantova; in richeza, chiareza, belleza nella sesta terzina del 24 canto del Paradiso di quella di Mantova; e in largheza, atteza, altegreza nella 29 terzina del successivo canto trentesimo. Le parole cognazo, draphignazo, guazo, pazo, lezo, mezo, sezo, drizo, guizo, tadizo, ingoza, poza, stroza, aguza, trovansi con una sola z nella detta edizione di Mantova, ed alcune di dette parole anche nelle edizioni di Foligno, Jesi, e Napoli ristampate nella sucitata edizione di Londra.

### ARTICOLO XXVI.

### Dell'erroneo uso della vocale ain vece delle vocali e, i, o.

L'erroneo uso della vocale a in vece di un'e nelle parole camara, camartingo, camariere per camera, camertingo, cameriere oltre gli nitri derivati da comera, attanatiare per attenatiore, ca quindi in tananglia per tenoliei, danaro per denro, insalendere per inselvaticare, e quindi anche in salvaggio per selvaggio, salvatico per selvativo, parentario per perentorio, sagreto per sepreto, reamardi per veneral; in vece di un i nelle parole detatileso, per bastileso, cronaca per cronica; e in vece di un o nelle parole starbulago per astrologo, monacordo per monocordo, prolago per prolago, scarpione per scorpione, è stato già osservato nella citata lessigrafia, e si conviene con essa.

Detto errore dell'uso di un'a invece di un'e fu rilevato anche nella prima sillaba delle parole malinconia, maninconia, malinconico, maninconico, e fu proposto di correggerle in melancolia e melancolia. Se si conviene colla lessigrafia nella correzione dell'a nell'e, e nell'abolimento delle parole maninconia, maninconico, non sembra ammissibile il proposto matamento in melancolia, melancolico, essendo che l'uso di melanconia, e melanconico di assoluto. e la supporre. che nella parola greca melangolia

voce melag, o melam esprima nevo, triste, che la voce zolia non significhi bile, o fele in detta parola, ma sia analizzabile z-o-uli-i-a, questo ho qualche acete ha, e che in italiano la desinenza conita sia analizzabile ce-o-in-i-a, questo ho entro acete ha, ritenuto che la malinconia esprime benal l'idoa di tristezza, ma non quella di bile, o fele: la parola zolh isolata, ed usata in signicato di bile, o fele, sarebbe analizzabile ac-q-ul-e, punta ho qualche è.

Fu rimarcato nella stessa lessigrafia l'errore in amazzona delle due z, ma non fu in essa rimarcato quello dell'a finale in luogo di un'e, corrispondendo al latino amazon - amazonis, come si è osservato nell'articolo 25 sull'erroneo uso di due z.

Nel vocabolario italiano già citalo, publicato in Napoli, alle parole barraire, forestaria, libraria, massuria, rubaria, stamparia dicesi di dover leggere invece bareria, foresteria, libraria, masseria, ruberia, stamperia dicesi di dover leggere invece bareria, foresteria, libraria, masseria, ruberia, stamperia, come in reia, e non già in aria. Una talo regola tolte le poche eccazioni, di cui in appresso, vedesi osservata nelle parole chrivanti dia nomi terminanti in a, come da battiglia-battiglieria, da ciectta - ciectteria, da marina - narrineria, da pesca - pescheria. È pure osservata in quelle derivanti da nomi, o aggeditri terminanti in e, od in o, e dai verbi, come da frate-frateria, da merce - merceria, da fante-fanteria, da agente- gadanteria, da cacalleria, da bargonto - argenteria, da cacallo - occalleria, da dei bimo-biancheria, da millantere - millanteria, da attere - batteria, da detere - deceria, da detere - deteria, da detere - deteria de detere - deteria, da detere - deteria, da detere - deteria de detere - deteria, da detere - deteria de detere - d

Ciò stante è a presumersi, ed a rifenersi, che anche le altre parole di costituzione consimine alle sudette debbano terminare in eria, e non-in eria, e quindi che non è a scriversi, come vedesi talora esposto, beccaria, birroria, maccellaria, offellaria, li luogo di beccheria, birroria, maccellaria, offellaria. Di più riguardo alla parola birraria così scritta al sugitato vocabolario stampale la birra, e distinguerla da birreria derivanto da birra, si rimaren essere dopiamente erronae la parola birraria, perchè deriva dal tedesco Bier, che in caso gentitro scrivesi Bieres-con una sola ruon solo nel nominativo, e nel gentitro. ma anche negli altri casi, e se derivasse invece dall'impieso Bere- anche in tale caso si

avrebbe una sola r. L'analisi presentatasi di Bier sarebbe apiere, ape (tolo) erate egli cosa, opure soli è cosa, o quella di
Beer sarebba api-e--re, (doleo) egli (opure arete) è cosa. So ciò
non ostante la parola birra dovesse essere scritta con due r sarebbe tuttavia a scriversi birreria, e non birraria, penchi altramente sarebbe in opposizione alla regola generale, o alla sua fisica costituzione, ne la circostanza di esservi altra parola egualmente scritta, ma di significato diverso, può autorizzare ad alterare
la costituzione materiale della parola, e quindi l'intrinseco il esignificato. Stante quindi quanto sopra opinasi, che debba scriversi
bira, e biereria, e o non birrar, bebirareia, bebireria.

La distinzione fatta nel medesimo vocabolario di cancelliera per cancellierato, e di cancellaria per residenza del cancelliere, è inammissibile, essendo la costituzione di una tale parola eguale a quella di argenteria da argento, cavalleria da cavallo, polleria da pollo, e quindi da cancello è da dedursi cancelleria per ambedue i simificati simidicati.

Sì presentano invoce come giustamente scritte le parole conissaria, o iscuria quali derivatid acomusisario, e da vicerio, ma riguardo a daterio, e segreteria potendo senza difficoltà derivare da data, o date, e da segretero, anziche da datario, e da segretero si opina, che anche tali due parole debbano seguire la regola generale, e debbasi scrivere dateria, e segreteria, l'uno essendo l'ufficio delle date, l'altro dei segreti. L'uso di cancellaria, o dataria nel latino non classico non porgo argomento sufficiente da declarae dalla forma superiormente adottata, poiché questa avrebbe una conforma anche nelle parole francesi argenterie, batterie, chancellerie, canalerie, daterie, droquerie, infanterie, fonderie, fourberie, imperie, mercerie, hollellerie, terosperie, temperie, e nelle spagnulo armeria, bateria, c. chancilleria, cacaleria; e merceria, bitheria, prederia, tesoreria.

Giusta il sucitato vocabolario stampato a Napoli può scriversi tanto macchiarella, quanto macchiarella, tanto vaccurella, quanto vaccherella; alla parola tossarella dicesi, che si dave scrivera tossarella, e trovanni le parola asserella, caterella, faverella, genterella, pianterella, piogiprierella, punterella colla desinenza in crella, e non in arella. Così trovansi tanto beccarello, ghiottarello, pastarello, satlarello, stantarello, ristatello, vecchiarello, quanto beccherello, ghiotterello, pazzerello, salterello, santerello, tristerello, vecchierello; trovasi saccarello, e tettarello, ma non saccherello, e tetterello, e trovasi asserello, camperello, cencerello, fatterello, forterello, grosserello, legnerello, matterello, mucchierello, nanerello, poggierello, scioccherello, sonnerello, tempierello, vanerello, venterello colla sola desinenza in erello, e non in arello. La formazione di dette parole deriva dalle parole principali macchia, vacca, tosse, asse, gente, pianta, pioggia, punta, becco, ghiotto, pazzo, salto, santo, triste, vecchio, sacco, tetto, campo, cencio, fatto, forte, grosso, legno, matto, mucchio, nano, poggio, sciocco, sonno, tempio, vano, vento, in parte nomi sostantivi, ed in parte aggettivi, mediante la elisione della vocale finale di ciascuna di dette parole, e colla unione di detta desinenza in erella, erello, importante una dichiarazione di diminuzione della parola principale, cui è aggiunta. Alla parola casarellina leggesi, che questa è un diminutivo di caserella, e quindi in manifesta contradizione, usando erroneamente l'a nella prima, e giustamente l'e nella seconda. L'opinione di adottare la desincaza in erella, erello avrebbe appoggio da quanto si è superiormente detto sulla desinenza in eria, manifestandosi una conformità di costituzione fra le parole terminanti in eria, e quelle in erella, erello, come in beccheria, e beccherello da becco, in cenceria, e cencerello da cencio, scioccheria, e scioccherello da sciocco, in vaccheria, e vaccherella da vacca.

Il surimarcato erroneo uso di un'a invece di un'e è avvenuto nelle parole canzona, forastiero, matadetto, matavogtienza, maraviglia, sorta, starnutare, ulcera, vesta, e quello di un'a in vece di un i in anguinatia, giovane, pampano, sindaco.

L'uso di cmrone in singolare, o canzoni in plurale è cosi generale, che persuade essere provenuto da errore l'uso di canzona, e probabilmente dal verbo canzonare, mettere in canzone, per cui è a ritenersi errore l'uso di canzona almeno nel caso, in cui si voglia esprimere un canto, od un componimento in versi.

È a scriversi forestiere, e forestiero in vece di forastiere, e forestiero, non già perchè lo si voglia derivare da foresta, ma perchè deriva da foresto, indicante essere non del paese, ma di fuori, nel medesimo modo, che dicesi foresteria altro derivativo di foresto. Lo spaguado forastero non distoglia dalla esternata opinione, nella quale coinciderebbe l'inglese foreigner coll'uso dell'e, e non dell'a.

Secondo i dizionari può scriversi tanto maladetto, e malavogineza, quanto maledetto, e malevolerza: il primo deriva da
maladire colla evidente erronea mutazione dell'e di male nell'a,
errore viepiù manifesto nel confronto colla parola benedire, sia
che si voglia composta da bene, e dire, sia che si voglia composta da bene-dire, e quindi è da usarsi soltanto colle maledire,
maladetto, maladitione. Riguando a malazoglierza, o si vuole esprimere mala volontà, cattica volontà, e in tale caso portà essere
usata la parola malavolonza, ma quando si voglia esprimere il
voler male ad latri, in tale caso è da usarsi soltanto malevolonza,
essendo che in mala è rappresentato l'aggettivo mala, ossia cettico, e in male è rappresentato il sestantivo male, ossia danno.

Marariglia rappresenta il latino mirabilia; è frequente la untazione dell'i latino nell'e chiusa in italiano, come da dignus - degno, da minus meno, da miltere - mettere, da pignus - pegno, ma non la mutazione dell'i in un'a. Ciò potrebbe bastare per peruadere, che fu un errore lo scrivere marariglia, e i suoi derivati coll'a, ma se si consideri, che non solo fu usato più spesso l'e, e che mirabile, ammirabile, miracolo derivanti dalla medesima radicale di meraviglia non furono mai scritti marabile, ammarabile, maracolo, ciò persundera tanto più dell'erronoe usa dell'e nelle sundicate parole, senza che no dissuada lo spagnuolo maracilla, cui sarebbe a contraporsi almeno il franceso merzeille. Lo scrivere starnuto, starnutare in luoco di sternuto, sternu-

Lo scrivere starnuto, starnutare in 10050 di sternuto, sternutare si manifesta erronco dal considerare, che in latino usansi i verbi sternuo, e sternuto, conformemente alle parole francesi eternuer, etternument, e alla inglese sternutation, mentre incerto è l'uso spagnuolo leggendosi estarnuto, ed estornuto, starnutor, ed et estornutor: la proposta correzione è da estendersi anche ai derivati.

Sorta, ulcera, e resta corrispondono alle parole latine sorssortis, vlcus - ulceris, e vestis - vestis, nomi della terza declinazione. Se quelli di una tale declinazione terminano in e in italiano, e non in a, come nelle parole alveare, ape, calice, cane, carcere, cardine, crimie, face, fame, fine, fulmine, mare, pace, pere, principe, valle, vertice, ed altre, sorge la presunzione, che sia erroneo l'uso di dette tro parole colla desinenza in a, o che quindi d'a scriversi sorte, ulcere, e reste in singolare, sorti, ulceri, o vesti in pluralo. Altretanto sarebbe a dirsi di fronda per fronde, ma l'uso di fronda nel parlare essenado più generale di quello di fronde rende dubio se anch'essa sia da porsi fra le parole da disusarsi, onde togliere per quanto è possibile l'errore di serviere una parola in vari modi, importando un tale errore fatica alla memoria, imprecisiono di significato, incertezza sul modo di scrivere.

Anguinaglia, anguinaja, inguinaglia, e inguinaja wanai a vicenda, ma la radicale di queste parole essendo inguine corrispondente al latino inguen è manifesto l'errore dell'a in luogo dell'i,
e quindi è a scriversi soltanto inguinalia, e inguinaia, ritenuto
quanto fu esposto nei precedenti articoli secondo, e quarto sulla
ommissione del g, e sull'uso del j.

Scrivesi giocine, e più spesso giocane, ma quest'ultimo modo si dimostra erronco dal confronto di tale parola, e suoi derivati colla lingua latina, serivendosi juecnis, juecuitis, juecutus, juecentus, juecentus, colle, e non colle, a e quindi da serivenzi colle giocenile, giorentà, e coll' i giorine, giovinatro, giorinetto, giorinezzo, giocinissimo, giorinotto colla conservazione dell' e latina nelle prime due parole, e collo seanabio dell' e latina nelle prime due parole, e collo seanabio dell' e in i nelle altre, che non di raro verificasi fra le due lingue latina, e italiana como dignus-degno, nepos najvote, pignus-pegno.

Pampano per pampino ritiensi erroneo, sia perchè in latina sarebbo scritto pampinus coll'i, o enn coll' a in esso, o i suoi derivati, sia perchè comunemente dicesi i pampini della vite: vero è, che in spagmuolo scrivesi pampino coll'a, ma essendo a seggliersi uno dei due modi sembra, che sia preferibile il latino, e specialmente considerando, che anche anticamente fu usato pampineus, e non pampaneus.

La mutazione dell'i in un'a nella parola sindaco, così stampada le tanta migliaja di volte, è un errore. In latino serivesi syndicus, in greco syndikos, in francese syndicus, syndicud, syndicut, in inglese syndic, in tedeseo syndicus, in valace sindicu quindi sempre coll'i, e mai colla. Nel citato vocabolario di Napoli si deriva la parola sindaco da syn—insieme, e da dikh—giustizia, e successivamente alla parola sindaconei, sinidacos, midicuto, sinidaco, dichiarsi che dee dirisi sindaconte, sindacore, sindacota, sinidaco, mentre sulla parola sindaco non sarolbe data aleuna rigione del

cambiamento dell' i di dikh, e sarebbero ammesse scritte coll' sindicale, e sindicando. Sarebbe confernato come giusto l'uso di scrivere syndicus-sindico coll'i, se reggesse la sua analisi in uno dei modi seguenti, poichè si avrebbe evidente l'uso di un i: esse-un-ed-e-e-u-esse, essere uno (uniono costituito egil questo ho essere; esse-un-ed-i-e-u-esse, essere uno (unione) costituita imagine (rappresentanza) ho essere: esse-un-die-u-esse, essere uno (unione) der (parla) ho essere).

# ARTICOLO XXVII.

# Dell'erroneo uso della vocale ε in vece delle vocali α, i, ε.

Nella più volte citata lessigrafia è già marcato l'errore dell'uso di un' e in vece di un' a nelle parole canterella per cantarella insetto, gherbino per garbino, gherofano per garofano, gremigna per gramigna, lazereto per lazareto, e in vece di un i in centura per cintura, cercuito per circuito, ceremonia per cerimonia, domenedio per dominedio, ipocresia per ipocrisia, laberinto per labirinto, letanie per litanie, refugio per rifugio, serena per sirena, vettovaglia per vittovaglia. Oltre tali correzioni trovasi di proporre anche la mutazione dell'e in a nelle parole cantero per cantaro, canterello - vasetto per cantarello, canteretto per cantaretto, macine per macina, margherita per margarita, panericcio per panariccio, sieno per siano, talpe per talpa, dell'e in un i in apocalisse per apocalissi, eclisse per eclissi, ellisse per ellissi, empeligine per impeligine, lavamane per lavamani, perifrase per perifrasi, streglia per striglia, trepiede per trepiedi, e dell' e in un o in carpine per carpino, scolare per scolaro, volenteroso per volonteroso, volentieri per volontieri,

Dal momento che cantare corrisponde al latino cantharus, ed al greco han5aros col significato di vaso, è manifesto che è a dirsi cantaro, e non cantero, e così i suoi diminutivi sono a scriversi cantarello, e cantarello, lasciando canterello per esprimere un dininutivo di canto.

GERRARDING - Parte III.

Macina secondo il vocabolario di Napoli fa macine al plurale, e poi collo stesso valore di macina indica macine in singolare, ale macini in plurale: il massau usato per macina nel dialetto milanese, in quello piemontese, e in altri suggerisce di adottare soltanto il primo modo, e di abbandonare il secondo come erroneo, o quanto meno inutile.

La parola margarita corrisponde al latino margarita, o margarritum, al greco margaritas, allo spagnuolo, e al valaco margarita, al tedesco Margarethe, sempes scritta coll'a, e non coll'e; quindi è a presumersi erroneo l'uso di margherita, sia che si voglia si gnificare l'oggetto perla, o face, sia che si voglia indicare il nome proprio di Margarita, essendo che quest'ultimo è in senso traslato di fiore, o di perla: la francese marguerite non presenterebbe sufficiente moltro da declinare dalla esternata opinione.

L'autore della lessigrafia italiana propone di scrivere ponereccio, e non patereccio, o paterecciolo quella specie di malore, che viene alle radici delle unglie, derivandolo dal latino barbaro panaritium, ed esponendo che dicevasi panarici nell'antico provenzale, panaris in francese, panaris in francese, panaris o, pa

Per l'Osservazione fatta, all'articolo 5, che le terze persone plurali dei verbi in alcuni tempi si formano colla semplice aggiunta della sillaba no, come ivi è esposto, va a risultare erroneo l'uso di sieno in luogo di siano, perchè in singolare è a scriversi soltanto sia.

Nello stesso vocabolario di Napoli alla parola talpe dice doversi scrivere talpa, e ritonuto che questa parola corrisponde alla latina talpa - talpae, è da mettersi fra le parole errate quella di talpe in singolare.

Apocalisse, od opocalissi, celisse, ed celissi, ellisse, od ellissi ammettono tanto nella lessigrafia, quanto nel più volte citato vocabolario, limitundo però la parola ellisse ad indicare uma figura piana prodotta da una sezione di cono, e la ellissi ad indicare una figura grammaticale, o retorica mediante ommissione di

parola, o proposizione. Tutte tre dette parole sono tolte dalle grene aposdiguis, scheipsis, elicipsis importanti la sola desinenza
in i in italiano, e non in e, come in ispecie nelle parole essatis;
intesis, parentesis, perifrasi, suitassi, tesi, sice daltre corrispondenti alle greche analysis, spoiesis, parensesis, perigrasis, syntasis, sesis, gisis, quindi da ausrai soltanto opocalissis, cetiesis,
ellissi. Vero è, che dicesi fasse, e fraze in singolare, non ostante
che in greco abbiano desinenza in is, scrivendosi passis, pressis,
ma ciò non toglie la regola generale, perche la derivazione posessere diversa, e perchè nei loro composti usasi soltanto la desinenza in i giusta le parole esparis, prerifrasi, priefrasi,
ritento
che erroneo è anche l'uso di perifrase così stampata nel ridetto
vocabolario, sebene comunemente non usata.

Leaumane per lacumani è un errore così manifesto, che non coorre di aggiungere parola per dimostrarlo; e coal traptede per trapiedi, perchè in questo caso la parola è un semplice aggregato delle due parole per proferirle più prestamente, nè possono fare sotacolo le aunole triangolo, tricolore, triedente, e altire conservanti le desinenze singolari dei nomi, in quanto che la costituzione di tali parole è diversa da quella di trapiedi concorrendo in quelle la ommissione dell' e di tre, o l'aggiunta dell' i: riguardo all'uso di striglia, e non di streglia si ricorda quanto su tale parola è stato detto nell'articolo 2.

Nel citato dizionario sono scritte varie parole tanto colla particella prepositiva de, quanto colla prepositiva di, mentre uno solo è il modo, in cui debbono essere scritto giusta la loro costituzione, o l'uso comune: tali sono dechiarare in luogo di dichiarare, defendere per dificulare, defetto per dificto, degnità, e degnitaso per dignità, e dignitaso, delettare per ditettare, demostrazione per dimostrazione, dependere per dipendere, descendere per discerdare la corpo, lo stato, i principi, cui si apparteneva, ritenendo però giusto descruer colla prepositiva de nel significato di rendere descreto un luogo, cio privo di piante, desiccare per discirare, despetto per dispetto, despregio per dispregio, destillare per distillare, destrugere per distrugere, descritto per dispetto, destrugere, descritto per dispetto, destrugere, descritto per dispetto, destrugere, descritte per dissirare; ed è ad abolirsì l'uso di sorivere dette parole col de, perchè la prepositiva de, almeno a tutta prima, presenta la idea di privazione, manenza di ciò, a cui è preposita

e quindi sarebbe manifestamente opposta ai significati delle parole stesse, notandosi per altro che la parola difetto, e le sue derivate difetture, difetture, difettuso, difettuccio costantemente sono scritte, e pronunciate col di generalmente affermativo, mentre indicano deficienza, maneanza, per cui sopre l'idea, che o la f rappresenta la voce fo-ruoto, o il di in questo caso rappresenta de-icoll' e elisa. Così osservasi, che comunque sia certo, e costante l'uso di scrivere, e dire dignità, e dignitoso, nullameno è altrettanto certo, e sicuro l'uso di scrivere, e dire coll'e degno, degnamente, indegno, indegnità.

Trovasi stampato carpine, e carpino: tanto il latino carpinus, quanto il valaco carpenus indicano, che la vera desinenza è quella in o, e quindi carpine è da porsi fra le parole errate. Così è ammesso lo scrivere leggiere, e leggiere come aggettivo, mentre soltanto legero è giusto, essendo propria dei sostantivi la desinenza in ere, come in barbiere, cassiere, porticre; anche gli aggettivi di forma consimile debbono scriversi soltanto colla desinenza in ere, c quindi gli aggettivi cerviero, grossiero, lecriero, straniceo, terriero debbono avere la desinenza in e, o de sesere erroneo il loro uso colla desinenza in e: riguardo poi allo serivere legero con un solo g, e senza l'i se ne parla nell'articolo 16 sull'erroneo uso dei due n.

Nella lessigrafia, e in non pochi vocabolari trovasi soltanto scolare, e scolajo, e non scolaro, comunque quest'ultima desinenza sia la giusta. Il nome sostantivo scolaro deriva da scuola, come campanaro da campana, marinaro da marina, somaro da soma, carbonaro da carbone, cavallaro da cavallo, fornaro da forno, ed altri di simile forma, tutti terminanti in o. Sono gli aggettivi quelli che terminano in are, come angolare da angolo, lunare da luna, palmare da palmo, solare da sole, e i nomi indicanti una cosa, come casolare da casuola, collare da collo, fuocolare da fuocolo, limitare da limite, ma non i nomi indicanti una persona, come sono i sopracitati scolaro, campanaro, e successivi. Alla sussistenza della fatta osservazione non osta la parola militare, poichè questa, derivante da milite, sarcbbe un aggettivo dicendosi un abito militare, e sarebbe un aggettivo usato come sostantivo, quando si dicesse un militare difende la patria, nel medesimo modo che dicesi un uso familiare, e un familiare della casa, una

forma circolare, e scrivere una circolare. Così non può ostare la parola cartolare, poichè questa esprime il libro, o il recipiente destinato a contenere delle carte, e cartolaro, è il venditore di carte.

Promisenamente usansi nel ripetuto vocabolario le parole rolenteroso, e volonteroso, volentieri, e volontieri: queste parole so, come sembra, derivano da volontà, come rolontario, volontariamente, e non da rolente, sono da esculudrai le parole volenteros, e volentieri, non che i loro derivati, e se rimanesse dubia los or derivazione sarebbe a determinarsi quale dei due modi sia da conservarsi in uso, essendo contrario alla precisione di una lingua l'uso di una parola in più modi. L'opinione, che sia da usarsi colonteroso, e volontieri avrebbe un appoggio nelle parole francesi volontiera, colonteriment.

# ARTICOLO XXVIII.

Dell'erroneo uso della vocale i in vece delle vocali a, e, o, u.

Sono stati indicati nella lessigrafia l'erroneo uso dell' i in luogo dell' an celle parole batimo per bulsamo, industrianer per imbaltamare, inibacciata per ambacciata, imbacciatore per ambacciatore, l'imbieco per lambiceo, monistero, o monisterio per mansterio, nivonasterio, nivonasterio, nivonasterio, nivonasterio, nivonasterio, nivonasterio, per denorio, cirinania per ceremonia, cunio per cunco, dinania per demonito, ditavo per denora, litame per lettarqui, inilenso per melenso, nivessitale, pilliciajo, pilliciane per petizione, ricriare per ricreare, serziziato per serzizio, tinore per tenore; quello dell' in luogo dell' on indusestico per domestico, divizio per dorite, monipolio per monopolio; q quello dell' in luogo dell' si monimento, e munimento per monumento.

Oltro le surimarcate correzioni, contra le quali non trovasi di ostare, ritiensi, che siano ad accogliersi anche quelle dell'i in a

in altrimenti per altramente, dell'i in a nell'i finale della stossa parola altrimenti per altramente, in cinericcio per cenericcio, dicembre per decembre, dilicato per delicato, giltare per gettare, nissumo per nessumo, parimenti per parimente, quistione per questione, soppidamo per soppediamo, tresetti per tresette, e nelle parole incomincianti per anti in significato di ante-acanti; e dell'i in on ella parola atimo per atomo.

Gli avverbj terminanti in mente si formano, o dal feminio singolare degli aggettivi, il cui mascolino termina in o, come da alta, chiara, calda si forma altamente, chiaramente, caldamente, e quindi dal feminino di alto, chiaro, caldo, o dagli aggettivi singolari terminanti in e, come bereuennte, dolecemente, grandemente da breve, dolce, grande senza alcuna alterazione: quando però i terminanti in e hanno la desinenza in le, o re, viene ommessa la e per brevità, e da tegale si ha legalmente, da docide docilmente, da volgare volgarmente, da anteriore anteriormente. La osservanza di detta norma è costante nei molti avverbj colla desinenza in mente; non essendovi motivo di deviare dalla sudetta regola cogli aggettivi altro facente altra in feminino, e coll aggettivo pari, che è di ambi i generi, è a diris, e seriversi altramente, e parninente, ma non altermenti, o altramenti, a parninenti, ma pravimenti,

L'aggettivo cinericcio deriva dal latino cinis, ma in italiano dicesi cenere, e dicesi cenerino, cenerognolo, cenerentola: quindi in italiano sarà a scriversi soltanto cenericcio quale derivato di cenere, e non cinericcio.

La parola dicembre deriva dal latino decem equivalente a dieci, e quindi è a direi decembre. Di più dicendosi in latino december, in francese decembre, in spagnuolo deziembre, in inglese e in te-desco come in latino, in valaco dezemurie, e dicendosi in italiadectuna, decimale, decima, tanto più sicuro è l'errore del l'uso dell' i in luogo dell'e in detta parola, e quindi è a scriversi decembre.

In latino scrivesi delicatus, in francese delicat, in spagnuolo delicato, in inglese delicate: da una tale uniformità nasce la presunzione, che si debba scrivere delicato, delicatamente, delicatezza, e non dificato, dilicatamente, dilicatezza, qualunque sia la derivazione di una tale parola.

Gittare per gettare manifestasi erroneo dalla osservazione, che

dicesi getto, e non gitto, e concorderebbero alla proposta correzione le parole sue derivate assoggettare, progettare, rigettare, e le francesi jet, assujettir, projeter, rejeter.

Sebene in alcuni dialetti dicasi nissun per nessuno, tuttavia quest'ultimo modo è così generale, che consiglia ad abbandonare il primo, e adottare soltanto nessuno.

Scrivesi quistione, e questione, ma soltanto questo secondo modo è il giusto, derivando tale parola dal verbo quaero, e scrivendosi per ciò in latino quaestio, querstore, questura questorius, guestitus, e in italiano questore, questura, questorio, e questio: di più scrivesi question coll'e, e non coll'i anche in francese, in spagnuolo, e in inglese.

Nella lessigrafia proponesi di scrivere soppidiano quel cassone, o forziere, che si usava tenere a più del letto, e nel quale si riponevano abiti, biancherie, ed altro. Dal momento, che quel mobile stava ai piedi del letto, è evidente, che colla parola soppediano, o si opolifiano si è voltu indicare una cosa ai piedi, o specifiano, o si opolifiano si è voltu indicare una cosa ai piedi, o specifiano, o pridiano. Ciò stante è più sopolifiano, che sinsi usato, e che si debha usare pediano giusta il latino pes-pedis, come in impedire, impedimento, bipede, ence della regelitaria, pediseguo, nei quali el della radicale pes non fi mutata, e conseguentemente si opina essere erronea la proposta della lessigrafia di scrivere soppidiano in luogo di soppediano.

L'errore del citato vocabolario di ammettere, che si soriva tresetti in vece di tresette, è così evidente, che si ommette qualunque dimostrazione, ricordando soltanto, che si è già osservato doversi usare una sola s giusta l'osservazione fatta nel primo articolo, che l'aggregazione non produce raddopiamento di consonante.

Molte parole sono costituite colla prepositiva latina ante in siguificato di prima, opure acanti, e molte sono costituite colla prepositiva anti significante contra: trattandosi di significati fra loro oppositi va ad essere necessario, od almeno conveniente, che si abolisca l'uso di anti per ante almeno riguardo allo parole, per le quali non risulti dalle scritture, e dal parlare l'uso assoluto di scriverle soltanto coll'anti, come barebbe di anticomera. anticipare, o qualche altra, e quindi è a seriversi anteconsecere non anticonoscere, antecorrere, antedire, antedetto, antedituciano, antemeridiano, antemettere, antenaso, anteporre, anteredere, e così di altre, ritenuto che il voler usare anticorrere per contracorrere, antidire per contradire, e simili sarebbe contra la chiarezza del parlare, e contra l'uso comuni.

Giustamente nella lessigrafia fu osscrvato l'errore di seriver attimo con due t, ma schene ivi si riconosca derivare dal greco atomos, nulla meno si propone di serivere attimo senna addurre alcuna ragione, per cui sin ad usarsi l' i piutosto che l'o: ciò stante, e ritenuto che la parola atomos viene derivata da a, e tomos, non divisibile, ciò una cosa non divisibile per la sus minità, e che scrivesi atomos in latino, atome in francese, atomo in spagnuolo, atom in inglese, e in tedesco, si opina che anche in italiano debba scriversi atomo, e non attimo, e non attomi in tialiano debba scriversi atomo, e non attomo, e non attomo.

Nella anzidetta lessigrafia alla particella prepositiva di esponesi, che importa lo stabilire una regola da osservare nello scrivere le parole composte con detta particella, e in ciò si conviene. Ma non trovasi di ammettere, che la particella di abbia i varj si gnificati vi espressi, e che sia da adottarsi per tutte le parole ivi indicate il proposto modo di scriverle. La particella di in generale afferma ciò, che è espresso nella parola, a cui è, preposta. e sosstanzialmente significa ed-li, produce catele, opure prodotto acete.

Un tale significato manifestasi nelle seguenti parole citate nella medesima lessigrafia: dibassure, dibattere, ma non in significato di debattere, vale a dire detrurre, dichiarare, diplacare, diferire per protrurre, difimare per diculgare, dilatare, dimare per diculgare, dilatare, dimare non in significato di depottere. diremare in significato di estendere, o spandere i rami, disecazione in significato di taglamento, disecare in significato di rendere, o divenire seco. disegnare, disembare, divengre, ed altre.

Infatti dibassare esprime rendere basso, dibattere l'azione di battere, dilatare quella di rendere lato, cioè largo, dilacare quella di leavare, dipiteare quella di tagiare colle fate, diranare quella di estendere i rani, e così delle altre parole suindicate, per cui sono a ritenersi giuste le osservazioni fatte nella medesima lessisgnafa riguardo agli errori di serivere diffatlarere con due f. dissecazione, dissecore, dissenimare, disseparare, dissimulare, dissipare, e dissolvere con due prare, e dissolvere con due prare, e dissolvere con due supere, e dissolvere con di per con dissolvere di per con dissolvere con di per con dissolvere con di per con dissolvere con di per con di per

Non trovasi però ammissibile lo scrivere col di in luogo del de dicadere per decadere, dicapitare per decapitare, diciferare per deciferare, e giusta l'uso per decifrare, dicollare per decollare, dicotto per decotto, dicozione per decozione, dicrescere per decrescere, didurre per dedurre, diforme per deforme, diformare per deformare, diformità per deformità, difinire per definire, indifinitamente per indefinitamente, digenerare per degenerare, digradare per degradare, diliberare per deliberare, dimentare per dementare, dinasato per denasato, dinominare per denominare, diporre per deporre, dipositare per depositare, diputare per deputare, diridere per deridere, dirubare per derubare, diviare per deviare, poichè in tali parole il significato della particella de esprime in alcune mancamento, deficienza, privamento, toglimento, diminuzione, abbassamento, come in decadere equivalente a cadere giù, decapitare per tagliare il capo, decifrare per togliere, vale a dire spiegare la cifra, decollare per tagliare il collo, decrescere per venir meno, dedurre per trarre, o levare qualche cosa da un tutto, deforme cioè mancante di forma, o di forma viziosa, mentre difforme esprime di forma diversa da altra, degenerare per generare con alterazione del genere, degradare per privare del grado, od abbassare nella gradazione, dementare per privare di mente, denasato per privato del naso, deporre per porre giù, depositare per mettere giù in dato luogo, o presso una persona. Anche in latino, e in francese le parole corrispondenti alle suindicate scrivonsi col de, e non col di, scrivendosi in latino decadivus, decollo, decoquo, decresco, deduco, deformis, deformo, deformitas, definio, degenero, degrado, demento, denaso, depono, depositus, deputo, derideo, e in francese décadence, décapiter, déchiffrer, décoller, décoction, décroire, déduire, définir, déformer, dégénérer, dégrader, démence, déposer, dépôt, dépositaire, députer, dérider, dérober. Riguardo alle parole decotto, definire, denominare, deridere, derubare, non sembra applicabile il significato suesposto, e sembra, che rappresenti in vece le lettere di-e colla elisione dell'i, o altramente: in ogni caso sarebbe sicuro, e comune l'uso di scrivere, e pronunciare le anzidette parole col de, e non col di.

Reputasi pure erroneo, e non spontaneo l'uso di sorivere dibarbare per debarbare, o disbarbare, oioè levare, o altramente pri-

vare della barba, poichè il di, come si è superiormente osservato è affermativo, e quindi se si ammettesse l'uso di scrivere dibarbare in significato di levare, o privare della barba, una tale parola avrebbe due significati fra loro contrarj, l'uno affermativo, e l'altro negativo. Perciò non ostante la diversa opinione della lessigrafia ritiensi erroneo l'uso di scrivere dibarbare in significato privativo, o quanto meno da abolirsi. Altretanto ritiensi sia rapporto alle parole dibarbicare, dibastare, diboscare, dibrancare, dibrucare, dibruscare, dibucciare, dicervellare, dicioccare, dighiacciare, digiogare, digiungere, digozzare, digranare, digrassare, digrossare in significato di diminuire, diqusciare, dilaccare, dilacciare, dilegare, dileggiato per sciolto dalle leggi, diliscare, diloggiare, dilombare, dimembrare, dimorsare, dinervare, dinoccare, dinodare, dipopolare, diradicare, diramare, diramarsi, direnato, diricciare, dirocciare, dirozzato, diruginare, disellare, disennare, disensato, disentire, diservire, disuadere, disuetudine, divecchiare, divestire, divezzare, divincolare, sia rapporto alle parole difidare in luogo di diffidare, non aver fede, diformare per deformare, o difformare, diforme per deforme, o difforme, diformità per deformità, o difformita; e quindi opinasi, che tutte dette parole incomincianti colla prepositiva di non siano da usarsi nel significato negativo, non ostante la contraria proposta della lessigrafia. Un'eccezione apparente presentasi nella parola difetto, se la si vuole considerare derivata dalle voci di, e facere, ma essendo a presumersi derivata invece da di-fo-è-ce-ed-ho, di vuoto è questo prodotto ho, sarebbe invece confermata la interpretazione della voce di in significato affermativo.

La fatta distinzione delle parole incomincianti colla particella di in significato affermativo, e non negativo, o disgiuntivo, si presenta manifesta dal confronto delle parole dilagare, cioè rendere lago con disingarere - lecere, o venir meno la magrezza; disvarre - indicare, marcare con disnotare - cancellare ciò che è notato; divadicare - estandere le radici con deradicare - privare delle radici, e disradicare- carare le radici; diamane- estendere i rami con deranare- rapicare del rami, e disramene- tagliare, o levare i rami; diferire cioà protrarre, portare acanti con deferire, ciò demandare, con diferire, ciò demandare, con diferire, ciò protrarre,

con delatorio - che acouss; dimandare, cioè chiedere, con demandare trammettere ad altri; diportari conduris con deportare - portar giú, o altrore: e tanto più si manifesta nella lessigrafia alla parola difamare, in cui a questa si attribuisce il significato di divudgare la fama, o a diffemare quello di logitere la buona fama, distinzione giusta, ma che tuttavia suggerisce di collocare la prima fra le parole da non usarsi, poiche al sentire la voce difamare presentasi tosto l'idea del diffamare, cioè di logitere la fama, opure quella di disfamare pre levare la fame.

Giusta le osservazioni sopraesposte è da abbandonarsi anche l'uso di scirvere dicliuare pei declinare, dicorrere per decorrere, difunto per defunto, distiberare per deliberare, dimeritare per defunto, distiberare per deliberare, dimeritare per demunitare, dimeritare per depurare, directare per depurare, directare per depurare, directare per destino, distere, o delicere per destenere, distino per destino, disterere, o delicere per destenere, distino per destungare, directare per deterure, distrepare per deturare, diterer per deturare, distrepare per deturare, directare continuare, directare continuar

# ARTICOLO XXIX.

Dell'erroneo uso della vocale a in vece delle vocali a, e, i, u.

Un tale erroneo uso è stato rimarcato nella più volte ripetuta lessigrafia, essendo ivi stato osservato l'uso di un o in vece di un'a nelle parole anotomic per anatomia, comocaccio per canavaccio, cembolo per cembalo, domazo è domaschino per damasco e damaschino; in vece di un e in formentare per fermentare, gomona per gomena, pionono per pierano; in vece di un i in

assomigliare, dissomigliare, rassomigliare, e loro derivati per assimiliare, dissimiliare, rassimiliare, similiare, e loro derivati, combabole per cambiabile; in voce di un u in accomulare per accumulare, balboire per balbutire, coagolo per congulare, cotornice per cotturrice, crapola per crapula, elettocari per elettuario, longanimità per lunganimità, marrobio per marrubio, notricare per nutricare, prolongazione, per polungazione, romore per rumore, soccidere per succidere, sofficiente per sufficiente, sontuoso per suntuoso, omore per umore, omoraso per umoroso, oneino per suntuo, e implicitamento fu escluso anche l'uso di sofismo per sofisma, avendo usato soltanto quest'ultimo modo nel dimostrare la erroneità delle due fi in tale parola.

Oltre le correzioni sovraindicate trovasi di proporre anche quelle di un'e invece di un o in cadatero per cadacere, consolo per console, quadrupedo per quadrupedo, vomero per vomere, e nelle parole terminanti in ero i in evce di un i in domani, indomani, posdomani per dimanti, diminani, posdimani, domanda per dimanda, domattina per dimattina, rerosimile, verosimilianza per cerisimile, verosimile, verosimile per consonie per consonie per consonie per consonie per dimantina per dimattina, per consonie, ne consonie per demunitare, simolacero per simulacoro, ed anche in ammotinarsi per ammutinarsi, focile per fuelle, pontello per puntello.

Dal considerare che le parole cadaerro, consolo, quadrupedo, e vonero corrispondono alle latine cadaerr - cadaerris, consul - consulir, quadrupes - quadrupedis, comer - reomeris, tutti nomi della terza declinazione, si rileva, che in italiano è invece a scriversi cadaerre, console, quadrupede, romere, essendo una regola almeno in generale osservata, che i nomi sostantivi, e aggettivi latini della terza declinazione hanno la desienza in e in italiano, come in agile, breve, cardine, docile, enorme, face, grandine, indice, martire, noce, onere, principe, sileestre, lurbine, vergine. E conformemente ad una tale norma furono proposte le correzioni nell'articolo 23 di amazona, sorta, ulcera, vesta in amazone, sorte, ulcere, vesta in amazone, sorte, ulcere, vesta in amazone, sorte,

Secondo il già citato vocabolario di Napoli sono nomi sostantivi, e possono usarsi ad arbitrio, tanto colla desinenza in e, quanto colla desinenza in o molti dei nomi terminanti in iere, potendosi scrivere secondo esso arciere ed arciero, banchiere, e banchiero, e così barattiere, cantiniere, coppiere, corriere, dispensiere, droghiere, forestiere, foriere, giardiniere, novelliere, prigioniere, elemosiniere, ed altri, mentre secondo lo stesso avrebbero la sola desinenza in e alfiere, artiere, barbiere, bettoliere, bracciere, cameriere, cancelliere, carrettiere, carrozziere, cassiere, cocchiere, doganiere, facendiere, gondoliere, infermiere, paciere, ramiere, terriere, ed altri. Sembra, ohe la desinenza in o indichi in generale l'aggettivo, dicendosi, o potendosi dire l'uso banchiero, l'uomo ciarliero, il sapore droghiero, il tuono foriero della grandine, il cavallo forestiero, il terreno giardiniero, ritennto non essere tolto, che possa usarsi colla desinenza in ero anche sostantivamente, al pari di altro aggettivo, come caldo e freddo, che sarebbero un aggettivo se si dicesse un pane caldo, un pane freddo, mentre sarebbero sostantivi se si dicesse il caldo, e il freddo. Quindi sarebbero a qualificarsi in genere sostantivi i terminanti in iere, e aggettivi i terminanti in iero. Ciò posto, e ritenuto che secondo il medesimo vocabolario non deve dirsi tavoliero, ma tavoliere, che usasi soltanto braciere, candeliere, forziere, origliere, paniere, quartiere, e non colla desinenza in o, è presumibile, che anche le parole carniere, dopiere, mestiere, pomiere, sentiere, sestiere, verziere siano a scriversi soltanto colla desinenza in e, e che sia errore-lo scrivere altramente, a meno che non fosse applicato un significato diverso da quello delle cose rappresentate dalle parole stesse, come sarebbe se si scrivesse carniero, che esprimerebbe essere di carne, o quartiero, che giusta il ridetto vocabolario oggidì direbbesi quartale, cioè la quarta parte di un salario, o di una mercede pattuita.

Lo seambio dell'e in o è avvenuto anche nella parola angiolo, ritenuto che l'i non forma parte intrinseca della parola stessa, ma in sostanza in questa parola è un segno indicante, che de proferirsi dolce il g, altramente dovrebbesi leggere angolo. A persuadere che il giusto modo di scrivere è angolo in singolare, c angeli in plurale basta il riflettere che dicesi angelio, accangelo, e non angiolico, arcangelo, e che in latino scrivesi angelus, e angelius, ce angelius, coll'g, e non coll'g, e no coll'g, en

Scrivesi dimandare, e domandare, ma questo secondo modo reputasi erroneo: ad appoggiare una tale opinione concorrerebbe l'uso di demande in francese, demanda in spagnuolo, demand in inglese, nelle quali usasi benal l'e in luogo dell'i, o viceversa, ma non lo scambio dell'i, o dell'e in o. Lo scrivere in ambedue i modi non è pregio, nè una ricchezza per una lingua, ma in generale dimostra, che la scienza non è arrivata a conoscere la costituzione della paroia, e in quale modo debba essere pronunciata, e sorita.

Anche domani, e i suoi detivati indomani, e posdomani sono aritti erroneamente collo in luogo dell'i, ed è a dirisi dimani, indimani, posdimani. È manifesto, che dimani è il composto da di, e mane usato in latino in significato di mattina, e che la stessa parola dimani e composta nel medesimo modo che dicesi daranti, diturni, dinanzi, dorare, dilturio, sia che il di debba ritenera per prepositiva, sia che vogliasi ritenerlo nel significato di giorno. Il francese demain appoggia la proposta correzione stante il frequente scambio già osservato dell'e nell'i, e viceversa, non dell'i enell'i, i parola mane per dimani usasi anche nella lingua valaca.

Per quanto è sopra esposto non si trova di aderire alla proposta della citata lessigrafia di scrivere dommatina coll'o, e con due m in luogo di dimatina, approvandosi l'uso di un solo t.

L'errore di scrivere serozimite in luogo di vertimite, indipendentemente dala dimostrazione della sua costituzione, si manifesta dal confronto con altre parole di consimile costituzione, come fruttifero da frutto, somufero da somon, fatsifico da falso, mutirforme da molto, uniforme, unigenito, unisono da uno, veridico, a verifico da cero. Di pia crivesi vertismitis; veridicus, verifico in latino, veridique, verifier in francose, verisimiti, verificor in spagnuolo, sempre coll'i, e non collo. Come derivata da verisimile sarà a corregersi anche everostimilianza in errisimilianza.

Demuncio, e denuntio scrivesi in latino, e soltanto coll'u scrivesi nuncius - nuncio - nunzio tanto in latino, quanto in italiano: quindi è ad abbandonarsi l'uso di scrivere denonziare in vece di denunziare, e tanto più che anche in detto dizionario è suggerito di scrivere denuziare.

Coll'u, e non coll'o serivesi simulacrum in latino, simulacre in frances, simulacro in spagnuolo: e aloli stesso vocabalori sucitato alla parola simolacro dicesi di dire simulacro: è quindi da escludersi del tutto l'uso di scriverlo coll'o, come contrario all'origine della parola, e perchè sarebbe almeno superfluo lo scrivere una tale parola in due modi.

La parola amunciturarsi nella lessigrafia viene derivata da motus participio di moreo; ma una tale derivazione non sembra accetabile, non ostante che lo spagunolo amotinarsa appoggi in parte quella opinione. Nel ditionario dell'Accdenia francea, atampato a Bruxelles nel 1836, leggesi, che mutin significa ostinato, testardo, litigioso, ed anche serdizioso, es emstimer essere sedizioso, robel tarst; e in inglese dicesi to mutiny. Da ciò si desume, che aparola amuntinarsi deriva pintosto da muto, ed caprime chi si nances enza far streptio, e quindi mutamente per fare una rivolta, opure da mutare tendendo l'ammutinarsi ad ottenere un cambiamento di ordine, co cosa. L'uso quindi più conune sinora praticalo scrivere ammutinarsi coll'u è a conservarsi, ed è a collocarii l'ammitirarsi ammitirarsi coll'u è a conservarsi, ed è a collocarii l'ammitirarsi coll'u coll'o fia le parole errate, opure da non narsi:

Vuolsi nella lessigrafia, che debba seriversi focile, e non fucile, non estante che l'uso in questo secondo modo sia il più comune. The la radicale di fucile sia fuoco è indubitato, ma l'o di fuoco fu assimilato, o permutato nella formazione della parola fueile nel medesimo, o consimile modo, in cni è avvenuto nella formazione di fucine, la cui radicale è a presumersi sia parimente quella di fucoro. Quindi ritiensi che siasi ad abolire l'uso della parola focile, e ad usarsi quella di fucile, de cui derivano fucilare, o fueiliere.

Vuolsi altrest, che debba scriversi pontello, e non puntello, mai l'primo à diminutivo di ponte, quella cosa, su cui si passa a piedi, o con qualche veicolo, mentre invece il puntello è quel trave, od altro corpo, colla cui estremità contra ciò, che minaccia di cadere, o potrebbe cadere, vines impedite, o si vuole impedire la caduta, e sicome i puntelli si usano comunemento contra imuri col poggiare una delle estremità contra il terreno, c'laltra estremità contra il muro in modo, che penetri l'estremità stessa nel muro a guissa di una punta, così opinasi, che puntello derivi da punta, e quindi che debba scriversi puntello per esprimere un tale significato, e lasciare quello di pontello per esprimere quello di piccolo ponte.

### ARTICOLO XXX.

### Dell'erroneo uso della vocale u in vece delle vocali e, i, o.

La correzione dell'u in o fu già proposta nella lessigrafia riguardo alle parole ammunire per ammonire, cioè avvisare, avvertire, argumento per argomento, burrasca per borrasca, burrone per borrone, crucifigere per crocifigere, furiere per foriere, giucare per giocare, munimento per monumento, cioè opera di ricordo ai posteri, munitorio per monitorio, ufficio, od uffizio per officio, od offizio, pasturale per pastorale, pulire per polire, pulizia per polizia: e fu in vece proposto di scrivere sustanza per sostanza, urina per orina, vulgo per volgo. Il proposto abolimento delle parole burrasca, burrone, ufficio, uffizio, pulire, pulizia, sostanza, orina, volgo sembra abbisognare di maggiori indagini, sia perchè non di raro avviene la mutazione dell'o nell'u, e viceversa, sia perchè notrebbe essere non erroneo l'usarle tanto coll'o. quanto coll'u; sia perchè l'uso avrebbe potuto aver applicato un significato diverso al diverso uso sicome sarebbe rapporto a polizia. che si usa tanto coll'o, quanto coll'u per indicare nettezza, e si usa soltanto coll'o per indicare l'amministrazione della publica surveglianza, e rapporto alla parola ufficio sarebbero accettate come giuste le parole ufficiale, e ufficialità; sia perchè l'uso può avere stabilito in modo assoluto di adottare l'o in alcune parole come in volgo, volgare, volgarmente, e l'u in altre come in divulgare; sia perchè talora nello stile elevato, e nella poesia possono le parole essere usate in un modo, mentre nella scrittura, e nel parlare comune è a scriversi, e dirsi in altro per evitare l'affettazione. Inoltre non trovasi di convenire nella proposta di scrivere cultivare per coltivare, fundere per fondere, umbilico per ombelico.

Non ammettesi la correzione proposta nella lessigrafia di scrivere cultivare, cultivamento, cultivato, cultivatore, cultivatrice, cultivatura, cultivazione, culto, cultore, cultrice, cultura, e non colticare, e successive coll'o. Che in latino, in francese, in spagnuolo si usi scrivere tali parole coll'u si ammette, ma in italiano l'uso dell'o chiuso à cost generale nelle parole stesse, e specialmente in collo per istrutto, in incollo non istrutto, e in agricultore, agricoltura, che il dire, o lo scrivero cultierae, culticatare sentilectare verbo dei affettazione: l'uso di scrivere coll'o avvebbe un appeggio nel verbo colo, colis, colui, cultuni, colere, da cui dette parole derivano. Ma le regole generali hanno le loro eccezioni, e in questo caso si avrebbe quella della parola culto in significato relativo a religione, nel quale significato avrebbe conservato l'uso latino.

Fu proposto di adottare arbuscello, è non arboscello, ramoscello, e non ramascello: in tale proposta l'uno dei due modi sarebbe in opposiziono all'altro, e di più nel latino arbos, e arbor- arboris vi sarebbe un o, e non un u: ciò stante si opina, che anche arboscello sia a seriversi coll'.

Molto volte l'ut delle parole latine corrisponde all'o chiuso delle italiane, come in borce -boce, butla - bolta, cuttus - cotto, cuttus - cutt

Gumanoux. - Parte III.

L'erroneo uso dell'u si verifica anche in altre parole; quello dell'u in luogo di un'e si ha in uguale per eguale; quello dell'u in vece di un i si ha in suggello, suggellare per sigillo, sigillare; e quello dell'u in vece di un o si ha nelle parole arruncigliare per arronelliare, runcigli per ronellio, faculta, facultos, facultativo per facolta, facoltoso, facultativo, e ubidire per obedire.

In latino si ha acqualis - equale da acquus, acqualitas - equalianza, inaequalis - ineguale, inaequalitas - inegualianza; in francase scrivesi egale, égalité, inégalé, inégalité; in inglese equal, equality, inequal, inequality; e in spagnuolo scrivesi ygual pronunciando l'y come un i; e quindi in nessuna di tali lingue vassi incominciare una tale parola coll'u. Ciò stante si reputa senz'altro erroneo lo scrivere siguale, yugualianza, yugualiare, e derivate in luogo di equale, equaliare, equaliare, e loro derivate.

· Il principio, che le parole si debbono scrivere in un solo modo, e che nei casi di incertezza convenga attenersi alla scrittura più etimologica, e alla ortografia praticata in latino, vedesi esposto nella più volte ripetuta lessigrafia alla parola affligere. Stante un tale principio, che si ammette, è da abolirsi l'uso di scrivere sigillo, e suggello, sigillare, e suggellare, ed è da determinarsi quale dei due modi sia da ommettersi. Nel lessico latino del Forcellini si deriva sigillum da signum, come tigillum da tignum; quindi secondo l'ortografia latina, secondo la derivazione da signum, e secondo la eguale conversione di tignum, sarebbe a scriversi coll'i, e non coll'u, nè in contrario varrebbe citare la parola pugillus diminutivo di pugnus, perchè in questo caso l'u è la vocale radicale della stessa parola pugnus, da cui deriva. A proporre l'abolizione di scrivere suggello, suggellare coll'u, e con due g concorre l'uso di scrivere una tale parola non coll'u in altre lingue, dicendosi Siegel in tedesco, seal in inglese, zegel in olandese, sempre colla esclusione dell'u, e senza che possa fare ostacolo l'uso dell' e in luogo dell' i, essendo frequente un tale scambio, e perfino nella stessa parola signum, che in italiano dicesi segno. Vero è che in latino sonovi anche le parole sugillo, e suggillo, sugillatio, e suggillatio, ma esse servono ad esprimere rendere livido, ammaccare, lividura, contusione, e quindi un significato del tutto diverso da sigillo, e da presumersi di una derivazione diversa.

Proponesi nella lessigrafia di serivere runcigito coll'u, e non roncigito colle. Si ammette, che una tale parola deriva da runcus, e che sia a seriversi uncino, e adunco coll'u, ma rifattendo che dicesi, e seriversi vuccino, e adunco coll'u, ma rifattendo che cambia in o chiuso in confronto al latino, come in ispecie dicesi cambia in o chiuso in confronto al latino, come in ispecie dicesi vuccia in latino, o onaci in italiano, gula, unnus, culpa, vulques, vultus, vubra, spelunca, truncus, unda, unde, fundas, mundes, secundas, burgus, furnus, purpura, currere, ursus, tuesus, e in italiano, gola, olmo, cofia, volpe, volto, ombra, spelonca, tronco, onda, onde, fondo, mondo, secondo, borgo, furno, porpora, correre, ronci, losco, cos on on trovasi di abolire l'uso di dire, e serviver roncitio, ronciliare, arronciliare, arronciliare, arronciliare, arronciliare augentica dal precedentico comune a tante altre parole: la ommissione del gi in roncilio, ronciliare, arronciliare augentica dal precedente articolo 2.

Per lo scambio dell'u in o chiuso sopra osservato reputasi conveniente l'adottare facoltà, facoltoso, facoltativo, e l'escludere l'uso di facultà, facultoso, facultativo ammesso in generale dai dizionarj, perchè presentano un modo affettato.

Ĝiustamente fu proposto nella lessigrafia, che siano a seriversi obedire coi suoi derivati con una solo, è inchediente coi suoi derivati con una sola n: nelle osservazioni sopra quest'ultima parola si dice sostitutia senza bisegno la vocale « alla vocale o nella parola individuraz. Conveuendosi in tale osservazione, e e potendo essere alterato il significato intrinseco della parola in una tale sostituzione reputasi erronco lo scrivere coll' urbidire, vididenza. disubidiente, ed ogni altro derivaro da obedire, ritenuto derivare tale voce da obsusifia come fu rimarcato nella stessa lessignafia.

### ARTICOLO XXXI.

## Lettere non dopie erroneamente introdotte in alcune parole.

Nella lessigrafia sì è dimostrata la croneità dell'uso della leira c nella porola negue, e nei suoi derivati. Ad onta però che un tale errore sia stato rimarcato da oltre un ventennio, pure le stampe, e i manoscriti perdurano nello stesso errore, il quale risulta più certo, se si consideri che la lettera q non era da-prima in uso, come è attestato anche nel Lessico latino del For-cellini ad una tale lettera; che il q fu introdotto per rappresantare le due lettere e u; che si serisse qis, qid per quis, quid, che nel medesimo lessico è riportato, come anticamente fa seritto, cuis, cuid, acune per quis, quid, aquaer: che ne il francese ezu, ne lo spagnato aqua, ne il vanco ape presentano il concorso di due consonanti alla formazione della parola aqua; e che senza il e serivesi aquatica - aquatico, aquesus - aquoso in francese, aqua-tic - aquatico, aquesus - aquoso, terraquecon la relevante.

Anche in scirocco, e sciropo è a ritenersi il medesimo errore, giusta quanto è detto nella lessigrafia, e quindi è a scriversi sirocco, e siropo.

Reputasi erroneo l'uso del c nella parola scimin, non ostante la diversa opinione della lessignafia, come si è detto parlando di tale parola nell'articolo dell'uso erroneo delle due m, sia perchè in latino serivesi simie con una sola m senza il c, sia perchè non usasi il e nemeno nello parole di eguale derivazione, quali sarebbero simile, simulare, simulareo.

Il c usasi erroneamente anche in giacqui, giacque, giacquero, nacqui, nacque, nacquero, nacqui, nacque, nacquero, piacqui, piacque, piacque, piacque, piacque, piacque, piacque, nacere, tarqui, tacque, tacquero passati did verbi giacere, nacere, piacere, p

placui, placuil, placuerunt, tacui, tacuit, tacuerunt non evvi l'intervento di altra eltera, che possa rappresentare il e oltre il q, e riguardo al verbo nascere si ha in francese je naquis - io naqui pure senza il c: anche l'autore della lessigrafia avrebbe dichiarato alla parola aqua di aderire alla correzione di tali verbi.

La lettera y nelle parole pogniamo, tegniamo, tegniamo è superfua non solo, ma contraria alla cosituziono naturale di poniamo, teniamo, teniamo, fornandosi le prime persone plurali dei verbi dal loro infinito col toglicre la desinenza verbale dell'infinito stesso di are, ere, ire, e col sostituirvi quella di famo, come da amare - amiamo, da cedere - cediamo, da seriere - serviamo, da fuire - finiamo, regola applicabile in generale anche si verbi, che a primo aspetto appariscono deviare dalla regola stessa, come serebbero dire- delciamo dorivando questo dall'infinito dieree, acere - abiamo, in cui la permutazione del v in b va ad essere apparente essendo l'infinito acere il rappresentante del latino hebere, e così di dobiamo, faciamo, ed altri. L'uso erroneo del g in pogniamo, etgaliamo, espriamo si manifesta nei loro composti, nei quali non è usato, come in componiamo, riteniamo, conceniamo, e sarà quindi da abolirsi in essi, e in tutti il loro composti.

Sulla erronca introduzione del g nella generalità delle parole, in cui dopo il g seguono le due lettere l i, è stato discorso nel precedente articolo 2.

Fu riconosciuta suporfius la vocale i nelle parole brieze, briolare, in significato di orto, ciechezza, ciecolina, gielare, gielo, ingletare, gielo, ingletare, gielo, ingletare, gielo, ingletare, nidicate, nidio, niditizzo, spugniuzza citate nella lessigrafia, che giuntamente propone di scrivere senza l'i brece, brollo, gelare, gelo, ingelare, nidio, nidutzo, spugniuzza, La stessa vocale però presentasi superfiua anche in abondanzia, licenzia, sentenzia, en tutti i nomi terminanti in italiano anche in nazz, o ine neza, non ostante che in latino scrivasi abundantia, licentia, sentenzia, perche in italiano il proferirio coll'i sentirebbe di affettazione, mentre in voce l'iè da conservarsi nei verbi, che hanno la desinenza in enziare, sebene derivino da nomi terminanti in enza, come di licenza - licenziare, da sentenza - sentenziare: tale ortografia si riscontrerebbe anche nella lingua francese sorivendosi licence- licencier, sentence - sentencier.

È però superfino l'i nelle parole diecina, teggiero, cavalteggiero, niego, diniegore, diniego, È indubitato, che servivai giustamente decade, decagno, decalogo, descalido, decembre, decemiroto, decino, decuplo; quindi evvi la presunzione, che debba seriversi accina, uniformemente alla costituzione delle precitate parole; a ciò concorre anche l'osservazione, che la parola dieci si usa per indicare un tale numero, e così scritto si usa talora, quando segue altro numero, come in diceistete, diccioto, diciriore.

L'introduzione dell'i nella parola leggiero sembra avvenuta, non perchò costituica parte della parola siessa, ma per indicare, che il g, o i due g dovessero pronunciarsi dolcemente, o non duri, mentre non è necessario nemeno come segno materiale, essendo stato dimestrato nell'articolo 16, che dee seriversi con un solo g, ed essendo già stabilito, che il g susseguendo un' e, od un i b a promunciarsi dolce. La omissione dell'i tanto nel francese legér, quanto nello spagnuolo ligero consigliano di omettere anche in tialiano l'uso dell'i; e ciò poi, che potrebbe viepiù persuadere si b, che anche in italiano serivonsi senza l'i i suoi derivati legtracei e legerezea, e legegermente. Stante quanto sopra, <math>c l'osservazione la nell'articolo E7 sulla erroneità della parola leggiero colla desinenza in c in luogo di legero colla desinenza in col si dissente dalla proposta della lessigrafia di scrivere cavalleggiere, o cavalleggiero in luogo di legero colla discripera della lessigrafia di scrivere cavalleggiere, o cavalleggiero in luogo di legero colla della lessigrafia di scrivere cavalleggiere, o cavalleggiero in luogo di legero colla della lessignafia di scrivere cavalleggiere, o cavalleggiero in

Contra la naturale costituzione della parola negare si è introdotto l'uso da alcuni di scrivere anche niegare, niego, diniego: il latino nego, e lo spagnuolo negar concorrono a dimostrare essere viziosa l'intromissione dell'i, e doversi perciò scrivere negare, nego, dinego.

Giustamente fu osservato nella lessigrafia essere erronea l'aggiunta di un'a nelle parole anforismo, angonia, nabisso, naspo,
ninferno, e doversi scrivere in vece aforismo, agonia, abisso, aspo,
inferno; di un o, opure di un u nello scrivere odriaca, opure
turiaca, in luggo di teriaca, o triaca; di un'i in frustapno dovendosi scrivere fisstapno, in fistra per lista, in mastrice per mastere; e di un'i sin asgriato per agiato, in bascairer dovendosi scrivere baciare, e non basciare, ramiscello per ramicello, scuscire
per seucire.

Si approva la omissione dell'u in cuoprire, e uovo proposta nella

lessigrafa, sebene intrinsecamente non sia erroneo lo scrivere coprire, e cuoprire, ovo, e si conviene in detta omissione dell'u, stante la regola che la lingua tende ad esprimere più prestamente il pensiero, e le sensazioni coll'assimilare ora una lettera, ora un'altra, e stante la massima, che lo serivere in più modi è a senpito della chiarezza e della memoria. Per tali principi adottorebbesi anche l'uso di scrivere soltanto garante, garantire, garanzia, o non guarante, guarantire, o guarantire, guaranzia, o puarenzia, prechè il primo modo sarebbe conforme al francese garant, garantir, garantire, amentie, e non si riconoscerebbe sufficiente motivo in contrario sia nel tedesco genaliren, sia nell'inglese to tearrant, poiche, sebene possano essere in parte comuni gli elementi di queste parole con quelli dell'italiano garantire, la differenza però fra loro sarebbe attribubile al diverso modo di esprimere delle lingue, e non ad errore ortografico.

# ARTICOLO XXXII.

## Lettere consonanti erroneamente usate in vece di altre.

Giustamente fu osservato nella lessigrafia l'errore di serivere boto per vodo- sulfragio, botare per vodare, bomere, o bomero per romere, accisimare invece di assismare, nacioare per narigare, souncia per sommin, o sensis, diaccio per piniccio, diacere per giaerne, diacinto per giaerno, micrire per nutrire, argiglia per argilla, aguto per acuto, detraggere per detrarre, divegitere per divellere, dupento per duccento, figo per fico, gossigare per castigare, melga per melica, pagonazzo per paconazzo, o pononazo, pagona per pacone per ponone po pono, cugillare per ucalilare, galle per volpe, belgiutino per benzoino, celebro per cerebro, diaflagma per diafragma, totala per tortara, annifico per anfibio, annegare per abnegare, aspatlo per asfatlo, archimia per alchimia, armacao per anim-miaco, oristero, o cristero per clistere, o clistero o, clistero per clistere, o clistero o,

fragello per flagello, soberetro per scheletro, lensa per lenza, sonna per senza, assennare per azannare, saorra per saorra, moreido per morbidio, anumoreidire per ammorbidire, moreiglione per morbiditone, sacina per sabina, sheciglitare per shadiglitare, shadiglito per shadiglitare, per sinfatiare per infilizare, zambuco per sambuco, zinfania per sinfatia.

Non trovasi però di convenire colla stessa, ladove propone di serivere adomine per addomine, o abdomine, anegare per abnegare, asente per assente, e quindi asentare per assentare, in quanto che la loro derivazione dalle corrispondenti parole latine abdomen, abnegare, absens sono costituite colla prepositiva ab, e il b di questa nel passaggio alla lingua italiana si permuta, nelle parole spesso usate, in una consonante cguale a quella incominciante la parola, cui la prepositiva medesima è aggregata. Per la costituzione delle parole stesse, o è da adottarsi la forma latina come in abdicare, abduzione, abluzione, abrogare, e abnegare per non confondere quest' ultimo significato coll'annegamento in un fluido. o è ad adottarsi la dopia consonante, come in assolvere, assorbire, assumere, assente, quand'anche la parola risultasse eostituita delle medesime lettere di una parola avente altro significato come in assente - lontano, e assente del verbo assentire derivante dal latino adsentire; l'uso adottato in modo assoluto di serivere, e dire assente esige, ehe si debba collocare absente fra le parole da non nsarsi.

Cosl sebene si convenga nell'escludere l'uso di serivere inbasciadore, imbasciatrice, imbasciata, imbasciata coll'i in luogo dell'a, non trovasi però di adottare l'uso di serivere ambasciadore in luogo di ambasciatore, sia perchò in fatto diessi, e scrivesi ambasciatare col nel medesimo modo, che si scrivono, e profirseono col t nel linguaggio comune le parole di consimile costituzione armatore, mangiatore, parlatore, c simili, ritenuto che l'uso del d' in tale desimenza è proprio soltanto di aleuni dialetti.

Oltro dette permutazioni erronee di lettere sono ad aggiungersi anche quelle dell'uso di un e in luogo di un g in dimacerare; di un d in luogo di un r in rado, redamente, radetto, radezza; di un g in luogo di un b, o di un v in aggio, aggia, deggio, deggio; di un g in luogo di un e in agrillare; di un g in luogo di un d in cagyio, caggia, chieggo, o chieggio, chiegga, o chieggia, posseggo, posseggo, seggo, o seggio, segga, o seggia, reggo, o veggio, vegga, o veggia, chiuggo, chiugga; di una z in luogo di una s in zolfo, e suoi derivati.

L'errore di scrivere dimacrare in italiano in luogo di dimagrare è manifesto, dal momento che si scrive, e si dice costantemente magro, magrezza, magramente, magrissimo, e che dimagrare deriva da magro.

È pure manifesto quello di scrivere rado, radamente, radetto, radezza in luogo di raro, raramente, raretto, rarezza, opponendo-visi l'uso conforme di altre lingue, ginchè scrivesi rarus in latino, rare in francese, e in inglese, rar, e rarime in valaco, raro, o rato in spagnuolo, e perfino in italiano dicesi, e scrivesi rarità, e non radità.

L'uso del g in luogo del b, o del e nei verbi aggio, aggia, deggio, deggio, è erronco, e tanto più quello dei due g, como fu osservato nell'articolo secondo: l'uso di aggio per ho, aggia per abia, deggio per debo, o deco, deggia per debe, o deco è almeno una affettazione contraria alla naturale costituzione delle parole, le quali nel corrispondente latino habere, debere usano soltanto il b in tutta la conjugazione: altertanto è a ritenersi riguardo ad aggiamo, aggiate, aggiano, deggiamo, deggiate, deggiano, deggiate, deggiano,

Dal momento, che si consideri derivare il verbe gavillare da cavillo, sorge la persuasione della erroneità dell'uso del g in luogo del c.

Per la osservazione già fatta, che lo serivere una parola in più modi no à ricchezza di lingua, na proviene di solito dal non conoscere quale sia il giusto, coal reputasi erroneo, o quanto meno da abbandonaris l'uso di scrivere coggio, coggio, chiegga, o chiegga, chiegga, o chiegga, o chiegga, o chiegga, o coggio, chiegga, in luogo di cutto, code, chiede, chiede, possedo, possedo, sedo, seda, cedo, cedo, chiede, chiede, possedo, possedo, sedo, sedo, cedo, cedo, chiede, chiede, chiede, possedo, gelio, sedo, sedo, cedo, cedo, chiede, chiede, chiede, possedo, sedo, sedo, cedo, cedo, chiede, chiede, chiede, possedo, chiegga, in luogo di cutto code, chiede, chiede, chiede, possedo, chiegga, conformement manente della conquiazione degli stessi verbi, se si cocttuino i passati chiest, chiest, ci i participi chiesto, chies

Sminanoust. - Parte III.

altri verbi della medesima conjugazione, come da ledere formasi lesi-leso, da dividere divisi-diviso, da elidere elisi-eliso, da incidere incisi-inciso.

Secondo la lessigrafia può scriversi conjettura - conjetturare, e congettura - congetturare: il primo modo sente di latinismo, e il secondo è quello pressochè sempro usato nello scrivere, e nel parlare; ciò stanto opinasi per l'uso soltanto di congettura, e congettura, e congettura, e

Nel già citato vocabolario di Napoli alla parola zofo legggiaessere lo atseso che soft,o o scritti colla z trovanai anche zoggiarallo, zolfatara, zolfata, zolfatura, zolforino, ma le prime tre
leggonsi anche colla s, o trovansi poi stampate soltanto colla
lettera s le parole zoffanio, solforato, solforegiare, zolforico,
zolforeo, zolfureo, sultureo, ed altre. Dovendosi adottare il modo,
de si manifesta più giusto, è da datottari quello di scrivere
zolfo, e i suoi derivati colla s, ed è da nabilirsi l'uso della z nelle
unitate parole, e nelle altre derivanti da zolfo, poicibè il fatto,
e l'uso di non scrivere, e non dire zolfunzio, zolforato, zolforeggiare, zolforico, zolforoso, zolfuro zolfuro dimostrano, chi
vera radicale è la s, e non la z: di più scrivesi colla s anche
sulphur in lattino, e in inglesce, e soufre in francese.

### ARTICOLO XXXIII.

# Lettere erroneamente spostate, e storpiature di alcune parole.

È di fatto che lo scrivere attignere per attingere, eignere per cingere, dipignere per dipitagere, fignere per frampere, giugnere per giugnere per giugnere per giugnere per giugnere per pinagere, supinere per spinagere, spinare per stringere, pignere per pinagere, uppare per ungere, popula per tonga, per punger, rimagna per rimanga, tagna per tenga, non è regolare, poichè si sosta dal modo con compare per pinage, pon è regolare, poichè si sosta dal modo.

dinario, con cui le diverse desinenze verbali sogliono dedursi: dalle corrispondenti parolo latine: d'altronde lo scrivoro la stessa parola in due modi non è ricchezza, o bellezza di lingua, ma difetto, che per lo meno rende più difficile l'apprenderla, e uno dei due modi si scosta dalla intrinseca costituzione delle parole stesse. Senza bisogno di citazioni basta l'accennare detto erroneo uso, perchè se ne riconosca la sua sussistenza, e si pongano le prime fra quelle da non usarsi insieme a tutte le altre desinenzo verbali, in cui la n è posposta al q, e a tutti i loro derivati, Adottando dette correzioni sarebbero da abolirsi anche spugna. e sugna, talora usate in luogo di spongia, c songia, corrispondenti alle latine spongia, e axungia, alle francesi eponge, axonge. e alle spagnuole esponja, enxundia, sempre colla n premessa, o non posposta; e sarebbe da abolirsi l'uso di ugna per unghia. non ostante che in spagnuolo scrivasi una, e si pronuncii ugna, perchè dei due modi è a scegliersene uno, e quello di scrivore unghia non solo è il più comune, ma è più conforme al latino unquis, unqula, e al francese ongle.

Molte sono le storpiature, e mutazioni di lettere evidenti rilevate nella lessigrafia, e sono indicate fra quelle areostato por aerostato, bericuocolajo per bericoccolajo, brage per bragia, capresto per capestro, cardamone per cardamomo, catecismo per catechismo, chilindro per chelidro, ciragra per chiragra, cirurgia per chirurqia, continovo, e continuvo per continuo, cotidiano per quotidiano, diredare, e direditare per diseredare, filosomia, o fisonomia per fisionomia, fistiare per fischiare, farneticare per freneticare, fradicio per fracido, infradiciare per infracidare, interpetrare per interpretare, lassare per lasciare, lauzzino per aquzzino, ligiare per lisciare, loica por logica, mistia per mischia, rigamo, regamo. origamo per origano, otta per ora, parlasia per paralisia, parletico per paralitico, pattovire per pattuire, pieviale per piviale, rastiare per raschiare, reobarbaro, o riobarbaro, ed altre per rabarbaro, rema per reuma, resurressione per resurrezione, ristio per rischio, rispiarmo per risparmio, rispiarmare per risparmiare, stiaccia per schiaccia, stiacciare per schiacciare, stiacciata per schiacciata, stiaffo per schiaffo, stiamazzare per schiamazzare, stiamazzo per schiamazzo, stiantare per schiantare, stiantato per schiantato, stianto per schianto, stianza per schianza, stiappa per schiappa, stiatta per schiatla, stiavina per schiavina, stiaritti per schiavità, stiavo per schiavo, stidione per schiavina, stiena per schiana, stietto per schietto, stioppo per schiappo, stiuma per schiana, struccurare per trascurare, e ivi è dimostrata la erroneità dei modi da abolirsi.

Non puossi però convenire, che debba seriversi dicinance, o dicinaette in luogo di diccinore, e diccisatte, essendo indubitato, che tali parole sono l'aggregato delle due parole dicci, e noce, dicci e sette, come rentinore, e centisette, e non evvi ragione di alterare il dicci in dicia, che nulla esprima

Anche la parola orrevole per onorevole è una manifesta storpiatura da abolirsi tanto più, in quanto che richiama a primo aspetto, o durante la pronuncia delle prime quattro lettere, l'idea dell'orrore, anzichè dell'onore.

Nella lessigrafia alla parola conzojo dicesi, che quasta è lo stesso di conzeglio, ora più comunemente usato: stante la derivazione di una tale parola da conzolgere, e ritenuto che il gè superfiuo, ginsta quanto è stato esposto nell'articolo 2, si opina essere da abolirsi l'uso di conzojo, a da adottaris soltanto conzolori.

### ARTICOLO XXXIV.

# Lettere erroneamente omesse.

La manenza di una lettera in principio di parola fi osservata nella lessigrafia in notomia per anatomia, strologo per astrologo, morroide per emorroide, patro per epatico, pifania per epifania, seremento per escremento, appanonado per mappanonal: un tale erroro però riscontrasi anche in guechia per aquehia, suglia per agulia, manza per amanza, rena per arena, sparagi per asparagi, aanguardia per aranguardia, vena per acena, dificio per edificio, pistola per epistola, redità per eredità reditiero per ereditaro, sprimera per esprimera, siden per espri

per istrumento, spedale per ospedale, derivando le prime due per cole da cues -punta, e proferendosi in generale l'omessa vocale anche in dialetto. Vero è, che la lingua tende ad accorciare le parole per esprimere più prestamente le sensazioni, o i pensieri, ma è a presumersi, che la omissione sia derivata dalla elisione fra il nome, e l'articolo, od altro vocabolo precedente. Riguardo ad amanza, arena, od acena enza la precedente a va ad essere necessario l'abolimento di una tale omissione, estensibile ai loro derivati, onde non confondero l'amanza -maiose colla manza -berina, l'arena - terra, e l'arena - biada colle reni, e colle vene dei coroi ainmali.

Con due 8, e non con un solo suggerisce la lessigrafia di serivere abbate, abbarrare, sobbato, subbissare, on due e
baccatare, e con due d la parola addimoranza, ma opina doversi
scrivere adirentire con un solo d, presumendolo da latino adeenire
coll'ammento delli' dopo il d, e citando l'uso di vecchi autori.
L'origina semplice di un tale verbo è, che da senire in derivato
direntire colla aggregazione dalla prepositiva di, e che da direntire
n è derivato il verbo addirentire colla aggregazione della prepositiva ad nello stesso modo, che da mandare derivò dimandare,
e da 'questo addimandare, da rizzare, dirizzare; addirizzare:
quindi rapporto allo serivere adirentire per addimentire non trovasi
di aderire alla fatta proposta.

Si è già detto, che, per quanto è possibile, uno solo deve essere il modo, con cui si serive, e pronuncia una parola, e quindi, mentre si conviene colla lessigrafia, ohe non sia a scriveri dugento, si coaviene con essa, che sia a seriversi duccento quale risultato delle parola aggregate due, e cento, ma non si conviene, che sia lecito lo serivere anche ducento colla omissione della c. Per la stesse ragioni trovasi erroneo lo serivere diccito in luogo di dicciotto, essendo la parola il risultato delle due parole aggregate fra loro diese, e otto.

Almeno pel già esposto principio di adottare un solo modo di proferire, e scrivere una data parola, si opina che siano a disusarsi le parole aescare, airare, aochiare, aoliare, aombrare, aontare, aoperare, aopiare, aunare, auncinare, e le altre, in cui sia evidento la omissiono del d, o siano ad usarsi soltanto desecare,

Gmassoret. - Parte III.

adirare, adochiare, adoliare, adombrare, adontare, adoperace, adoperace, adoperace, colo date dell'opic, che difficince da addopiare, rendere dopio, adunare, aduncinare. A corroborare una tale opinione concorron o le soprafatte proposte di scrivere addimorare, e non adimorare, addisenire, e non adimorare, adorenire, e non adimorare, adorenire, e non adimorare, adorenire, e non adimorare, adorente, e non adimorare, adorente, e non adoptare, adopto, adattare, adempiere, aderbare, adosto, e adito, e adito

È giusto, che si debbano scrivere con due g agguardare, aguel o guardare a de guel o representando il primo gi di della prepositiva ad, a che si debba aggiungere un g ad autzo, e autzino formando le parole agutzo, e aguzzino, essendo un errore la omissione del gi in queste ultime senza necessità, e contra l'uso, giachè questo avrebbe bensi importato la permutatione del cella loro radicale acur - punta in un g, ma non la totale omissione della stersaciale acur - punta in un g, ma non la totale omissione della stessa consonante: l'uso di una sola z in detto parole e suggerito da quanto è detto ne precedente articolo vigesimoquinto. È pur giusto, ohe debba scriversi sciagura col g, e non scriavra, come fu osservato nella lessignafia.

Nella parola ambasceria reputasi erroneamente omesso un i, dal momento che scrivesi, e dicesi coll'i ambasciata, ambasciatore, ambasciatrice, e che ambascieria ha una derivazione comune a dette parole colla mutazione delle desinenze ata, atore, atrice in eria, come da ferrata, ferratore, ferratrice, ferreria. Così reputesi erroneo anche lo scrivere cherico colla omissione dell'i in vece di chierico, in quanto che l'uso di proferirlo, e scriverlo è oostante, e d'altronde l' i rappresenta la consonante l di clericus, come in chiamare la l di clamare, in chiaro la l di clarus; vero è, ohe rapporto a cieco, rappresentante il latino cœcus, può omettersi l'i nei suoi derivati, per l'uso introdotto, e per essere oiò avvenuto anche riguardo a cielo corrispondente al latino cælum, o cælum, i oui derivati scrivonsi senza l'i, come celeste, celestiale, celestino, ma in chierico la assimilazione sarebbe troppo spinta, perchè colla omissione dell'i resterebbe assimilata una consonante della voce radicale, mentre coll'omissione dei derivati da cieco, e da cielo resterebbe assimilata soltanto la prima vocale del rispettivo dittongo, e minima sarebbe la differenza nella pronuncia fra cecità, e ciecità, mentre è molta la differenza fra cherico, e chierico. Si ammette sia da usarsi soltanto reliquia, e non reliqua,

Sono manifesti gli errori marcati nella lessigrafia di scrivere con una sola l ellittico, folla in significato di moltitudine, parallasse, psillio, sillogismo, quello di scrivere paralello in luogo di parallelo. Si ammette, che sia erroneo lo scrivere con una sola m le parole ammarezzare in significato di dare il marezzo, ammatare - termine di marina significante chiedere soccorso con segnali, o colla voce, grammatica, e simmetria; ma riguardo alle parole comandare, comare, comento, comodo, comune, comunicare, e loro derivati può essere dnbio, perchè vi osterebbe l'uso di una sola m in italiano, perchè la lingua umana tende ad assimilare le lettere per una più presta, o più facile pronuncia; perchè la sillaba co esprime in molta parte il significato di con essendo analizzabile ce-ó, questo sopra, perchè la sillaba ku in valaco ha il significato di con, e perchè pronunciandole con due m sentirebbero di affettazione. Riguardo alla parola amenare, sia con una, sia con due m, essa sarebbe a collocarsi fra le parole da non usarsi, stante la sna incertezza se esprima condurre, o rendere ameno-lieto, o rendere meno, o menare colpi, potendo, e dovendo essere espresso con altre, o più parole quanto si volesse esporre. È però manifesto errore lo scrivere con nna sola m stimmate, stantechè deriva dal greco stigma, stigmatos, poichè nel suo passaggio all'italiano il g convertesi in m, come da dragma - dramma, da diafragma diaframma, da flegma - flemma, da dogma - domma, da pragmatica prammatica; più non è una parola usata di frequente, e quindi non reputasi ammissibile la proposta della lessignafia di scrivere stimmate con una sola m.

Come erroneo è rimarcato nella lessigrafia lo serivere con una sola nammannare in significato di raccogliere la manna, o lo numna, anneghittoso, amnirire, canniccio, connocchiale, cannutiglia, pinnacolo. Reputasi però erroneo anche lo scrivere con una sola namafiare, annaquare, annaspare, non ostante la diversa opiniono della stessa lessigrafia, poiché sarebbero il risultato di adiantafiare, adianquare, adianapare col d'acoverticio in n, nè sembra ammissibile la distinzione ivi esposta di anafiarer, e amnagare.

Nella ridetta lessigrafia dicesi erroneo anche lo scrivere anello con una sola n, ma ciò non si ammette, perchè se ne pronuncia una sola sia in anello, sia in anulare, altramente vi sarebbe affettaziones; perchè in latino trovasi scritto anulus tanto on una, quanto con due; perchè se ne usa una sola nello spagnuolo anillo, e nel valaco inclu; perchè l'analisi della sillaba radicale an comune alle parole anus - anno -cuto, anulus - anello, e annus - anno ascebe a-in, ha entro, cioò di essenza rientrante, circolare, come indicano tutte tre le parole, o perchè dalla loro analisi rilevasi la causa di una sola s nelle prime due parole, o di due nella terza: infatti anuse à analizzabile a-in-u-ezze, ha entro ho ezzere, o un cerchio, ha la forma rientrante, sicome in fatto il buco detto ano ha una forma circolare; anulus è un diminutivo di anus, un piccolo cerchio; c annus sarebbe a-in-in-u-ezze, ha entro in ho exzere, cio è exzere ho in entro ha, vala e dire essere ho entro giro, cerchio, applicato al tempo, che occorre dal principio a fine di un anno.

Lo scrivere spedale in luogo di ospitale è una storpiatura da levarsi derivando la parola da ospite, ospitare, e dicendosi ospedal coll'o preposto anche nei dialetti.

La mancanza di un' r fu notata nella lessigrafia alle parole propio, per proprio, appropiare, tra propriora, impropio per impropio, emoroide pet emorroide, garetto per garretto, imbarazzore, sobarazzore per imbarazzo, imbarazzore, sobarazzore per sobarazzore, sobarazzore per apoplessia, esicoante per essicante, inscabile per inessicabile, per i

Secondo la lessigrafia sono a sogiversi con due f, e non con un solo appetetto, battisterio, epitettio, ma sembra che sia a scriversi con due f anche stitito, essendo che nelle corrispondenti parole greca, e latina stypticos, e stypticus concorrono le due consanti p-t, le quali giusta il consueto risolvonsi in due f, come da aptus-atto, ineptus-inetto, seriptus-seritto. Nel vocabolario di Napoli legesi cachetico, e la concettico, e la erroneità di un solo trisulta dalla ivi citata derivazione dal greco kazkéticos, giachè le due consonanti At risolvonsi in due f, come nella detta parola

apopietico derivato dal greco apopibiticos. Anche la parola pratico corrispondente alla greca prakticos, e alla latina praeticus sembrerebbe doversi scrivere con due t, ma non si ardisce di dichiarare errore lo scriverla con un solo t, perchò una tale parola vinen proferita con un solo t, e perchò la naturale tendenza ad abbreviare le parole, che si proferiscono di spesso, consiglia ad adottare il fatto avvenuto dell'uso di un solo t, sebene la origimaria sua costituzione possa importarne due.

FINE DELLA TERZA ED ULTIMA PARTE.





|            | P 441NA |    | LIVER |   | ERRORI          |   | CONTRACTOR        |
|------------|---------|----|-------|---|-----------------|---|-------------------|
| PARTE I.   | 18      |    | 20    |   | rapresentate    |   | rappresentate     |
|            | 53      |    | 11    |   | il suono        |   | ic, il suono      |
|            | 54      |    | 16    |   | carne ho        |   | carne ha          |
|            | 59      |    | 10    |   | alla            |   | dalla             |
|            | 72      |    | 13    |   | Funche          |   | Funke             |
|            | 103     |    | 33    | , | opurc           |   | opure             |
|            | 134     | ٠. | 19    |   | entro ha essere |   | entro essere      |
|            | 178     | ~  | 16    |   | un' n           |   | un' n             |
|            | 185     |    | 16    |   | curvo           |   | aurro             |
|            | 191     |    | 33    |   | palbebra        |   | palpebra          |
|            | 193     |    | 24    |   | iu              |   | in .              |
|            | 234     |    | 1     |   | re-o            |   | re-re-o           |
|            | 242     |    | 14    |   | f-0             |   | fo                |
|            | 253     |    | 8     |   | perdono         |   | perd no           |
|            | 258     |    | 10    |   | Λ               |   | A                 |
|            | 262     |    | 29    |   | guerra          |   | guerra            |
|            |         |    | >     |   | fersa           |   | fersa             |
|            | *       |    | >     |   | aperto          |   | aperto            |
|            | 263     |    | 1     |   | fonte           |   | fönte             |
|            | >       |    | 15    |   | foggia -        |   | foggia            |
|            | >       |    | 17    |   | bettonica       |   | bettonica         |
|            | 266     |    | 12    |   | bello           |   | b <u>e</u> llo    |
|            | *       |    | 14    |   | c_nere          |   | cenere            |
|            | 271     |    | 21    |   | cioè, q         |   | cioè c            |
|            | 272     | 1. | 7     |   | luccrue         |   | lucerne           |
| PARTE II.  | 13      |    | 29    |   | alia            |   | alla              |
|            | 25      |    | 2     |   | ha              | ٠ | ho                |
|            | 34      |    | 2     |   | 0               |   | ٧                 |
|            | 63      |    | 32    |   | del             |   | dal               |
|            | 73      |    | 16    |   | spiega          |   | piega             |
|            | 78      |    | 16    |   | TAGYNAS         |   | TA∆ <b></b> ↓NA\$ |
|            | 107     |    | 5     |   | E               |   | È                 |
|            | 111     |    | 13    |   | Nelle           |   | Nella             |
|            | 117     |    | 35    |   | NAVED           |   | 931AH             |
| PARTE III. |         |    | 21    |   | sostiture       |   | sostituire        |
|            | 65      |    | 7     |   | derivante       |   | derivanti         |
|            | 93      |    | 31    |   | prederia        |   | praderia          |





